



# PURCHASED FOR THE UNIVERSITY OF TORONTO TIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

LINGUISTICS



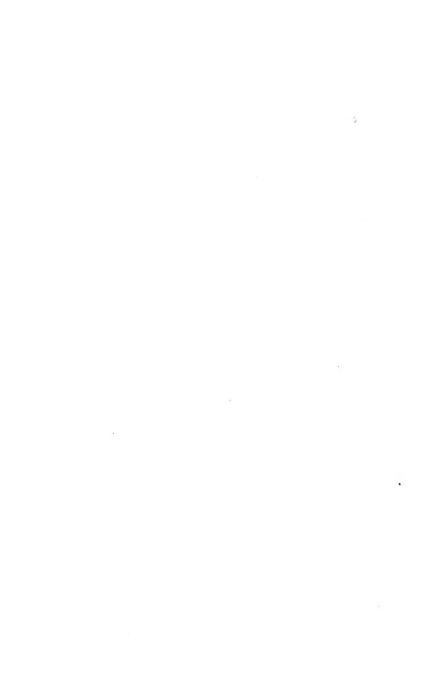

### DISIONARI

## PIEMONTÈIS, ITALIAN, LATIN E FRANSÈIS

CONPÖST

#### DAL PREIVE CASIMIRO ZALLI

D' CHEB

FOLUM SECONE.



### CARMAGNOLA 1815.

Pres Peder Barbie Stanpador dl'Ilustrissima Sità.

E s' vend a Turin da Michel Angel Moran Librè dacant a san Fransesch.



L'aitre volte, altre volte, nei tempi andati, anticamente, alias, olim, antiquitus, superioribus temporibus, autrefois, jadis, ancientement, dans les siècles passés.

Idraulica, scienza, ed arte di coadacre, o far atzare le acque, idraulica.....

idrautique.

Idropisia, infermità, per la quale si convertono gli alimenti in acqua, che misce dentro la pelle, e fa enfiare il corpo, idropisia, hydrops, aqua intercus, hydropisie.

Ter, il giorno prossimo

passato, jeri, heri, hier. Ierdlà, di imanzi jeri, jeri

Terdia, di innanzi jeri, jeri l'altro, nudius tertius, avant hier.

Ier matin, la mattina di jeri, jer mattina, heri mane, hier matin.

Îer seira, la sera di jeri, jersera, heri vespere, hier au soir.

Ighèra, o lighèra, mesciroba, quel vaso, o boccale, col quale si mesce l'acqua per lavarsi le mani, aqualis, guttus, gutturnium, aiguière.

Iluminasion, quantità di lumi accesi, luminara, luminum copia, illumination, luminare. Iluminasion, festa di lumi, nella quale per lo più si sogliono adoperare lanternoni, e fassi di nottetempo in occasione di pubblica allegrezza; luminara....

Ilustrissim, titolo, che si emere, prendre, lever, ache-da alle persone riguardevoli ter à l'euchère. Vende a l'in-

per nobiltà, o per impiego, illustrissimo, illustrissimus, illustrissime, très-illustre.

Imediate, imediatament, senza mezzo, immediatamente, statim, proxime, aussilòtaprès, incontinent-après.

Inbibì, persuadere, ispirare altrui qualche cosa, istruire, ammaestrare, imbevere, imbuere, suadere, suggerere, edocere, inspirer, persuader, instruire.

Inbooudura, apertura, onde s'imbocca in fosso, valle, strada , fiume , o simili , imboccatura, ostium, caput, embouchure de rivière, bout d'une rue, entrés, ouverture d'un fossé , d'un chemin. *Inboca*dura, apertura di checchessia, che per lo più suol essere smussata, fatta per ricevere un'altra cosa , che si abbia da imnestare a quella . che ha l'imboccatura . . . . . . emboiture. Inbocadura, o in*bosura* , la maniera d'adattare alla bocca uno strumento di fiato , imboccatura . . . . embouchure.

In caubi, in leagh, in cambio, in vece, in luogo, pro, au lieu, à la place, au nom de, pour, en revanche.

Incant, pubblica maniera di vendere, o comprare checchessia per la maggior offerata, incanto, auctio, encan, enchère. Catè a l'incant, comperare all'incanto, ab hasta emere; prendre, lever, acheter à l'euchère. Vende a l'in-

caul, vendere all'incanto, au- l'aila, tour-de-bâton, le casnel. etronari, sub hasta vendere. vendre à l'encan, au plus offront. Incant, arte, colla quale si opera soprannaturalmente per virtu di parole, incanto, incantatio, fascinatio, veueficium, enchantement, charme. Incant, dicesi d'ogni cosa maravighosa, o sorprendente, res mirabilis, chose étonumite. D'incanto, a meraviglia, optime, mirum in *modum* , à merveille.

Incante, inganè, inbasti, inpac, inpacesse, intestesse, inciostr, inciodè, informe, e vari altri si leggono alla lettera A , Ancanté , angané , anbasti, anpac, onpacesse ec.

In cas che, in caso che, quaiora, quoties, au cas, que.

Incens, lagrima d' un piccolo albero arabico, e s'abbrucia ne' sagrifizi; incenso, thus , encens. Dè d'incens ai mort, dar l'incenso ai grilli, prov. far cosa, che serva niente, gettar via il tempo, olcum et operam perdere, battre l'eau.

*Incensè* , sparger il fumo dell'inceuso, che fanno i sagri Ministri verso le cose sagre, thus incendere, adolere, offerre, thura dare, encenser, offrir, donner de l'encens. Incensè, o dè d'incens a un, fig., adularlo con lodi eccessive, adulari, assentiri, palpare, ficte loqui ad captandam gratiam, encenser quelqu'un, lui donner de l'encens, le flatter par des louanges.

Incerti, regalie, reddito casuale di qualche carica, o impiego, oltre la paga; incerto,

inchin, inchinada, piegamento delle ginocchia, e abbassamento del capo; ed è proprio delle donne, diverso da riverensa, che si fa con abbassare la testa, e piegandosi un sol ginocchio si manda l'altra gamba dietro a foggia di genutlessione, cd è proprio degli uomini, inchino, *salutatio* , salut , saluade , salamelee.

Juchinè, o inchinesse a un , vale riverirlo, inchinare, inchinarsi, salutare, colere, venerari, salver, faire une révérence, s'incliner.

Incisor, professore, che intaglia nel rame qualunque lavoro eziandio di figure, e ritratti , ad effetto di stampare, o sia con bulini, o con acqua forte, intagliatore, incisore, calator, graveur en cuivre, calcographe. Per quegli, che integlia in legno disegui per ristampargli, intagliatore, cœlator, graveur en bois.

Incivism, mancanza di civismo, o sentimenti opposti a quei d' un buon cittadino, incivismo . . . . incivisme.

In conclusion , in sostansa , in somma, in conclusione, denique, tandem, en somme, enfin, an fund.

Incoate, V. Rincontr. Incontrè , V. Rincontrè.

Incres, v. volgare, agg. a giovane discolo, facimale, puer nequium, flagitiosus, diablotin.

Indenise, risarcire, rifare i danni, ricompensare i danni sofferti, reparare, reficere incerti, mumera, dona for- damna, dedommager, repa-

3

rer une perte, compenser, indenmiser.

Indian, gnèro, quart d'un öm, aut com un söld d'toma, voci pleb. usate per ischetzo a uomo piccolo di statura, cazzatello, nano, homuncio, homunculus, homulus, courtand, nain, bont d'homme.

Indich, sugo rappreso, cavato da un'erba, detta anil, che nasce nell'isola di Giamaica, nelle Caribe, e nella Guadalupa, col quale si tigne di color tra turchino, ed azzurro, indaco, indicum, indigo.

Indièna, sorta di tela dipinta, che dapprima ci capitava dall'Indie, c che ogguli si fabbrica anche in varii paesi dell'Europa, tela Indiana, o tela stampata, t. del comm. e dell'uso . . . . indienne.

In età d'des, dodes ani ec., in età di dieci, dodici anni, cetate decem, duodecim annorum, âgé de dix, douze aus.

Infermaria, luogo, o stanza, dove si curano gli infermi, infermeria, valetudinarium, infirmerie.

Inferme, che ha cura degli infermi, infermiere, aegrorum curator, infirmier, celui, qui a soin des malades dans une communauté.

Infermèra, donna, che ha cura degli infermi, infermiera... infirmière, celle, qui a soin des malades dans une communauté.

Infernöt, ripostiglio, o cantina molto profonda . . . . . cave très-profonde , † bassefosse.

In flagranti, v. lat. nell'

atto, sul fatto; a l'è stà più in plagranti, sul fait, è stato coito sul fatto, manife lo seelere deprehensus est, il fat peis sur le fait, en flagrant delit.

Inflûs, epidemia, influenza di malattia, andazzo, epidemia, epidemia, épidémie.

Ingégn, aeutezza d'inventare, o di apprendere checchessia, ingegno, ingenium, esprit, génie, talent. Ingègn, per istrumento ingegnoso, che abbia dell'ingegno, ordigno, machina, ressort, machine. Ingègn, quella parte delle chiavi, che serve ad aprire le serrature, ingegno...

Ingerisse, intromettersi, impacciarsi, ingerirsi, e per lo più senz' esser richiesto, se ingerere, se intrudere, s'ingérer, se mêler de quelque chose, tatilloner.

Ingignè, ingegnere, architetetto, machinarius, architectus, architecte.

Inglèt, intaccatura a unghia, a ugnatura..... ouglet.

Ingras, letame, concine, concio, fimum, stercus, letamen, fumier, engrais.

In grasia, per amore, a riguardo, in grazia, pro, caussa, pour.

Ingrèdient, quello, che éntra ne'medicamenti, nelle vivande, o simili, e gli compone, ingrediente, pars, ingrédient, drogue; per simili si dice di qualunque cosa, che entra nella composizione di checchessia; ingrediente, istrumento ingegnoso, che abbia dell'ingegno; ordigno, machina, engm, ressort, machine, outd.

lugròs, vende, o comprè a *l'ingrös* , comperare , vendere altindigrosso, emere, ven dere acervatim, achieter, ven-

dre en gros.

Inibision, proibizione, comandamento del Magistrato superiore all' inferiore, che desista dalla causa, inibizione, decretum prohibens, inhibition, délense.

Inmancabilment, senza fallo, infallibitmente, certamente, certo, certissime, procul dubio, infailliblement, sans faute, assurement, sans doute.

Inoculè, annestare il vajuolo, inoculare, v. dell'uso.... inoculer, l'usage peut autoriser le mot.

Inoculasion, operazione, per mezzo della quale si comunica artificialmente il male del vajuolo, inoculazione, v. dell' uso moderno . . . . inoculation de la petite vérole.

*In ogni cas* , a qualunque evento, in ogni caso, ad ogni evento, quoties, quotiescumque, si contigerit, si forte *evenerit* , en cas que , à toute [ risque.

Inpagabil, che non può pagarsi quanto vale, preziosissimo, ottimo, perfetto, optimus, summi pretii, impayable, qui n'a point de prix.

Inpegn , risoluzione, costanza, fermezza, ostinazione, termo proposito di voler durare in un'impresa, di esigere ciò, che si pretende, di l

pars, drogae. Ingredient, per rigettare ciò, che si esibisce o il contrario, impegno . . . . I francesi non avendo voce, che corrisponda, dicono talvolta, e servono impegno all' italiana.

> Inpegnè, o angagè, dare alcuna cosa per sicurtà a chi ti presti danari, date in peguo, impegnare, dare pignori , oppignorare , engager , mettre en gage, donner en gage. Inpegnesse, o inpegnè la soa parola, impegnarsi di parola, impegnare la parola, ia fede , promettere , dar pa- " rola, polliceri, spondere, promittere, engager sa parole, donner parole, promettre. Inpegnesse, ostinarsi, incaparsi, meaponne, obfirmari, obfirmano anamo agere, s'entêter, s'onstiner, se roidir: Inpegnesse, mettersi di proposito, con animo risoluto a far una cosa , niti , conari , studere , studiam, et operam omnem in alique re collocare, employer le vert, et le sec pour eic., s'étudier à etc.

Inpegnos, ostinato, caparbio, ntigioso, rissoso, pervicax , pertinax , jurgiosus , titigiosus, opiniâtre, entêté, chicamer, hargnenx, litigienx.

*Inperator* , nome di supr**ema** antorilà temporate, Imperatoe, Imperator, Empereur.

Inperadris, moglie d'Imperadore, Imperadrice, Imperatrix, Impératrice.

Inperiala, sorta di drappo-*Iupèro*, usasi tal voce per duiotai e sommo prezzo; 'l gran a s' vend a l'inpèro, il fruincato rendesi ad alto prezzo, a sommo prezzo, pretio magno venditur triticum, le fro-1 ment on se vend cher, on très-

Inpertinensa, detto, o fatto fuor di quel, che appartiene al luogo, al tempo, o alle persone, impertinenza, indecentice, ineptice, impertinence, extravagance, sottise. Inpertinensa, per isfacciatezza, impudentia, petulantia, effronterie, audace, hardiesse, témérité.

Inpertinent, sfacciato, arrogante, temerario, altiero, impudens , petulans, audax , perfrictæ frontis homo , arrogant, insolent, effronté, qui perd le respect, téméraire, audacieux.

Inpiègh , carica , impiego , munus, officium, occupatio, emploi, office, charge, occupation, fonction. Avei un inpiègh, esser occupato in un impiego, munus aliquod sustinere, remplir une place, une charge, occuper une charge, un emploi, une dignité. Esse sensa inpiegh, esser senz'impiego, ab omni officio, et munere vacare, être sur le pavé.

Inpieghè, porre, collocare, impiegare, laborem, operam ponere in aliqua re .... Inpieghè un, occupare, e indirizzare alcuno in alcuna cosa, adhibere, munus injungere, occupare, employer, occuper, appliquer, donner de l'occupation. Inpieghè na soma d' dnè, investire, impiegare danaro in checchessia, prouniam occupare, collocure, employer son argent.

Inpietri, o inpietrise, divenir pietra, impietrire, lapi-

descere, se pétrilier.

Inpit, forza rovinosa, subita, eccessiva, precipitosa, empito, impetus, impressio, violentia, furor, impetuosité, violence, mouvement furieux, violent. Ant un impit, testo, ad un tratto, in un attimo, statim, repente, extemplo, protinus, d'abord.

Inplèta, compra di mercanzie ver rivenderle, incetta, negotiatio promercalis, emplette, achat en gros pour revendre en détail. Fé inplèta 🖡 inpletè, far incetta, incettare, promercalem negotiationem facere, faire emplette, ache-

ter pour revendre.

Inpost, imposizione, gravezza, dazio, balzello, che s'impone ai popoli, indictio, vectigal, impôt, tribut, droit,

taille.

Inpostor, colui, che imputa falsamente altrui qualche delitto, od altra biasimevol cosa; impostore, sycophanta, imposteur , affronteur , fourbe. Inpostor, che spaccia, e dissemina false dottrine per sedurre il Pubblico, o che cerca d'ingannarlo con false apparenze di religione, di saviezza, di probità, per esser tenuto in gran conto; impostore, ingannatore, deceptor, imposteur.

Inpostura, falsa accusa, calunnia , falsa criminatio , calumnia, sy cophantia, calomnie, false imputation, imposture, supposition de crime. Inpostura , per simulamento di santità, e verità negli atti di fuori , coll' appiattamento di iniquità, e di vizio, che è dentro, ipocrisìa, fucata virpoerisie, bigoterie.

Inpreisa, quel che l'uom pigha, o si mette a fare; impresa, opus, facinus, entreprise, dessein formé.

Impresari, colui, che assame qualche impresa concernente al Pubblico; impresario, appaltatore, conductor,

entrepreneur.

Inprendis, V. Anprendis.

Inpresion, l'effetto impresso, impressione . . . . impression. Inpression, figur., forma, o cosa immaginata, od opinione impressa; impres cione, impressio, forma, ani*mi persuasio*, impression, opinion, sentiment, qui s'imprime dans l'esprit. Inpresion, stampa, typus, forma, impression. Fe inpresion, si dice del cagionare nella mente opimione, quasi lo stesso che fare effetto, animum alicujus inducere, persuadere, faire impression. Om d'prima inpresion, nomo, che piglia presto un' opinione, e difficilmente la lascia ; nomo di prima impressione, qui sibi facile aliquid in animum inducit, receptamque semel in aniraum opinionem quam agerrime dimittit, homme fort aise à préoccuper, sujet aux préventions, aisé à se prévenir.

Inpreteribil, impreteribile, v. dell'uso . . . immanquable.

*Iaprimidura* , mestica di co-Iori seccativi, come biacca, giallolino, terro da campane, mescolati con olio di noce tutti in un corpo, e di un solo colore, che s' impiastra, e distende sopra le tele, che quisivano gli Eretici; inqui-

tutis species, tartuferie, hy- si vogliono dipignere; imprimitura, mestica.... empreinte, impression, imprimure. De l'imprimidura, dar la mestica, nasticare.... ımprimer ia toise d'an **tableau.** 

> Inpront , chique , immagine impressa , stampa , imprenta , imago, typus, empreinte, im-

pression, gravure.

*Impropèri* , ingin**ria , villa**ma , exprobratio , opprobrium, convicium, reproche, injure, paroles injurieuses, vilenie.

Inprovisada, cosa non pensata, improvvisa, inaspettata; improvvisata v. dell' uso, res imparata, improvisa, inopinata , inexpectata , inopiné , imprévu, inattendu, impromptus.

*Inprovisator*, che canta all' improvviso in rima; improvvisatore, poeta extemporalis, extempore carmina fundens 💃 qui fait des vers sur le champ, qui fait des impromptus; alcuni dicono all'Italiana improvisateur.

Inpanità, contr. di punizione, impunità, impunitas, inepunité. *Gioù* , o *dinandè l impunità* , manifestare : Giudice i complici di alcun delitto, e così procurarsi lo scampo dalla pena; prendere, domandare, godere dell' impunità , *reos detegere* , demander l'impunité, en déclarant ses complices.

Inquisision, diligente ricercamento, inquisizione, inquisitio, investigatio, recherche, information, perquisition, enquête. Inquisision, tribunale del santo Officio, dove s' in-

IN sizione, inquisitio, quastorum

collegium, inquisition.

Inquisitor, titolo di chi presiedeva al tribunale dell' inquisizione; inquisitore, inquisitor, quasitor, inquisiteur.

Ins, voce pop., che vale cosi, in questo modo, sic, ita, ainsi, e in certi luoghi

dicesi ansi.

Insegna , V. Ansegna.

Insegnè, fe scola, dare altrui cognizione di checchessia, insegnare, docere, edocere, enseigner, instruire, apprendre, donner des lecons. Colui, che insegna, dicesi Magister, professor, maestro, precettore, magister, professor, maître, instituteur, professeur, precepteur. Colui, che apprende gli insegnamenti, dicesi scolè, discepolo, allievo, discipulus, alumnus, disciple, élève. Insegnè l'abece, mostrė a lese, insegnare l'abbiccì, literas elementarias edocere, grimauder.

Insens, V. Ansens.

Instituation, officio, in cui si registrano tutti gli atti, che vogliono essere i enduti pubblici; insinuazione, il iibro, in cui sono descritti, dicesi registro, tabula publica, enregistrement.

Insinue, fe registre, mettere una cosa sul registro, ove sono contenuti gli atti pubblici per renderla più autentica, e darle più di forza, registrare, porre, scrivere a registro, rejerre in acta, in tabulas publicas, enregistrer.

Iusolensa azione imprudente d'un giovane, che non ademple il suo dovere; scap-l

pata, error, procacitas, échanpée, escapade, sottise.

Insolent, colui, che da fastidio, e noja ad ognuno, e che si rende odioso a tutti colle sue azioni impertinenti; insolente, protervus, petulans, procaze, effronté, insolent.

In sostansa, in somma, in sostanza, denique, tandem,

enfin, an fond.

Instale, metter in sedia, metter in possessione, insediare, in possessione collocare, mettre en possession, installer.

Instituta, le prime istituzioni di qualche scienza, e per lo più si dice della legale instituta . . . institutes.

Insurgent, o inscreent, nome, che si diede una volta a certa milizia dell' Ungliero, ed applicato ai di nostri agii Americani nel tentare l'indipendenza dall' Inghilterra; insurgente, o insorgente ..... insurgent, e per lo più al plar. insurgens.

Intaj , scultura , sculptura , sculpture, ciselure, grante. Intaj, si dice anche d'agni opera, o lavoro di disegno, che intagliano, o incidono t professori o in rame, o in legno per la stampa; intaglio, calatura, sculptura, gravure. Intaj , o gravara in ram , iutaglio in rame . . . . gravure en taille-donce. Intaj , gravura a Laqua fort, intaglio d'acqua forte . . . . . gravore à l'eau forte. Intaj a l'aqua fort, vale anche rame, in cui sieno delineate per via d'incavo fatto coll'acqua forte figure ec. . . . cau-forte.

In tal cas, in tal case, at-

Jora, tum, tune, pour lors. Jutant, intanto, interim,

interea , cependant.

Intavolè un negosi, un afè, un discors, si dise del cominciarlo, proporre, far la proposizione; intavolare, proponere, entamer, mettre une affaire sur le taps, la pro-

poser.

Intemerata, intrigo, guazzabugho d'operazioni, azione lunga, fastidiosa, spiacevole, intemerata, ambages, confusio, tædium, molestia, embronillement, confusion, brouillamini, chose longue, et ennuyeuse. Fè n'intemerata, far un'intemerata, aliquem pluribus verbis detinere, tædio afficere, objurgare, fâcher avec un discours ennuyeux, a perte de vue, faire une réprimande.

Intendensa, uffizio, dignità d' un intendente; intendenza.....intendance. Intendensa, dicesi anche della casa, dove abita l'intendente, intendente.

za . . . . . intendance.

Intendent, intendente, diwcetes, intendent. Intendent dle finanse, intendente delle finanze, ærarii præpositus, intendent des finances. Intendent general dle fabriche, e fortificasion, intendente generale delle fabbriche, e fortificazioni . . . . Intendent generàl d.e poste, intendente generale delle poste, publicorum cursorum præfectus, intendent général des postes. Intendant general d'artajaria, intendente generale dell'artiglieria . . . . grand-maitre d'artillerie.

Intendse com' un spesiari a fè di cop, intendse ant le rave cuije, a fè d' ramasse, esser dei tutto ignorante in alcuna cosa, uon averne cognizione alcuna, plane rudem esse in aliqua re, nihil admodam intelligere, il s'y entend comme à ramer des choux.

Intemperie, sregolamento, disordine, intemperie, intemperie, déréglement, il ne se dit guère, que de l'air, et des humeurs du

corps humain.

Intentè, procurar di fare, intentare, intentare, intentare, intentare, tâcher, prétendre. Intentè na lite, un procès ec., intentaro una lite, un processo, intentare litem, questionem adversus aliquem, intenter une action, un procès contre quelqu'un.

Intercete, sorprendere, arrestare lettere missive, e simili per iscoprire qualche disegno, o per impedir l'eseguimento di qualche cosa, sorprendere, intercettare volgit, intercipere, intercepter,

surprendre.

Interesà, interesadon, si dice di chi si dà in preda al suo utile, e comodo, senz' aver riguardo ad altrui; interessato, lucri avidus, suis rebus intentus, ad rem suam intentus, qui omnia caussa sua facit, qui suis commodis, suisque utilitatibus servit, intéressé, avide de gain, qui ne fait rien, que par intérêt, qui se laisse emporter à l'intérêt, trop attaché à ses intérêts. Interesà, vale anche partecipante, che ha interesse in

aleun negozio, interessato, particeps, ad quem aliquid spectat, cujus interest, intéressé, associe.

Interesant, che interessa, interessante, communicans, m consilii communionem vocans, intéressant , qui intéresse. Interesant, per importante, uti le, vantaggioso, qui est magni momenti, magni ponderis, utilis, lucrosus, important, considérable, avantageux, utile.

Interese, utile, o merito, che si riscuote de'denari prestati, o si paga degli accattati, interesse, usura, fænus, impendium, intérêt, rente, change. Interese, per affare, o negozio semplicemente; acudì i sēū interesi, badare ai suoi interessi, negotia sua gerere, consulere rebus suis, prendre garde à ses affaires, s'occuper de ses propres affaires.

Interese, far partecipe, mescolare, interessare, communicare, in consilii communionem vocare, intéresser, engager, faire entrer quelqu'un dans une affaire. Interesesc, aver a cuore, darsi cura, curare, cordi habere, studere, s'intéresser, prendre intérêt à quelque chose. Interese, stare a petto , calere , aver a cuore , premere, curæ esse, rationem habere, intéresser, tenir à cœur. Interese, per tarisse, Vedi.

Interogatori, processo verbale, in cui si son registrate le interrogazioni del Giudice, e le risposte dell'accusato, come anche l'azione del sia per cose civili, come per criminali, interrogatorio, interregatio, percontatio, interrogatoire.

Interprete, interprete, interpres, interprète, truche-

Intonè, dar principio al canto, dando tuono alla voce più alto, o più basso, intuonare, e intonare *, præcinere* , entonner. Intonè , domandare alla lontana . . . . . ouvrir la bouche, ou commencer une phrase, pour faire, ou entamer une demande, une prière.

Intra, term. di giuoco, il confine, oltre il quale passando la palla è vinto il giuoco,

guadagnata . . . . .

*Intrada* , entrata , entramento, ingressio, ingressus, aditus, introitus, entrée. Intrada, per rendita, reditus, proventus, fructus, census, revenu, rente. Intrada, per lo principio del sonarsi gli stromenti avanti al canto, entrata, proludium, ouverture, prélude.

Intrant, persona, che con maniera, e galanteria s'introduce appresso chiechessia, entrante , franco , *qui facile sibi* omnium amorem conciliat, gratiosus, entrant, insinuant,

engageant.

Intratura, conoscenza, ed amicizia, entratura, familia-

ritas, liaison.

Intrè, o entrè, andare, e penetrare entro, entrare, intrare, ingredi, introire, entrer. Entre 'n discors, entrar in ragionamento, vale cominciare un ragionamento, ser-Giudice, che interroga alcuno | monem instituere, entamer un

discours. Entre 'n bal , comin-1 ciar qualsivoglia cosa, rem uggiedi, entrer en danse. Entre, per aver che fare, adattarsi, accordarsi, convenire, specture, pertinere, entrer, avoir du rapport. Entrè una cösa a un , vale soddisfurgli , capirla, crederla, ed il simite si dice colla negativa per lo contrario , credere , intelligere, nosse, arridere, croire, comprendre, entendre, plaire. Sosì a m' entra nen, questo non posso capirlo, non lo credo, non mi piace, hoc mihi non arridet, cela je ne le crois pas. Entrè in religion, farsi religioso, Deo se dicare, entrer en religion. Intrè in sacris, prender il primo degli Ordini maggiori, *sacris initiari*, prendre le sous-diaconat.

Intrec, tessitura, unione, congiunzione, seguito, contextus, texture, tissu, liaison, contexture, composition, enchaînement.

Intrigant, brigaire, anbrojon, ciapa dsà, ciapa dla, ciarpone, affannone, imbroglione, impigliatore, faccendone, ardelio, intrigant, brouillon, homme qui fait l' empressé, l'affairé, qui se mêle de tout, qui fourre son nez par-tont.

In tut, c per tut, in tutto, e per tutto, usquequaque, omnino, entièrement, en tout, et par-tout.

Invalid, in forza di sust., s'intende di colui, che per | dre humide, moite. infermità, o vecchiaja non può [ più procacciarsi il vitto, o citano i cavalli da soma al

do, infermo, malazzato, cagionevole, indisposto, invalidus, infirmus, invalide.

Inventari, scrittura, nella quale sono notate capo per capo masserizie, o altro, inventario , *repertorium , index* , *synopsis* , inventaire , description, rôle, mémoire, état, dénombrement par écrit des biens, membles, papiers, ctc.

Inventarisè, fe l'inventari, inventariare, far inventario, repertorium conficere, mettre dans un inventaire, faire l'inventaire, inventorier.

Inviato, persona mandata da un Principe, o da una Repubblica ad altro Potentato a cagion di negozio, o di complimento, inviato, legatus, envoyé.

Invidia, dolore, o tristizia nata nell'animo, nel vedere l'altrui bene , o felicità , invidia, invidia, invidentia, livor , envie. A l' è mei invidia, che pietà, miglior l'invidia è della compassione, è meglio esser invidiato, che compatito, meglio è invidia sopportare, che di se compassion dare.

Invigilè sui andament d'un , badare attentamente, invigilare su la condotta d'alcuno, ohservare, inspicere, invigilare, surveiller quelqu'un, ne perdre point de vue quelqu'un.

Taumidi, far umido, umettare, inumidire, humore imbuere, humectare, madefacere, humceter, mouiller, ren-

lö, iö, voce, con cui s'inproseguire la milizia; invali- correre, giò, giò, ito, dia.

Iona, fallo, errore, mancamento, error, erratum, faute, errour.

Iperico, erha nota, pilatro, iperico, perforata, erba di s. Giovanni, hypericon, mille pertnis, herbe s. Jean, trucheron, trescalan.

Ipoteca, dritto sopra alcuna cosa per convenzione obbligata al creditore per sicurezza del suo credito, ipoteca, hypotheca, hypothèque.

Ipotechè, dare in ipoteca, ipotecare....hvpothéquer.

Ipsofacto, v. lat., che vale immantimente, subito, statim, illico, protinus, ipso facto, d'abord, tout de suite, aussitôt, sur le champ, tout court.

Is, isa, egli, ella, costui, costei, questi, questi, is, ea, id, iste, ista, istud, hic, hæc, hoc, lai, il, elle, celui, celui-ci, celle-ci, ect, cette.

Iscrision, titolo, contrassegno, soprascritta, inscrizione, inscriptio, titulus, inscription, titre, affiche.

Issöla, o söla, con o aperto, specie di scure curva, di cui si servono i hottaj.

Issola, sorta di ciriegia, visciola, cerasum laureum,

griotte.

Isöp, sorta di pianta aromatica, isopo, e issopo, hyssopus, hyssope.

Istà, quella delle quattro stagioni, che è dominata dal caldo, estate, state, æstas, été. Istà d'san Martin..... dies alcyonii.....

Islansa, continua perseveranza nel domandare, instanza, instantia, contentio, ef-

flegitatio, instance, prière, poursuite, sollicitation pressante, requisitoire. Fè istansa, far instanza, instance, instance, urgere, faire instance, poursuivre de près.

Istint, un certo sentimento, e movimento naturale, di cui son forniti gli animali, e che gli porta a conoscere, e cercare ciò, che loro giova, ed a schivare ciò, che loro naoce, instinto, tiastinetus, instinet. Istint, dicesi pur anche dell' nomo, e talora vale presentimento, e talvolta si prende per un certo primo movimento, in cui non ha parte la riflessione, istinto, instinctus, instinctus, instinctus,

Istrument, nome collettivo degli arnesi, che servono agli artefici, instrumento, instrumento, instrumentum, instrument, outil. Istrument, macchina, ordigno per facilitar l'operazione di checchessia, instrumentum, engin, machine. Istrument, contratto, o scrittura pubblica, chirographum, tabulce, instrument, contrat. Strument, strument a corde, strumento a fiato, stromento a corde.... instrument de musique. V. Strument.

Tube, fè stè, fè vnì al jube, tener in dovere, ridurre alla ragione, quod æqui, bonique erat, volens, nolens fecit, invitus, o coactus fecit, on l'a fait venir à jubé, il est venu à jubé.

Iuca, pianta Indiana di due spezie, le cui foglie sono mucronate, amendue producono un pomo sdolcinato, che di rado abbonisce, e matura nel

nostro clima, yucca, yuc- | spugnoso, e tondo, simile alla

spugnosa all'estremita del pa- ai forami deite narici; ugolato verso le fauci, ugola, la, uvola, uva, luette. wa . luctte.

Ivola, è un corpo molle, ljus, droit, raison.

LA

punta del dito d' un fanciul-Ivola, parte glandulosa, e lo, è sospeso dal palato vicino

Ins, dritto, ragione, gius,

LA

🔐 , avverbio di luogo , si : di stato, come di moto, la, in quel luogo, colà, illic, illuc, co, la Si, e là, quà, e là, alla rinfusa, hic, et illic, huc, et illuc, confuse, accivatim, çà, et là. Là sù, la giù, lassu, laggiù, illic, illuc , la haut , la-bas. Dsà . e dlà, di quà, e di là, hine. et illine, decà, et dela. Chi è là? chi va là? dicesi per modo di domandare, quis est? qui va là? Là là, ripetuto, serve ad esortare, a consolare, su vii, orsù, consolaie vi, fatevi animo, eja, euge, là là, rassurez-vous. Là là, usasi anche per riprensione, e per minaccia, orsà, basta cosi, ola, heus, là là, tont beau. Là, e cist-là, voce, con cui i bifolchi eccitano i busi per farli camminare a man manca, age, propera, hurbaut. Così eist-sù, per farli camminare a destra . . . . dia.

Labarda, socta d'arme in asta guernita in cima d'un pezzo di ferro lungo, largo, tagliente, ed aguzzo, attraversato da un aitro pezzetto di ferro fatto a foggia di mezza luna, labardi, husta, hallicharde.

Laberint, luogo pieno di vie tanto dubbie, e tanto intrigate, che chi v'entra, non trova modo a uscirne; laberinto, labyrinthus, labyrinthe, dédale. Laberint, fig. vale imbroglio, intrigo, inviluppo, involucrum, labyrinthe, embarras.

Laboratöri, luogo, dove i Chimici tengono i fornelii, e arnesi per le loro operazioni, laboratorio, fonderia ...... laboratoire. Laboratöri, prendesi anche per luogo, ore lavorano alcuni artefici, officina, officina, bontique.

Labre, ghiotto, goloso, gluto , lurco , helluo , gulosus , goulu, glouton, gournand.

Laca, sorta di color rosso, che adoprano i dipintori , lacca, purpurissum, sandaracha, laque. Laca, per una spezie di gomma in lagrime, e in lastrette, che ci capita dalle Indic Orientali, e serve per far le vernici, e la cera lacca , ossia cera di Spagna , e dicesi anche goma laca, laeca , lacca officinarum , laque. Uva laca, V.

Lachè, giovana servitore, lacche, staffiere, a pedibus cursor, laquais.

Lacinaila , V. Camisada. Ladër, colui, che toglic la roba altrui di nascosto, o che assalta nella strada i viandanti per torre loro la roba, ed anche per ucciderli, e in questo senso dicesi meglio assassin da strà, ladro, latro, für , voleur , larron. Rijrà ueu senper la fomna del lader, cioè a lungo andare sono scoperte le tristizie, e castigate, flagitiorum turpis exitus, malorum felicitas non est diuturna, les méchans ne rient pas toujours. La comodità fa l'öm ladër, l'occasione induce sovente a peccare, occasio homines in delictum trahit, l'occasion fait le larron. Ladër, sorta di giuoco fanciullesco, che si fa da molti ragazzi insieme, parte de quali da la caccia all'altra, e questi toccando bomba (bara) che così chiamano il luogo dichiarato immune, non possono essere presi, V. Giughe ai lader.

Ladraja, ladronaja, moltitudine di ladri, furum, o latronum manus, troupe, bande de volcurs, de brigands. Ladraja, per ribaldaglia, razza di ribaldi, nefarii homines,

méchante canaille.

Ladraria, ladroneecio, ruberia, furtum, latrocinium, vol,

larcin, brigandage.

Ladron, accres. di ladro, ladro famoso, ladrone, trifitr, larron. Bon ladron, cativ ladron, diconsi quei due ladri, che furono messi in Croce col Nostro Signor Gesù Cristo, latrones, larrons.

Lagosin, colui, che ha in neggiare le cose sagre, laico, custodia gli schiavi, aguzzi-l secolare, laicus, laique, séculier.

no, comito, remigum moderator, portisculus, comite, argousin. Lagosin, dicesi per ischerno a colui, che ha lo staffile sempre in aria per batter coloro, che gli sono soggetti, staffilatore, pedante, plagosus, fouetteur, fesseur.

Lagrima, e lerma, umore, che distilla dagli occhi, nato da soverchio affetto, o di dolore, o d'allegrezza; lagrima, lacryma, larme. Lagrima, per gocciola, gutta, larme. Lagrima d' Giöb, pianta arundinacca de' paesi caldi, che da noi coltivasi nei giardini a cagione del suo granello assai duro, liscio, lucido, rossigno, quand' è maturo, grosso quanto un pisello, che s'impiega per far corone, o rosarii, lagrima di Giobbe, o idrospermo, lacryma Jobi, larme de Job. Lagrime d'escodrilo , lagrime del coccodrillo, che uccide l'uomo, e poi lo piagne, dicesi in proverbio di colui, che a bella posta ti fa male, e poi mostra, che gliene incresca, crocodili lacrymæ, larmes de crocodile. Mana an lagrima . . . manne en larme.

Laja, o lama, il ferro di un coltello, d'un temperino, e simili, lama, lamina, lame, alumelle. Laja, dicesi per ischerno alla spada, ensis, épée, V. Daga.

Laich, frate converso, laicus, conversus, frater, qui aliis famulatur, lai, frère lai, convers. Laich, prendesi anche per quegli, che non è iniziato, nè fatto abile a maneggiare le cose sagre, laicus, secolare, laicus, laique, séculier.

Tajēūl, scrpentello verde į con quattro piedi, luce tolome, ramarro, lacertus viridis, lézard vert.

Init, sugo, che esce dalle poppe delle femanne, latte, lac , lait. Vitel du lait , vitello di latte, e simili, vale che ancora piglia il latte, vitutus lacteus, veau de lait. Lait d'fi, quell'amore viscoso, e binneo come latte, che esce dal picciuolo dei fico acerbo colto dat suo albero, e da' rami teneri , e dal gambo delle sue foglie verdi, fattificcio, succus, humor lacteus, lac ficulum, o ficulneum, lait, suc blanc du figuier. Lait, dicesi pure di ce te erbe, ed alberi, che strappate loro le foglie, o i rami teneri gemono latte, succus lacteus, lait. From d'lait, capo di latte, flos, o spuma lactis, crême.

*Laità* , parte acquosa del latte, siero, serum, fait clair.

Laitiat, erba da insalata, che fa cesto, e così chiamata, perché abbonda di latte, lattuga , lactuca , laitue. Laitha gabasa, lattuga, che fa il suo cesto sodo, e raccolto come uma palla, lattuga cappuccia, Lactuca capitata, laitue pommée. Laitiu Romaña, luttu ga Remana . . . . chicon, Litue Romaine.

Lam, contr. di streit, allentato, rilasciato, remissus, lache. Lam, contrario di tirant, che non è teso, lazus, remissus, lache, ralenti , pliant.

Lama, la parte della spada fuor dell'elsa, o del poLama d'un cotel, d'un tens prin ec., ferro d'un coltello. d'un temperino, lamina cultri, scalpelli librarii, le fer d'un couteau, d'un canif. Lama, diconsi pure certe laminette, o striscioline d'oro, o d'argento, di cui si coprono talvolta le stoffe, e che si usa nei galloni ce., laminetta, strisciolina ec. . . . . lame. *Lama* , chiamano i contadini uno spazio di terreno, specialmente di prato, che si estende in lunghezza, ma ò molto stretto . . . . langue de terre.

Lamentesse, dimostrar con voce co dogliosa, articolata, o inarticolata il dolore, che altrui sente, lamentarsi, rammaricarsi , lamentari , queri , se plaindre, se lamenter, crier, gémir. Lamentesse d' ganba sana , lamentarsi di brodo grasso, ruzzare, scherzare in hriglia, inaniter, sine ratione conqueri, se plaindre que la mariée est trop belle, être à son aise, et se plaindre.

Lamon di bot dle röde, dij rovët, cerchio di ferro, che si mette per saldezza alle testate del mozzo delle ruote, bucola . . .

Laña, il pelo della pecora, e del montone, lana, lana, vellus, laine. Laña, per ischerno dicesi a uomo s**c**altrito, furbo, volpone, versipellis, vafer, fin, rusé, fourbe, trompeur, maître-gonin.

Lanada, stromento per ispazzare un cannone, lanata . . . . écouvillon du canon.

Lanbel, o lanbrion, parte me, Luna, ensis, lame d'épée. | spiceata, o pendente dal tutto,

stimenti laceri, strambello, brano, brandello, frustum, haillon, lambean, loque.

Lanbich, angusto canade, donde a forza di calore si trae l'umore della materia posta nel vaso aderente alio stesso canale, il one dicesi desti

lè, lambicco, fornicula, clibanus ad stillandum, alambic.

Lanbichesse 'l servel', sontilizzare, gmiribizzare, stillarsi , lambiocarsi il cervello, e vtorquere spiritam , meditari , s'alambiquer le cerveau, s'applituer à des choses, qui intiguent l'imagination, se creu ser le cerveau, se donner la torture à l'esprit.

Lanbrion, V. Lanbel.

Lanbrione, star pendente in aria, penzolare, penzigliare, pendere, pendulum esse, pendiller, être pendant.

Lanbris, ornamento, che ricorre intorno alle stunze, fregio . . . . lambris.

Lunbrosca, uva salvatica, uvizzolo, abrostino, vitis silvestris, labrusca, lambruche, lambrusque.

Landa, o landra, secola, cosa nojosa, seccaggine, molestia, tredium, ennui, gêne.

Landnè , V. Limöcia. Landrà , V. Legenda.

Langàsa, o angasa, annodamento, che tirato l'un de' capi si scioglie, cappio, no-

dus laxus, nœud.

Langhicio, bella, che si la altrui mostrando di dargli una cosa, e non gliela dando, cilecca, illusio, niche, que Fon fait à quelqu'un. Onde fe [ tanghicio, mostrar di voler dar l Tom. 11.

ma per lo più dicesi dei ve-t nua cosa, e noi non darla. e ciò fassi per allettare, e poi burlare, come si fa cor fanciulli : far cilecca , illudere , faire niche.

Langna , o lañi , pezzo di lana per coprire, e difendere dal freddo i bambini, pannicello, panniculus, lange, conche.

Lanlacio, v. pop., tardo, indugiante, irresoluto, lento, doses, tentus, tardus, bargui-

Lumi, un bicchierone pieno di vino, un vasto bellicone, majus, immane poculum, ampée, grand verre ie van. Bewe d' lanpà, trincare, croncare, alzare il tianco, incantur la nebbia, shevazzare , zizzolare , proluere se plenis pateris, lamper, boire des lampées.

Lanpada, o lanpia, vaso senza piede, nel quale si tiene acceso lume d'olio, e sospendesi per lo più innanzi a cose sagre, la upade, lampas, lams

pe.

Lanpad iri, arnese proprio per s stener lampadi, lucerniere , lu niera , *lychnus pen* silis, potymixos, lampadaire.

Lanpant, add., aggiugnesi comunemente a denaro , e valç denaro presente, contante, pecunia præsens, argent comptant, argent sec.

Lanpè , gettare , lanciare , vibrare, scagliare, jacere, emit-

tere, lancer.

Lupia, V. Lanpada.

Lanprè, pesce della spezie delle auguille, lamprede, muræna , lamproie.

Lansa, strumento di legno

di lenghezza intorno a ciaque Imente di latta, serrato davebraccia , con ferro in punta , e impugnatura da piè , col quale i cavalieri in battaglia feriscoпо , Janeia , *lancea* , Jance.

Lanslpha , colpo , o  $\,$  percossa di lancia, lanciata, ietus lan-

*cea*, coup de lance.

Lauseta , strumento , col quale i cerusici cavan sangue, lancetta, scalpellus, scalprum chirurgicum, lancette. Lauseta con l'arsört, lancetta a mal-mette. Lanseta da manescard, o fiama, lancetta da cavar saugue alle bestie, saecta, scalpellus, flamme.

Lanterna, strumento, che è in parte di materia trasparente, nel quale si conserva il lume per difenderio dal vento, sia per illuminare le strade in tempo di notte, sia per portarlo da un luogo in un altro all'aria aperta, lanterna, lanterna, corna, lanterne, fanal. Lanterna magica, macchina ottica, col di cui mezzo si rappresentano piccole immagini dipinte sopra un muro opposto di una stanza oscura, ingrandite sino a quella grossezza, che si vuole , lanterna magica , v. dell' uso . . . lanterne magique.

Lanterna, o lanterna magica, term. inginrioso, parlandosi di donna.

Lanternin, dim. di lanterna, arnese, dentro al quale si porta il lume la notte serrato da talco, o vetro, lanternetta, lanternino, parva laterna, petite lanterne.

Lanternon, acer. di lanterna, strumento fatto comune-

tri, dentro cui si conserva il turae per illuminare le strade, ed altri luoghi in tempo di notte, lanternone, magna laterna , falot. Lanternon , specie di lanterna in asta, che si porta nelle processioni, lanternone, laterna hastata, falot.

Lanic, pien di lana, lanoso , lanosus , laineux. Lanu , per peloso, lanuto, hispidus,

hirsutus, velu.

Lupabrču , lapacosse ( modi bassi, e pop.) agg. a persona le carda, mangione, ghiottone, leccone, leccapestelli, pappacchione, parassito, leccapiatti, helluo, lurco, gulosus, pepino, gourmand, glouton, frland, bafreur, gouliafre, lèche-plat.

Lape, pigliar leggiermente colla lingua cibo, o beveraggio, e dicesi specialmente del cane, e di qualche altro animale, lambire, *lambere*, łaper. Lapè, fig. mangiare assai, cibis se ingurgitare, ba-

frer.

Lapidari, sust. lapidario, artelice, che lavora le pietre preziose , *lapidarius* , lapidaire. Lapidari , è anche add. in questa frase: Stil lapidari, stile lapidario, stile delle iscrizioni sul marmo, o sul bronzo, stylus lapidarius, style lapidaire.

Lapide, o lapida, iscrizione fatta sopra una pietra, lapide, lapis, monumentum, pierre. Lapide sepoleral, pietra, che copre la sepoltura, lapide , *lapis* , pierre sépulcra-

le, tombe.

Lapin, animale selvaggio

cuniculus , lapin.

Lapis, pietra naturale molto dura • della quale si vaigono i pittori per fare i disegni sui foglii, lasciandovi il suo colore, che è rosso, matita, amatita, hæmatites, hématite, crayon rouge. Lapis, per un'altra sorta di mulita fatta artificiosamento, che tigne di color di piombo, e serve per disegnare, anatita, lapis pionibino, hæmatites, cravon de mine, mine de plomb.

Lapis-asuli, pietra preziosa di color azzurro con vene d'oro, tapis lazzoli, lapis lazulus, lapis, lapis lazuli, pierre d'azur. Di questa pietra si la l'azzurro, che chiamasi oltramarino, V.

Lapola, quel passaggio, che si vede a traverso de fossi per aver l'adito dalla strada al campo, o altro fondo per mezzo di alquanta terra, la quale appunto interseca quel fosso, che divide la strada dal campo, o di altro fondo. Questa *lapola* si pratica solo a traverso dei fossi scolatoj, cioè destinati a ricever le acque, che scolano dai campi, e dalle strade, poichè rispetto ai fossiadacquatoj le lapole impedirebbero il libero corso delle acque destinate ad irrigare i prati.

Lapon, lapoiro, lapacosse, mangione, helluo, bafreur.

Lard, carne di porco grassa, e salata, lardo, *lardum*, succinia pinguis, petit salé, lard. Lurd, in mode b., per patèle, V. Feta d' lard, lardello, lardi frusulum, lar-

simile alla lepre, coniglio, I don. Se non è tagliato a strisee, si dice barde.

> Lard; a la nen'l lard da dè ai gat , non è in uno stato così comodo, che ec., cui fortuna est impensis arctior. il a les reins foibles.

> *Lardóira* , strumento di cucina , che serve a lardellare, lardatoji, v. dell'uso, acus, qua laridum carnibus infertur 🖡 lardoire,

> Largh , largo , ampio , latus, spatiosus, amplus, large. Longh, e largh, liberamente, ampiamente, libere, sine impedimento, librement, sans réserve. Licensa longa , e larga, piena libertà, amplissima facultas, permission large, pleine, sans réserve. Largh d'boca, streit d'man, chi molto promette , e poco attende , qui multa promittit, et pauca præstat, qui promet heaucoup, et ne donne rien. Largh ant la fariña, streit antel brën, chi ha cura delle cose minute, e di poco rilievo, e trasanda le cose importanti , si🗸 mile a quello : guarde le busche, lassè core i trav. Esse al largh, figur, esser negli agii , affluere opibus, être dans l'opulence. Fesse fè largo, fig≱ farsi aver rispetto , honorem 4 existimationem, observantiam sibi comparare, se faire respecter. Largo, largo, fate piazza , scostatevi , lasciate passare, procul, recedite, absis, place, place.

Larghè, gettare, V. Canpè. Lurghè le bestie an pastu ra, far uscire dalla stalla gli armenti, e condarli al pascolo, armenta ad pascua duce-

Larghessa, una delle tre dimensioni del corpo solido Jarghesza, latitudo, largear, travers, le large.

Largor , V. Larghęssa , e

largura.

Largura , grande spazio , sagrosea, locus amplus, étendue, grand espace.

 $L_{\mathcal{A}^{\mathcal{S}}}$ , legame, o foggia di caporo, che scorrendo lega, e stange subitamente ciò, che presandovi il tocca, laccio, inqueus, lacs, lacet, collet, lien. Las scoror, sorta di cappio, che quanto più si tira, più serra, e che scorre agevolutente, cappio, corsojo, o scorsojo, luqueus, nœud coulant. Las, iune, con cui si

dica, tendicula, lacs. Lasagna, sorta di vivanda di pasta di farina, lasagna, laganum, espèce de vermicelle plat.

impiccano gli nomini, cape-

stro, capistrum, corde. Las

da piè l'osèi, lacciuolo, pe-

Lasagnor, legno lungo, e zotondo, su cui s'avvolge la pasta per ispianarla, e assottigliaria, matterello, spianatojo, cylindens, roulean pour rtendre la pâte.

Lasarèt, spedale d'appestati, e luogo, dove si gnardano gli nomini, e le robe sospette di peste; lazzereito, læmocomium, lazaret, santé, maison de santé.

Lasarola, sorta di frutto agrodolce più grosso, che le ciliegie, di cui ha la figura, ve n' ha de' bianchi , e de' rossi, e tutti hanno tre noccioli assai duri; lazzeraola,

re, mener patre le bétail. I hypomelis, mespilas azarolus. azerole. Lasarola, 4 albero, che produce le lazzernole, lazzeruolo, hypomelis cratægus, azeroher.

> Lase, lasciare, relinquere. deserere, laisser. Lase antle strasse, antla bagna, ahbandonar alcuno nel maggior suo hisogno, nel pericolo, lasciar nelle peste, lasciar in asso, in periculo inopem consilui, et auxilii deserere, in malis, in œrumnis ope, ct consilio indigenti alicui abesse, laisser seul, abandonner, laisser dans le bourbier. Lasè 'ndè l'aqua al pì bas, lasciar andare l'acqua al chino, lasciar andare le cose secondo la propria loro natura, cuncta fortunæ permittere, sors viderit, laisser couler l'ean. Lasè un antla soa bagna, lasciar alcuno nella sua opinione . . . . laisser dans son opinion. Lassomo le sirimonie, lasciamo stare le ceremonie, missa faciamus officia, trève de complimens.  $Las\dot{e}$  , per ordinare alcunf a cosa nel suo testamento, legare, testamento relinquere, laisser, léguer par testament. antla piuma, tralasciare di scrivere alcuna cosa, silentio *præterire* , oublier , laisser d'écrire quelque chose. Lasese scape na paröla . . . emit*tere verbum* , låch**er u**ne parol**e**, un mot. Laseme stè, secheme nen , lasciatemi stare , non mi annojate, missum me facite, ne mihi molesti sitis, laissezmoi li, ne m'importunez point. Lasè, lusè, basta così, pro, hasta , lasciate , satis , laissez , c'est assez.

Laserta, piccolo serpentello oviparo con quattro gambe, lucerta, lucertola, lucerta, lézard. Laserta, per ischerzo la spada, ensis, épec.

Lasita, legato fatto per testamento, lascito, lascio, le-

gatum, legs.

Lastra, pietra non molto grossa, e di superficie piana, lastra, lamina lapidea, pavé, cadette, table de pierre. Lastra, gran ferro piano, che si applica al fondo del focolare, frontone di cammino .... plaque de feu, contre-cœur. Lastra, vetro di superficie piana, e larga; lastra di vetro . . . . planche.

Lata, pezzo di ferro, o d' altro metallo stretto, e sottile, lamina, plaque, lame. Lata, per tola, V. Lata, per

listel, V.

Latin, sust. lingua latina, latinus sermo, le latin, la langue latine. Latin, per composizione, che si faccia in lingua latina, traducendola da altro idioma nel latino per esercizio di scuola, latino, dictutum, thème, dictée, version.

Latin, add. usasi dal volgo per significare spedito, veloce, presto, snello, agile, breve, dexter, promius, expeditus, agilis, celer, velo.c, citus, brevis, agile, léger, leste, dégagé, prompte, brief, court.

Latin, avv. tosto, ratto, subito, velocemente, presto, speditamente, brevemente, expedite, celeriter, propere, velociter, cito, statim, breviter, vite, promptement, vitement, d'abord, aussi-tôt, per la tosse, farfaco, tassien abrégé, court.

Latinus, cattivo latino, latinaccio . . . . latin de cuisinc.

Latinet, quella composizioncella, che lo scolare principia scrivere in latino, latinuccio . . . . thème, versiou.

Lavada d' testa, lavacapo, bravata, reprehensio, objargatio, algurade, saccade.

Lavaman , vaso di rame , o di altro metallo per tener acqua da lavarsi le mani. Lavaman , dicesi anche quell' acquajo di pietra , di piombo , o d'altro metallo , che è nell'ingresso del Refettorio, o nelle Sagrestie , dove i Religiosi si lavano le mani, lavatojo, tavacrum, lavemain.

Lavanda , sorta d'erba , che da grato odore ai pannilini, nardo, spigo, *nardus*, lavan-

de . nard.

Lavandè , o lavò , lavanda... jo , *lotor* , blanchissen .

Lavandèra, colei, che lava i pannilini a prezzo, lavandaja, lavandara, purgatrio, blanchissense , lavandière. Cativa lavandèra , trēuva mai na boña pera, cattivo lavoratore ad ogni ferro pon cagione, difficultatem segnitic prætexere, manvais ouvrier ne trouve jamais un bon outil.

Lavas, grande animollamento per acqua versata in sul suolo nelle case, o altrove , guazzo , humor , mador , gàchis, lavage.

Lavasa, erba medicinale, bardana, *luppa personata*, bar-

danc.

Luvaseta, erba medicinale

laggine, tussilage, tussilage, pas-d'âne, taconnet, herbe s. Onirin.

Lavascudèle, lavapiat, marmiton, sguater, lavascodelle, guattero, lixa, mediastinus, marmiton, écurcur d'écuelles et de plats, galopin, laveur de plats et d'écuelles.

Lavativ, composizione liquida, acconcia con ingredienti, che si mette in corpo per la parte posteriore col mezzo d'uno schizzatojo; cristoro, serviziale, clyster, clystèro.

stère. Lave, far pulita, e netta una cosa, levandone la sporcizia con acqua, od altro liquore; lavare, abluere, lavare, dilucre, laver, blauchir. Lavè na piaga, lavare липа piaga , vulnus abluera , bassiner une plaie. Lavè i veder, lavare i vetri . . . . . . rincer. Lavè i piat, le scudèle, lavare, e nettare le stoviglie, rigovernare, purgare vasa coquinaria, écurer la vaisselle. Lavè la testa, la cossa a un, feie na lavada d' testa , n'arsensin, na romansiña, un predichin ec., lavar il capo ad uno, riprenderlo acremente, verbis asperioribus aliquem inorcpare, faire une réprimande à quelqu'un, chanter bien sa gamme à quelqu'un, faire une algarade, une bravade. Lavè la testa a l'aso, lavar la testa all'asino, far benefizio a chi nol conosce, o non ne fa capitale, frustra surdum monere, à laver la tête d'un âne on y perd sa lessive. Lavesse le man d'un afe, non voler assolutamente più ingerirsi in

I qualche affare , curam alicujus rei abjicere, se laver les mains d'une affaire. Una man lava l'autra, doe lavo la cera, una mano lava l'altra, e due il viso; si dice del giovarsi scambievolmente, manus manum lavat, et digitus digitum, une main lave l'autre. Lavesse la boca, fig., sparlare, dir male di alenno, aliquem aceto *perfundere* , médire de quelqu'un, déchirer à belles dents. Lavè la cera a un , vale schiafleggiare, *colaphis cædere* , soufiletter. Lavesse le man, vale anche abbandonare una persona, non voler pensar più a lei , dar delle mani in sulla groppa a uno, *unimo suo ali*quem avellere, abandonner quelqu'un, ne ventou plus se mêler de lui, ni de ses affaires, ne s'en mettre plus en peine, n'en prendre plus auenn soin.

Lavel, o siè, luogo nella nella cucina, ove si lavano le stoviglie, e gli altri stromenti di enema; lavatojo, lavacrum, lavoir, évier, dalse.

Laver, estremità della bocca, colla quale si coprono i denti, e formansi le parole; labbro, labrum, labium, lèvre. Laver cherpasà, scorticatura, che viene sopra l'estremità della bocca..... barbuquet, écorchure, petite galle, qui vient sur le bord des lèvres.

Lavö , 'n lavor , v. pleb. , V. Lavandè.

Lavor, opera fatta, o che si ta, o da farsi, lavorio, lavoro, opus, ouvrage, travail, besogne, main-d'œuvre. Di d'lavor, giorno di lavoro, dies operarius, vel profestus, vel negotiosus, jour ouvrier, ouvrable.

Lavorant, garzone di bottega, lavorante, operarius, opera, ouvrier, compagnon, artisan, travaillant.

Lavorè, rompere, e lavorare la terra coll'aratro tirato da' buoi, o da altri animali, arare, arare, inarare, e.varare, agrum, terram colere, proscindere, subjugare, moliri, labourer, remuer la terre avec la charrue. Lavorè la prima volta, arare la prima volta, proscindere, touir. Lavorè la seconda volta . . . . iterare, biner. Lavorè la tersa volta . . . . tertiare, tercier, rebiner. Lavorè sot'eva, far fuoco nell'orcio, lavorar sotto, operar di nascosto, res suas clanculum, in abilito, veluti in scrobe agere, travailler sourdement, en cachette, sous main, faire ses affaires à la sourdine, travailler sous cau. Lavorè, o laborè, coltivare, colere, labourer.

Laur, albero sempre verde, che produce una bacca nera, amara, e quasi simile all'uliva, lauro, alloro, laurus, laurier.

Lavras, lavron, acer. di laver, e dicesi a chi ha grosse labbra, labbrone, labrosus....

Laurea, ultimo grado del dottorato, laurea, laurea, doctorat. Laurea, per la funzione, che si fa nel dare la laurea, laureazione, laurea, couronnement de laurier.

Laureà, laureato, laurea simili a quelle del sambuco, præcinctus, couronné de laurier. I ma un poco più lunghe, fatte

Lavror, o lavoror, lavorant d' canpagna, lavoratore, agricola, colonus, agrorum cultor, laboureur, journalier, ouvrier. Lavorò da tlè, tessitore, textor, tisserand.

Laurèra, lavoratrice, lavorante, operaria, ouvrière.

Laurura, aratura, aramento, aratio, labourage. La seconda laurura.... iterutio.... La tersa.... tertuatio....

Lavura, liquore, nel quale si è lavata alcuna cosa, lavatura, sciacquatura, lotura, lavure. Lavura d'scudèle, brodo cattivo, brodo magro, jusculum insipidum, lavure d'écuelles.

Lèa, strada diritta, e lunga fra alberi da una parte, e dall'altra, ombrosa, amena, piana, e grata al passeggio; vialé.... alléc. Lèa d' cherpo, viale, spalliera di carpini.... charmille.

Leander, pianta di un verde perpetuo; oleandro, nerio, rododendro, nerium oleander, oléandre, rosage, rosagine, laurier rose.

Leatica, o leatich, nome d'una sorta d'uva, di cui se ne fa viuo squisito, che porta lo stesso nome; leatico, o aleatico, o greco nero, V. Grech.

Lebo, erba, o piuttosto frutice puzzolente, che non è diverso dal sambuco ordinario, se non nell'essere assai più basso, non crescendo più alto di tre piedi; il suo fusto è erboso, le foglie sono simili a quelle del sambuco, ma un poco più lunghe, fatte

pau in punta; i suoi fiori sono ( precoli baenii, o rosette in cinque parti di color bianco odornero, disposti iu ombreile, loro succedono, quando sono caduti, alcune coccole rotonde, che diventano nere maturando, e ripiene di sugo; ebbio, ebulus, ebulum, sambucus herbacea, chainwarte, nièble, yèble.

Leca, tegame di forma bislunga, che si mette sotto l'arrosto, quando e' si gira per raccogiicre l'unto, che cola, o per chocere vivande in forno, così detta dal ricevere in se cose leccarde; guiotta, patella, cucuma assaria, léchefrite. Leca , e megno al pinr. leche in m. b., percosse, bat titure, V. Patèle.

Leca-bardèle, V. Bigöt.

Lecapiat, ghiottone, teccardo, catillo, lurco, heliuo, popino, glouton, gourmand, friand, bafreur, gouliafre, écornifieur, écumeur de mar-

Lech add., avido, ghiotto, avidus, capidus, avide, pas-

sionné, goulu.

*Lëch* sost., quel seguo, al quale in giuocando alle pallottole, alle piastrelle, o alle morelle ciascuno cerca d'avvicinarsi il più ch' ci può con quella cosa, ch' ei tira; lecco, segno, meta, but.

Lechè, bertiche, loggiermente fregare colla lingua, leccare, lingere, lambere, lécher, nettoyer, polir, ou sucer avec la langue. Lechè, procacciarsi, ed oftenere cheechessia con industria, buscacher, et obtenir quelque chose par adresse. Per iscroccare, truffare, parasitari, escroquer. Lechesne i di, si dice di cosa, che piace estremamente, leccarsene le dita, digitos lingere, s'en lecher les doigts.

Lecheso, lechet, cosa ghiotta, aliettativa, attrattiva, appetitosa, cue si leccherebbe, leccume, scitamenta, cupedice, morceau friand. Lecheso, metaf., per efficace incitamento, zimbello, esca, lenocinium, illicium, incitamentum, attrait, appat, chose tentative, mignotise, alléchement , leure. Avèi un pò d' *'echët* , aver un certo ghiotto, an non so che d'attrattivo . . . . avoir un je ne sais quoi d'attravant, qui agréablement.

Legalisè, chiarire in forma valida, e antorevole, e con pubblica testimonianza, render degno di fede, e per lo più si dice delle scritture, autenticare, firmum, ratumque jacere, ratum facere, confirmare, authentiquer, légaliser, rendre authentique.

Lege, general comandamento, e rito da osservarsi nella Repubblica , diritta ragione di comandare, e di proibire, una certa misura, o regola degli atti umani, legge, lex, loi, reglement, constitution, ordonnance. Lege, o legal, studio della Giurisprudenza , legge , jus , le droit. Lege natural, o diviña, raggio di luce, e principio della retta ragione impresso da Dio nel cuore di tutti gli nomini, che re, aucupari, comparare, cher- loro fa conoscere le regole co-

muni della giustizia, e dell'! equità . . . . loi naturelle, on divine. Lege penal, legge alflittiva diretta a stabilire qualche pena per chi contravvicne al disposto della medesima . . . loi penale. Lege Romaña, quella, che fu fatta dai Rc, o dalla Repubblica Romana in assemblea generale del Popolo, o dagli Imperatori a'tempi loro. În oggi per lege Romaña, s'intende quella, che è contenuta nel corpo del gius civile . . . . loi Romaine. Lege dle dodes tavole, antica legge Romana dell'anno di Roma 303, compilata sopra dicci tavole in rame, alle quali vennero aggiunte due altre l'anno susseguente . . . . loi des douze tables. Lege Salica , famosa legge stabilita dagli antichi Francesi, o Franchi Sa-Leui, che abitavano lungo il fiume Sale in Allemagna per far argine alle querele, e continue divisioni del primo, e del terzo stato. Essa, come le altre di antica data furuno abolite . . . . . loi Salique. Lege Sulica, dicesi anche quella, che esclude le femmine dalla Corona di Francia. Lege Rodia, legge di getto in mare, essa concerne il commercio maritimo nel caso di naufragio imminente, ed è osservata in Francia sotto le modificazioni portate dalle diverse circostanze . . . . loi Rhodia de jactu. Legi Franscise, leggi, a cui i Giudici sono obbligati di attenersi la Francia. Esse comprendono le autiche ordinanze dei Re, gii usi locali, e le leggi municipa- e redità dei genitori, che non

li, e particolari di qualche paese, o provincia; il Gius Romano, il Gius Canonico, e le leggi emanate dopo la rivoluzione sono tutte unite in un sol corpo per quello, che riguarda le leggi civili sotto il titolo di Codice Napoleone, o Codice civile de' Francesi, per decreto del di 30 ventoso , anno 12 (21 marzo 1804) promulgato il di 10 germile successivo ( 31 aprile stesso anно. )

Legenda, ragionamento lungo, e nojoso, cicalata, gridata nojosa, lunga, e sciocca, lungagnola, tiritera, filatera , agliata , anfanìa , *ine-*pta , et molesta locutio , vaniloquentia, orationis circuitus, anfaniæ, maiseries, sottises, fadaises, légende, verhiage, kirielle, discours à perte de

Legendari, vite de Santi raccolte in un sol volume, leggendario . . . recueil des vies des Saints.

Legitim, add., che è secondo la legge, legittimo, legitimus , légitime.Legitim , che è nato da matrimomo fatto secondo le leggi, legitimus , légitime. Cost nen legitim, vale hastardo, naturale, non legittimo, spurius, nothus, naturalis, naturel, bâtard. Legitim, agg. a vino, vale naturale, che non è fatturato, che non è alterato con qualche mistara, simplex, impermiatum viuum, vinum ut matre nature est, vin naturel, qui n'est point altéré.

Legitima, quella parte dell'

puo torsi ai figliuoli, legittima, *legitima pars*, la légitime.

Legitimament, giustamente, convenevohnente, secondo la legge, juste, jure, valablement, justement, de droit, selon les loix.

Legitime, far legittimo per privnegio colui, che non è nato di legittimo matrimonio, legittimare , natalībus restituere , légitimer.

Legna, o ligna, pezzo di legno da abbraciare , legna , o legne, ligna, orum, bucke.

Legnà, colpo di legne, verberatio, coup de bâton. Legua, verlère da börguo, leguate sudice, da ciechi, sode, solenni, senza discrezione, verberationes vehementissima, et inconsiderate, comp de bâton rude, fort, grands comps de bâton.

Lggnè nome, massa di  $\,$ legna, magazzino di legne, legnaja, lignorum strues, bûcher.

Legnè verb., bastonare, aliquem fustibus ouerare, charger de coups de bâton.

Legnèra, boschèra, luogo, ove si mette il legno destinato per bruciare, legnaja, stanza delle legne . . . . bûcher.

 $oldsymbol{L}$ egnöt , lignöt , lingher, bastone grosso, e corto, batacchio, frugone, baculus, sudes, contus, tricot, gourdin, bâton gros, et court.

Legnot, barot, legnetto, bacillum, petit bâton.

Leisna, o lesna, ferro appuntatissimo, e sottile, con manico rotondo di legno per lo più di bosso, col quale cocucirlo; lesina, subula, alène. Leisna, si dice anche d'uomo sordido, e avaro, *sordidus*, tena.v., avare, avaricieux, sordide', mesquin, taquin, vilain.

 $L\ddot{e}jro$ , forse lo stessó, che sandon, V.

Leña, respirazione, fiato, riposo, respiratio, animus, quies, haleine, respiration. Le*ña* , per vigure , robustezza , gagliardia, forza da poter durare nella fatica, lena, robur, vis, haleine, force, vigueur.

Lendna, novo di pidocchio, lendine, lens, lente.

Lendnè, lendnos, che ha lendini, pieno di lendini, lendinoso, landibus scateus, plein de lentes.

Lenga, membro carnoso, e mobile, che è nella bocca dell'animale, col quale distinguonsi i sapori, e si forma la voce, lingua, lingua, langue. La lenga a l'a guun ös, e fiaca pecit, e grös, la lingua non ha osso, e fa romper il dosso , cioè per la maldicenza talora s'incontrano dei pericoli, plerosque lingua funditus pessum ledit , plerisque lingua dat mali originem, une mauvaise langue trouve souvent ce, qu' elle mérite. Cativa lenga, lengassa , lenga , cha taja , e fora, lenga ben filà, lingua, che taglia, e fende, mala lingua, lingua tabana, si dice d'uomo maligno, e maldicente, homo acidos linguæ, homo dica.c., lingua mala, immoderata, langue piquante, mordante, conteau de tripiere, langue manvaise, langue munemente si fora il cuojo per I de scrpent. Lenga da stropia,

lenga longa, lengassa, uomo, o donna linguaccinta, loquax, blatero, linguax, bavard. Avèi gnun peil sla len ga, dire liberamente, senza timore, con franchezza il suo sentimento, non aver lo scilinguagnolo, libere loqui, n' avoir pas la pepie. Mne la lenga, 'l sarsèt, la bertavela, bute la lenga a mēni, cicalare assai, paurimum loqui, babiller, caqueter, jaser. Nen murie la lenga an boca, esser loquace , efficace nel parlare , celeri, et exercita esse lingua, avoir la langue bien pendue. Trì la lenga, butè la berta an sach, lassè la lenga a cà, dicesi di chi sta senza parlare in compagnia d'altri, lasciar la lingua al beccajo, conticere, obticere, tacere, n'avoir point de langue, avoir donné la langue au chat. Nen podèi tnì la lenga, non poter tener la lingua , lingua sua moderari non posse, ne pouvoir pas garder le silence, s'abstenir de parler. Avèi na cosa su la ponta dla lenga, si dice dell'essere in sul punto di ricordarsi d'alcuna cosa, ma non l'aver così tosto in pronto, aliquid in primoribus labiis versari, avoir un mot sur le bout de la langue. Avèi la lenga spessa, si dice di chi ha la lingua grassa , e malamente profferisce alcune consonanti, come la R., aver difficoltà di fingua, lingua inexplanata, hæsitans, langue grasse. Pie lenga, prender lingua, aliquid de aliquo exquirere, aliquid ab aliquo percontari, s'enformer. Lenga d'

can, sorta d'erba, cinoglossa, cynoglossum, cynoglosse, langue de chien. Lenga, dalla sua forma, e colore, dicesi anche una spezie di fungo; e propriamente quello, che nasce senza gambo ne' pedali, e nei tronchi degli alberi.

Lengassa, accr. di lenga, mala lingua, linguaccia, lingua extex, perfida lingua, lingua mala, immoderata, mauvaise langue, méchante langue, langue de vipère.

Lengheta, dim. di lenga, per quella parte del lume scanalata, su cui si mette il bambagio. *Lenghęta* , dicesi anche della parte inferiore della cravatta, che si aflibbia. Lengheta, chiave, chiavetta, che alzandola , o abbassandola tura . o apre i buchi del chiarino, del flauto, cc. . . . languette. Lengheta, si dice nelle avti di tutto ciò, che ha la fignra d'una lingua, lingula, languette. Lengheta, o ancia. cannoncello stiacciato, cui si dà il fiato a certi stromenti musicali , linguetta . . . . anche. Lengheta, per l'anima del pallone . . . . languette.

Lentia, sorta di legume, il eui granello è tondo, stiacciato, e di color rossigno, lenticchia, lente civaja, lens, lentits, lentille. Lentia, macchia, che si sparge particolarmente sul viso simile alle ienti, lentiggine, lentigo, lentille, tache de roussenr sur le visage, on sur les mains. Lentia, chiamano gli oriuolaj quella piastrella di metallo, che è attaccata all'estremità del pendolo, lente.....len

tille de pendule.

Lentios, che ha lentiggini, lentigginoso, lentiginosus, qui a des leutilies.

Lerma v. pleb., per lagrima, umor, che distilla dagli occhi, nato da soverchio affetto di dolore , o di allegrezza, lagrima, lacryma, lacme. Lërma , per gocciola , gutta , stitla, larine, goutte. Avei le lérme an sacöcia, gavesse le lërme dant'el cupis, dicesi di chi piange facilmente, e ad ogni menomo evento, cadant illi læerymæ ut puero , læerymas nullo negotio effundere, larmoyer, pieurer à chaque bout, a l'aise, V. Lagrima.

Lërmë  $\mathbf{v}_{i}$  pl., mandar fuori per gli occhi qualche lagrima, plangere, laciymari, lacrymas effundere, plemer. Lërmė, per goceiolare, versar gocciole, lacrymare, dégoutter, verser goutte à goutte. J' éui am lermo, le vis a termo, a pioro . . . . hamor ex oculis, ex vitibus extillat, dégout-

ter.

Lesa, stromento rusticano, il quale si strascica da' buoi per uso di trainare, carretta senza ruote, treggia, strascino, traha, vehes, trainean. Lesa, striscia fatta sul diaccio per isdrucciolarvisi, sdrucciolo . . . . glissoire. Lesa, per lesèt, V.

Lescu, particella di cosa Ъиоња а mangiare, tagliata sottilmente dal tutto, fetta, fettolina, frustum, segmentum, tranche, lèche, morceau.  $L_{arphi}$ -

sea d'toron, V.

*Lesca* , sorta d'erba , della l quale secca che sia s' intessono j

sti ai fiaschi, sala, cyperoides, laiche. Lesca d'toron, fetta, fettolina, plagula, tranche, lèche.

Lesèse, sarucciolarsi sul diaccio coi piedi, oppure assiso sopra una slitta per ispas-

so . . . . glisser.

 $L_{\it cset}$  , strumento , su cui si siede per andar sul ghiaccio in pendio, slitta, v. dell'uso,

*vches* , traîneau.

*Lesia*, imbiancatura di panni lini fatta con cenere, ed acqua bollente messavi sopra, bucato, lixivium lotum, lessive. Fe lesia, imbiancare, e tor via il sacidame ai pauni lini col bucato, imbucatare, purgare, lessiver. Fe na lesia, figur, far una gran perdita al giuoco, magnam pecuniæ jacturam facere, mire une grande perte. Fe lesta, in m. b. vale pisciar nel letto, in lectum commingere, pisser dans le lit.

Lesias, quell'acqua, che si trae dalla conca piena di panni sudici, gettatavi bollente sopra la cenere, rannata, li-

*zivia* , cau de lessive.

Lesion, pregiudicio, perdita, che ci viene cagionata per altrui fatto, oppure per mezzo di qualche atto inconsideratamente passato, lesione, læsio, damnum, lesion.

Lest , add. ratto , veloce , agile, spedito, suello, pronto, presto, celer, agilis, velox, citus, expeditus, vite, léger, prompt, leste, habile, et agissant. Lest, lestofante, accorto, svelto, destro, sagace, astnto, farbo, vafer, versulus, sagax, adioit, fit, le seggiole, e si fanno le ve- l'rusé, fourbe, leste. Lett cois

LE ♥n gat d'pioub, com un cöfo, com na lumassa, agg. a uomo lento, pigro, tardo, poltrone, deses, piger, tardus, lentus, lent, tardif, loug, paresseux, tiède, barguigneur. Lest com un parpa-

Lest, avv. velocemente, ratto, cito, celeriter, actutum, properanter, vitement, promptement, avec adresse.

jon, agile, veloce, snello, V.

agilité.

Let, arnese, ove si dorme, letto, lectus, cubile, torus, lit, couche. Let a röde, carrinola, lectus ambulatorius, roulette, carriole. Fe'l let, rifar il letto, lectum sternere, faire le lit. Let d'eanpagna, letto di campo, lectus castrensis, lit de camp. Let, pel suolo della terra, sopra la quate si posano le acque, e pel fondo del fiume, letto, alveus, lit, canal, fond d'une rivière.

Letera , V. Litera.

Letet, dim. di let, lettuccio, letticciuolo, lectulus, petit lit, conchette.

Letiga, arnese da far viaggio, portato per lo più da duc muli, detto forse cosi, perchè vi si può giacere come nel letto, lettiga, e lettica, lectica, litière.

Lettèra, il leguome del letto, gli assi, i panconcelli di un letto, lettiera, fulcrum lecti, bois de lit, chalit.

Leturil, strumento di legno , sul quale tengono il libro coloro, che cantano i divini Utlizi, leggio, pluteus anagnosticus, agnosterium , lutrin , pupitre d'eglise Leturil,

dicesi anche uno strumento di legno, che si tiene sulla tavola per appoggiarvi il libro, che si ha tra le mani per leggerlo pui comodamente, leggio . . . . pupitre.

Leva , stanga di legno , o barra di ferro, che ponendosi sotto gran pesi , e\_abbaszan= dosi, vengono questi ad alzarsi, e muoversi con facilità per la forza della distanza,

heva , *vectis* , levier.

Levà, piccolo pezzo di pasta divenuta agra, che esseu∽ do mescolata colla pasta, di cui vuolsi far il pane, serve a farla fermentare, lievito, fermento, fermentum, levain.

Levada, o tevada, l'ora, il tempo, in eui sorgiamo dal letto , levata , il levarsi , *sur*rectio, lever. Levada, o le leve del sol, levamento del sole, lo spuntare, il nascere, il levarsi del sole, ortus solis, le lever du soleil. Levada, dicesi de'soldati , delle truppe, che si levano, che si arrnolano . leva , delectus militum , levée.  $oldsymbol{L}$ ęvada , lpha levata del cadaver, sepoltura, humatio, levée. Onde fe la levata del cadaver . . . enlever un cadavre, un corps mort, et le faire porter an lieu, où il doit être inhumé, on exposé an public, faire la levée.

Levador, da potersi levar**e , e** si dice a ponte , levatojo, pons versatilis, pont levis.

Levadris, quella, che assiste alla femmina partoriente, e ricoglie il parto, levatrice , *obstetrix* , acconcheuse , sage-femme.

Levè, alzare, levare, at

ser. Leve d soldà, o di solda, arrolare, assoldare, far soldati, levar genti, milizie, ec. per condurli a guereggiare, militum delectum habere, militem, o milites scribere, fever, enrôler des soldats, engager. Leve la rapa, si dice der mosto , quando per lo bolfire manda su la vinaccia a galla , levar in capo , fervere , ebullire, bouillir, fermenter. Levê 'l beui, cominciar a bol lire, levar il bollore, suffervefieri, commencer à bouillir. Levè la levr, scoprir la lepre, scovare, leporem detegere, e lustro educere, laire levor un lièvre , forlancer. Levè la permis, la quaja ec., far alzar a volo, excitare, faire lever. Levè la riputasion,'l credit, levar la riputazione, diffamare , labem alicui aspergere , dierier. Levè la pressa al pan, terre il lustro ad un panno . . . . affoiblir, dépresser, dépolir, ôter le lustre. Levè la mosca, adirarsi tosto, excandescere, prendre la chèvre, la mouche, se piquer. Leve 'l veso, 'l gigët, \*/ gathi , levar il pravito , l'albagha, la voglia, il capriccio, "cavar il zurro di capo a uno, aliquem cohibere, in officio continure, tenir quelqu'un à l la raison, lai faire passer l' envie de folatrer. Leve 'l cassul dan man, togliere il maneggio, auferre administrationem, ôter l'administration. Leve dan sui poles, levar dai gargheri, o cardini, sgangherare, cardinilus emovere, faire

tollere, levare, lever, hans- Handosi della pasta, che si leva in capo, mediante il fermento, levitare, fermentescere, lever, fermenter. Levesse la fam. la sè, la seugn, cavarsi la tame, la sete, il sonno, mangiare, bere, dormire a sazietà, famem, sitim, somnum explare , rassasier , assouvir la faim, étancher la soif, manger, boire, dormir tout son soùl. Levesse la vēūta dna cösa, soddisfare all'appetito, libidinem explere, se satisfaire, passer, contenter son envic. Levesse tute le soe vettie, i scū caprissi, darsi tutti gli agii, cavarsi i suoi capriccii, soddisfare a tutte le sue voglie, genio suo indulgere, sibi obtemperare, n'être pas traitre a son corps, s'acoquiner. Levesse na cösu da la boca, o levesto da la boca, risparmiare, privandosi di ciò, che è necessario, victu suo se defraudare, éparguer, s'arracher le pain de la bouche. Levesse i guant, dicesi per ischerzo al gatto, quando cava fuori le unghie, che tiene ascoste dentro la pelle, sguainar l' ugna, *ungues producere*, tirer déhors les ongles. Levesse 'l *capël* , far di berretta , scappellarsi, aperire caput, se découvrir, mettre bas son chapean. Levesse la mascra da para ai ēŭi, non finger più, parlar chiaro, scoprire il suo sentimento già tenuto nascoso, libere personam deponere, ôter le masque, se lever le masque. Leveslo da j'ēūi, avanzar tempo, col vegliar più del consucto, cavarsi il tempo sortir des gonds. Leve, par- dagli occhi, plus aquo vigilare, prendre sur son sommeil, dérober quelques heures à son sommeil pour faire quelque chose. Levesse sù, rizzarsi in piè, surgere, se erigere, se lever. Levesse, uscir del letto, e lecto surgere, se lever, sortir du lit. Levesse, l'apparire del sole, della luna, nascere, oriri, se lever. Leveslo dant la testa, non vi pensar più, curam abjicere, n'y penser plus. Leveve, levere sù, sù, sù, levatevi, surge, surgite, debout.

Leugh, termine contenente i corpi, luogo, locus, lieu. Leugh comun, cesso, privato, latrina, forica, privé, lieux communs. A tenp, e leugh, con opportunità, con occasione, a luogo, e tempo, loco, et tempore, opportune, en temps, et lieu, à propos.

Leai, erba nota, che nasce tra le biade, loglio, zizzania, lolium, ivraie. Il seme d'esso mangiandosi, dicono che faccia sbalordire, e venir sonno.

Levr, animal noto, paurosissimo, e velocissimo al corso, lepre, lepus, lièvre. Piè la levr con l'chèr, condure un'impresa con flemma, e pazienza, pigliar la lepre col carro, bove leporem venari, cunctando rem restituere, aller bride en main dans une affaire.

Livron, lepre giovane, lepretta, leprotto, lepratto, leprone, lepusculus, levraut.

Lì, avverbio locale, così di moto, come di stato, lì, quivi, in quel luogo, ibi, illic, eo, illuc, là, dans ce lieu-là, dans cet endroit-là.

Da li, o d'li, di li, di quivi, illine, inde, de li, de celà. Li-li ripetato, vuol dire mediocremente, ed è una risposta, che si fa a certe interrogazioni, come per esempio: Elo dot? li li, è egli dotto? così così, estne doctus? mediocriter, est-il savant? la la.

Liam, paglia infracidata sotto le bestie, e mescotata col loro sterco, ed anche il paro sterco, letame, concime, fimum, engrais, lidè e, fancier.

Liame, luogo, dove si raduna il letame, lesamajo, sterquilinium, fimetum, fumier.

Liamët, piccol nastro di iilo, tænia, ruban.

Liaroca, nastro, con cui si lega sulla rocca il pennecchio....

Liassa, qualunque cosa, con cui si lega, legaccia, legaccio, ligamen, vinculum, hen, attache. Liassa di causset, sorta di nastro, con eni si legano le calze, o sotto, o sopra il ginocchio, e in varie provincie diccsi liaganba, o liaganba, al plur, legaccia, periscelis, jarretière.

Liber add., che ha libertà, e non è soggetto, senza sopracapo, che è padrone di se stesso, libero, libero, sui juris, qui suce spontis est, libero, indépendant, qui est en liberté.

Liber sost., quantità di foglii enciti insieme, o scritti, o bianchi, ch' egli si siano, libro, liber, volumen, codex, livre, volume. Liber ligà an rastich... livre broché, livre relié en brochure.

Libertin, licenzioso, disso-Into, sregolato nei costumi, perditus, dissolutus, inhonestus, dissolu, libertin, débauché.

Libraria, luogo, dove sono di molti libri, biblioteca, bibliotheca , bibliothèque. Libravia , armadio aperto fatto a palchetti ad uso di tener libri, scatfale, pluteus, armarium, bibliothèque.

*Libràs* , pegg. di *libër* , libraccio, malus liber , honquiu.

Libre, colui, che vende libri, librajo, bibliopola, librorum propola, libellio, linraire.

Librét, dim. di liber, libretto, libriccinalo, libriccino , librettino , libellus , livret,

petit livre.

Licensa, concessione fatta dal superiore, licenza, venia, libertas, facultas, licentia, potestas, copia, permission, liberté , pouvoir. Licensa , per com mato, missio, dimissio, vominiatus, congé, réforme. Licensa, per grado, che si dà nelle università, licenziatura, volg. it., honesta missio. licence.

Licensia, licenziato, dimissus, abire jussus, congédié, linencié. *Licensià* , si dice ancho di colui, che ha preso il grado della licenziatura, licenziato , honeste a studiis dimissus, prolyta, licencié.

*Livensiè* , accommiatare, licenziave, dimittere, missum facere aliquem, jubere aliquem nhire, donner congé, chasser, renvoyer, congédier.

seguano le leitera, e le scien- | petit ruban de linre liceo, lycenn, lycéc.

Liè, striguere con fune, catena, o altra sorta di legame checchessia, o per congiungerlo insieme, o per rattenerlo, contrario a desliè, legare, annodare, allacciare, infunare, strignere, cignere, avviticeliare, circondare, accappiare, ligare, vincire, nectere, lier, cramponner, scrrer, lacer, nouer. Lie le man a un, obbligare alcuno a non operare in quella tal cosa , legar altrui le mani, prohibere, vetare, lier les mains. Liè l'aso dov' a vēūl'l padron,  ${f V}_{f st}$ Tachè l'aso, ec.

Liè, ter. de'contadini, che dicesi anche angiavlè, fare i covoni, legare i covoni, accovonare, manipulos alligure, gerber, lier en gerbe, mettre en gerbe, mettre les javelles sur le lien pour les gerber.

Lieson, voce fr., unione delle lettere, literarum xus, liaison.

Liga, dicesi dei metalli, di che si fan le monete, lega , gunlità , nota , aloi , alliage , billon. Liga , per unione , accordo , societas , fædus , ligue, union, alliance.

Ligadòr, ligaliber, legatore di libri, librorum concinnator, relienr des livres.

Ligadure, fasciatura di ferro, o di cuojo per sostenere gli intestini, che cascano nella coglia per crepatura ; brachiere, fascia, ventrale, suspensoire, brayer, bandage.

Ligamin, piecol nastro di Liceo, scuola, in cui s'in-llino, nastrino, toenia linea,

Lighè, V. Lie. Lighè un liber, legure un libro.... relier un livre. Lighè un diamant ant un anèt, legure uni pietra nel eastone, incastonare, illigare, indere, includere, enchasser, monter. Lighè, per obbligare, costringere, compellere, adigere, cogerè, obstringere, deviacire, obliger, contraindre, her, forcer.

Lighèra, o ighèra, sorta di vaso, ove si mette acqua per servizio della tavola, e per altri usi; misciroba, boccale, brocca d'acqua, acquereccia, aqualis, guttus, aiguière.

Ligneuga, sorta di vite, e di uva, che matura nel mese di luglio; uva lugliatica, uva juliana, sorte de raisia, qui màrit en juillet; nella Provenza chiamasi jouanen.

Lignēul, quel composto di più fila attorte, con cui si formmo i cavi, o canapi; legnuolo, term. de' fanajuoli, cordone....

Lignöla, piecola cordicella, di cai i muritori, i falegnami, i giurdinieri, ed altriartelici si servono per fare a retti linea i loro lavori; cordi, cordicella, archipenzolo, perpendiculum, cordeau, ficelle, ligne. Onde stà a la lignöla, vale stare a corda, a dirittura, a un pari, a livello, secondo che mostra la corda tirata a diritto . . . Lignöla, filo intinto nella sinopia, colla quale i segatori da legno a lungo segnino il pancone per segurlo diritto; filo della sinopia, funiculus, ligne, cordeau pour marquer le bois, Tom. II.

Lighè, V. Liè. Lighè un qu'on vent debiter en planèr, legure un libro . . . . ens, ou madriers.

> Idla, agg. di colore tra bigio, e rosso; gradellino.... illas, gris-de-lin.

> Li-li, mezzanamente, medioeremente, medioeriter, non admodum, la la, passablement, pas beaucoup, médiocrement,

Lima, strumento meccanies di verga d'acciajo dentato, e di superficie aspra, che serve per assottigliare, e pulice ferro, marmo, pietra, legno, ed altre materie solide, lima, scobina, lima, line. Lima sorda , dicesi quella, che in limando non fa romore, lima sorda . . . . lime sourde. Lima sorda, fig. dicesi di persona tacituma, e quieta, che campa con poco, alcuni l'intendono per ladro, che vive di ratte, invoiando a poco a poco, dicesi anche del lavorire, o aver pratica di soppiatto , lima sorda . . . . lime sourde. Lima da bösch, o raspa, linn de legno, seufiina, raspa, lima, rape. Lima mesa rionier, lima mezza tond . . . . lime demi-ro.de. Lima quadra , lima quadielia, o quadrilitera..... lime carrée. Lima a tre augol, a tre quire, lina tria golare . . . . . liate à tie **s** point. Lima a coa d' rat , 1ma da straforo, lima tonda. · · · · · lime ronde, on a queue de rat. Lima a cotel, lima a coltello . . . . . lime contelle , on en couteau. Gli orinolaj hanno auch'essi le loro time particolari, come limi a pivò, lima a punte . . . . .

C

34 L

lime à pivot. Lima piata, limi a punte . . . . lime à charmère. Lima a lardion, lima per far gli andoni alle potenze . . . lime a lardon. Lima mesa tonda, lima a foglio di salvia . . . lime à feuille de sange. Lima da tanborn, lima di strisciare i tandunt . . . . lime à timbre, cu .

Limadura, V. Limura.

Limè, verbo, assottigliare, o pulir con Lum, limare, lima detercre, limer, polir avec la lime. Lime, per ripulire, perfezionare, perpolire, perfecere, elimare, limer, chatier, polic. corriger avec soin, passer, et repasser la lime sur un ouvrage de prose, ou de poësie.

Limitro'o, confinante, che è sui limiti, sui confini, limitrofo, v. dell'uso, limi-

trophus, limitrophe.

Limocè, esitare, tardare, indugiore, lellare, andar lento nell'operare, e nel risolversi, hærere, cunctari, ambigere, titubare, nutare, procrastinare, lambiner, barguigner, hésiter, avoir de la peime à se déterminer.

Limbeia, agg. a persona lenta, pigra, di poca risoluzione, procrastinante, tentennone, badalone, dilator, procrastinator, lambin, bar-

guigneur.

Limon, specie d'agrume non differente dal cedro, se non che è più rotondo, e la sua buccia è meno grossa; limone, il frutto malum medicum, limon, citron; l'albero malus medica, limonier, citronier.

Limonada, sorta di bevanda fatta con acqua, zucche-10, e agro di limone, limonea, potio citrea, potio exsucco mati medici, limonade.

Limösna, compassionevole donagione di checchessia fatta ad uom bisognoso per amor di Dio, limosina, stips, stipis crogatio, aumône, cha-

rité , caristade.

Limosnè, che dà, e fa limosina, limosiniere, stipem crogans, crga pauperes liberalis, qui fait des aumônes, charitable. Limosnè, per nom. di dignita, limosiniere, eleemosynarius, aumônier.

Limura, quella polvere, che cade dalla cosa, che si lima, limatura, scobs, limaille. Limura, per lo limare, limatura, politio, politura, li-

mure.

Lin, erba, dalla quale secca, e macerata si cava materia atta a filarsi, per far panni, lino, linum, lin.

Linbes, sorta di mattone grande, che serve principalmente per uso di ammattonare i forni, tambellone.... tablettes, dont on pave l'âtre

d'un four.

Liabo, lingo d'inferno, dove vanno quelli, che sono solamente macchiati di peccato originale, limbo, limbus, les limbes.

Linea, lunghezza senza larghezza, linea, linea, ligne. Linea, per legnaggio, progenies, soboles, stirps, genus, ligne, lignée, race, descendance, V. Riga.

Linger, che non la gravila, contr. di grave, leggieae, leggiero, levis, léger. Linger, agg. a nomo di searse facoltà, povero, cui tenues sunt opes, cui res familiaris est valde exigua, panyre, dans un mauvais état. Lingèr, per veloce, suello, destro, levis, agilis, devter, dispos, et agile.

Lingeria, ogni sorta di panno lino di color bianco, biancheria, lingeria, res lintearia, lintea vestes, lintea, orum, le linge. Lingeria bianca, panno di bucato . . . . . tinge biane de lessive.

Lingeri, sgravare, render leggiero, alleggerire, onus alicui detrahere, allevare, alléger, decleurger d'une partie de fardeau. Lingerisse, seemarsi i panni di dosso, vestes deponere, se dévêtir, se dégarnir d'habits.

Lingerment, con leggerezza, leggiermente, leviter, lé-

gèrement.

Lingeröt, dim. di lingèr, Vedi.

Lingöt, verga d'oro, o d' argento, oro, o argento in massa, che non è posto in opera, lamina auri, argenti, lingot.

Lingotèra, vaso di chimica , in cui si colano i metalli strutti per ridarli in verghe, pretelle . . . . lingoterie.

Linon, sorta di tela di lino chiarissima, e finissima, che si fa in Picardia, rensa, beatiglia, tela di reusa, linone, franzesismo moderno, byssus, linon.

Linosa, seme del lino, linseme, liui semen, linuise, graine de lin.

I che si tien sul letto per giacervi entro , lenzuolo , liuteum, drap de lit, linceul.Liuseul bianch, lenzuolo di bucato, linterme nitidissimum, drap de lessive. Linsēul d'tre teile, lenzuolo di tre tele, di tre larghezze . . . . . drap de trois lez.

Linsolù, quanto può contenere un lenzuolo, linteum *plenum* , un lincent plein de ,

etc.

Lion, animal feroce, che rugge, che trovasi più che altrove nell'Affrica, e per la sua fierezza, e forza detto il Re degli animali, feone, lione, leo, lion. Avèi un chēiar da lion, avec un coraggio da leone, impavidum, intrepidum, esse, nihil formidare, être un vrai lion, avoir un cœur de lion.

Lioncorn , sorta d'animale selvaggio, che nasce nell'alta Etiopia, che ha un sol corno dritto in mezzo della fronte, e nel resto è molto somigliante a un piccolo cavallo, liocorno, unicorno, monoceros, unicornis, licorne.

Liquid itor , persona approvata per far conti, calcolatore, computista, abbachista, liquidatore, v. moder., calculator , tabularius , calculateur, computiste, chillreur.

 $oldsymbol{Liquide}$  , metter in chiaro , liquidare un credito, o qualsivoglia altra cosa , *purgure* , illustrare, manifestum redde*re* , liquider.

Liquòr, term. generale di tutte quelle cose, che siccome l'acqua si spargono, e tra-Linseul, quel panno lino, segrrono, fiquore, liquor, li-

queur, un liquide, un flui-Hisciare il contorno delle suode. Liquor, al plur, si dice ar che de'vini , o simili bevande composte di acquavite, o di spirito di vino, liquori, liquores, liqueurs.

Lira, moneta, che nel nostro paese vale venti soali, e corrisponde al franco, lira, libella, livre. Lira , peso , che contiene un certo numero di oncie, prii, o meno secondo il dincrente uso dei luoghi, e der tempi, libbra, libra, pondo, livre Lira, stromento musicale, che suonasi toc cando le corde cella penna, o colla mano, lira, cetra, lyra , tyre. Lira , costellazione celeste, lira, lyra, lyre.

Liri, fiore odoroso di diverse spezie provegnente da bulbo, giglio, litium, Iss, fleur de ivs. Liri martagon, martagone, lilium martagon, martagoa. Lari giaun, acoro falso, officinale, iris pseudoacorus, flambe bâtarde. Liri violet, giglio paonazzo, giaggino.o, iris porentina, lys bleu. Livi ros , giglio rosso, emcrocallo , lilium bulbiferum , hémerocale. Liri regio , corona imperiale . . . . .

Liron, mezzo sendo di Savoja da lire tre . . . . écu de trois livres ; ora del valore di franchi tre, centesimi sessanta. Liron lirena, V. Fatalėla.

Lis, filo torto a guisa di spago, di eni si servono i tessitori, liceio, licia, orum, lice.

Liset, bisegle, pezzo di legno per lo più di bosso, di

le, lisciapiante, bisegolo .... hizègle.

Lisēni, o lisevēuj, piccole righe di leguo, sulte quali si tendono i licci, regoli . . . . lisserons.

Lisura, unione di fili torti a uso di spago, disposti sopra regoli di leguo, che abbracciano i fili della trama , e che li fanno alzare, ed abbassare come si conviene nel tessere la tela, liccio.... lisse.

Lista, striscia, lungo pezzo di checchessia, lista, vitta, toenia, fasciola, instita, bande , bandelette. Lista , per catalogo, indice, index, album, matrix, liste, rôle, catalogue. Lista, per fila, series, liste. Lista, o frèsa, ornamento, che portano le donne sul petto alquanto fuor del busto, ed è una striscia di panno lino sottile, lavorato, e trapunto con ago, gala , strophium , tour de gorge.

Lista, striscia di panno, posta alle vesti, doppia, inslita, renfort.

Listel, travicello sottile, lungo, stretto, e piano, che scrve per i coperti delle case a sostenere gli embrici, o le legole, e per altri usi, eoriente, axiculus, tigillum, latte.

Listin, quella parte della camicia, che cinge i polsi, ossia l'orlo delle maniche della camicia, solino.... poignet.

Listlet, lista di legno pià lunga, che larga, di superficui si servono i calzolaj per eie piana, e per lo più ri-

quadrata, e sottile, regolo, stecca, striscia, listella, assula, éclat de bois, réglet, listel.

Litanie, soria di preghiera della Chiesa, letanie, supplicationes, litanice, les lita-

Litargiri, sorta di minerale, litargirio, lithurgyrium, litharge.

Litera, carattere dell'aliabeto, lettera, litera, lettre. Litera , per quella scrittura , che si manda agli assenti, lettera, pistola, epistola, literce, arum, leitre. Litera d' canbi, biglietto, in forza di cui uno si oboliga di iar pagare una somma ad una persona per un altro, oppure ai cessionario del cifetto per via di girata, lettera di cambio, · · · · · lettre de change. Savèi d'litera, esser letterato, eruditum, literatum esse, être savant, letiré.

Litigaire, che volentieri litiga, litigioso, litigiosus, litium cupidus, querefleur, chicancur, chiffouier, litigieux.

Litighè, litigare, piatire, contrastare, discepture, litem habere, plaider, être en procès, contester, chicaner. Litighè con la mört, si dice dell' esser per vecchiezza, o attro iu grado di poter poco vivere, piatire co'cemeterii, aver il piè sulla bara, il piè nella fossa, alterum pedem sepulcro habere, senem capularem esse, acheronticum silicernium, avoir un pied dans la fosse.

Litro, unità delle misure di capacità uguale al cubo della decima parte del metro, litro . . . litre.

37 Livel, censo, che si paga ammaimente al padrone diretto de'beni stabili da chi ne gode il fratto, livello, canon, pensio, cens, rente seignenriale. Livel, per piano orizzontale, livello, libella, libra, niveau. Livèl, regolo con due mire, per le quali passa il raggio visivo negli stromenti astronomici, negli ottici, nella livella, traguardo, livella, dioptra, niveau.

Livertin , pianta pecenne , e sempre verde, lé cui faglie in forma d'ago sono pungenti, il sno caule fruticoso si arrampica su gli alheri, e frutici, i teneri polloni si mangiano come gli sparagi, e perciò tal pianta dicesi in italiano sparago salvatico, spazzola, aspavagus acutifolius, corruda aliorum (Linneo) asperge sanvage.

Livia, piecolissima macchia. un minimo che di cattivo. tecca, teccola, *labecula*, petite tache, petit defaut, petite souillare.

Livle, metter le cose al medesimo piano, livellare, ad libellam componere, niveler, mettre an niveau.

Livle 't canon, meiter in mira il cannone, tormenta bellica librare, pointer le canon.

Liùra, legatura, legamento , legame , nodo , ligamen , vinculum, newus, lien, attache, liaison, ligature. Liùrat, per qualunque cosa, con che si lega, legaccia, vinculum, lien, javretière. Litura dle braje, nastro, e altro legame, col quale si legano le brache, usoliere, ligamentum, lacet, cordon, ganse.

Livre, v. pop. linire, terminare, conficere, complere,

achever.

Livrèa, colore di vestimento di più persone in maa stessa miniera, assisa, livrea, familiaria vestimenta, livrée. couleur, devise. Livrèa, dicesi anche dei fiocchi, a nod. di nastri, che usansi dare al tempo di nozze, fettuccia, cocearda voce dell'uso, toenia, vitta , serica , temniscus , la livree de la noce, de la mariće , ruban , fontange. Livrèa, si prende anche per tutti i servitori d'un signore, famuli, asseche honorarii, livree, train.

Lò, quello, ciò, id, illud, cela, ça, ce que.

Löbia, sporto di casa di legname, baliatojo, toggia, peristy!am, pergula, porticus, terrasse, galerie couverte, balcon couvert.

Local, sito, luogo, tutte le parti d'un luogo.....local.

Locanda, camera d'alloggiarsi, locanda, hospitum, diversorium, diversorium, hospitum instructum accipiendis convictoribas, chambre garnie à louer, à tenir pensionnaires.

Locande, chi tiene camera locanda, locandiere, caupo, qui tient des chambres garnies à loner.

Loce, v. neutro, tentennare, crollare, barcollare, dicesi di cosa, che non sia ferma, e che accenni di cadore, vacillare, fluctuare, nu-

tare, locher. I dent a m' löcio, i denti mi crollano, mi
baliano, concuti, loco moveri, branter, locher.

Lodna, necello granivoro, e si ciba anche d'nova di grilli, e cavallette, allodola, dicesi in latino alauda, quasi a laude Dei, perchè sorlevandosi a volo verso il Cielo, sembra, che lodi il Signore colla sua naturale cantitena, alauda, cassita, alonette, manviette.

Lofa, e lofia, vento senza strepito, che esce dalle parti di basso, vescia, lene peditum, vesse. Lofa, o pet a'luv, dicesi d'una specie di tungo di più sorte, vescia, lycoperdon, pezicæ, arum, vesse de lonp.

Lofe, trar vescie, lene peditum emittere, ventris flatum reddere, lächer une vesse, vessir.

Loge, o aloge, alloggiare, albergare, hospitto excipere, loger, in sign, neutro, diversari, loger.

Lögia, quei palehi, dove stanno gli spettatori, palchetti del teatro . . . . loges.

Logiament, o alogiament, o alog, alioggiamento, hospitium, diversorum, logement. Per abitazione, domicilium, logement.

Logion, accrescitivo di lo-

gia, V.

Lora, pigrizia, desidia, iguavia, socordia, paresse, faindantise. Loira, loiron, agg. a persona pigra, pottrone, poltronaccio, piger, deses, iguavus, socors, paresseux, poltron. Fe la loira, star ozioso, donzellarsi, datsi

buon tempo, otiari, oscita- lordo, girellajo, nomo, che re, faire le faindant.

Loirassi, v. pop. poltrone, dappoco, infingardo, neghittoso, accidioso, piger, deses, socors, paresseux, lendore, cagnard.

Lola pronome, quello, il-

le, illa, illud, cela.

Loli pron., ciò, questo, id, hoc, ceci, cette chose.

Longa avv., audé an longa, mandè a la longa, procrastinare, diem de die trahere, lambiner, diflérer, traîner en longueur.

Longaire, longhēūri, tardo, lento, irresolato, indugiante, lungo nell'operare, in agendo lentior, ad omnia tardior, moras nectens alias exaliis, un longis, un barguigneur, long, et lent en tout ce, qu'il fait.

Longaria, ragionamento prolisso, ambages, prolixitas sermonis, légende, litanies, di-

scours à perte de vue.

Longh, agg. a persona, pigro, lento, tardo, piger, deses, lentus, tardif, irrésola, lent.

Longhēuri, voce pleb. tardo, indugiante, irresoluto, lento, seguis, butus, barguigneur, V. Limbeia.

Longöt, dunin. di lungo, lunghetto, longulus, longius-

culus, longuet.

Lonsa, fombata di vitello, lonza, lumbus vitalinus, tonge. Lonsa d' pors rusti i, arrosticciana, braccinola, ofetla porcina, cotelette.

Lord, nome strayagante, nome, che gira, nome inco-stante, leggiero, sciecco, ha-

lordo, girellajo, nomo, che la scioccaggini, e pazze, cerebrosus, tevis, inconsultus, stolidus, étomdi, giromette, sot. Lord com na sotola, più pazzo, che un con da rete, prov. che si usa, quando si vuol dire, che uno non abbia punto di fermezza, e di stabilità, mobilis, et inconstans homo, levior pluma, plus léger qu'une giromette. Lord, per istordito, shalordito, stupidus, externatus, troublé, consterné, étomo.

Lordaria, sciocchezza, pazza, balordaggine, goffaggine, scempiaggine, mellonaggine, stapiditas, ineptia, insulvitas, insipientia, sottise, lourderie, balonrdise, bêtise.

Lordià, capogirlo, capogiro, stordimento, vertigo, vertige. Per metaf, pensiero stravagante, insolita, inasitata cogitatio, capvice, fan-

taisie, extravagance.

Lordiè, neutro, e neutro possivo, rimanere attonito, stadordire, stordire, stupere, stupefieri, etre, ou rester etourdi; in sign, att. far rimaner attonito, shalordito, stordire, obtundere, terrere, percellere, etourdir, rendre etourdi. Per andar girando qua, e la, gironzare, vagari, tournes.

Lordiou, e lordou, V. Lord. Per ano, ene opera senza considerazione, e furiosamente, uomo ayventato, inconsiderato, precipitoso, stolictus, audux, inconsideratus, imprudens, imprudens, imprudent, évapore, étourdi.

Lordien, gireliajo, elle &

sempre in giro, in moto, che non ista mai fermo, volabile, stravagante, levis, varius, cerebrosus, erro, léger, meonstant, gironette, qui ne tait, que voitiger, qui tourne à tout vent comme une gironette.

Lordison, V. Lordià.

Lorgnè, sorchiudere gli occhi per vedere con più facilita le cose minute, proprio di chi ha la vista corta, sbirciare, semiapertis oculis intueri, nictare, lorgner. Lorgié, o lumé, guardar attentamente con certa curiosità, e siccome chi guarda attento, e con curiosita, socchinde per lo più gli occhi, acciocché l' angolo della vista fatto più acuto possa osservare con più facilità una minuzia, si può anche dire sbirciare, occhieggiare, allueviare, nicture, attente intueri, fixer attentivemeet.

Lorgneta, sorta di piccolo occiniate, di cui ci serviamo per veder gli oggetti peco lontani, occinialino, conepicillum, lorgnette, monocle.

Lösa, sorta di pietra, lavagna, lastra....ar-doise.

Lösna, lampo, folgore, baleno, fulgur, fulgetrum, fondre, éclair. Lösna, dicesi anche slussi.

Losnè, venire, o apparire il baleno, balenare, lampeggiare, coruscare, fulgurare, fulminure, ètre éclaire. Losnè sensa tronè, si dice quando al baleno non segue il tuomo, balenare a secco, fulgurare sine streptiu, sine toni-

tru, faire des éclairs sans tonner.

Löt, porzione, parte, ciò, che tocca in sorte a ciascuno, lotto....lot. Löt, lotatia, sorta di giuoco, dove per polizze benefiziate, o bianche si guadagna, o non si guadagna il premio, lotto, sortitio, loterie.

 $Lot\delta$ , sorta di giuoco....

Loton, rame alchimiato, ottone, aucichalcum, laiton, cuivre junne.

Lotone, che lavora l'ottone, ottonajo, faber cerarius, ouvrier, qui travaille le laiton, dimandier.

Lova, dicesi per ischerno ad una donna, è voce strauiera, e vnol dire lupa, e gli Spagneoli similmente dicono loba, e s'intende meretrice, lova, ital. Diz. Un. Alb., poltrona, cantoniera, bandiera, fæmina quadrantaria, coureuse, halfebreda.

Lové, o alové, v. pleb. contr. di déslové, allogare, assestare, collocare, assettare, collocare, aptare, accommodate, componere, placer, arranger, mettre en place, ajuster.

Lüa, la femmina del lupo, lupa, lupa, louve.

Lubià, o ubià, cialda, obelias, w, ofella, gaufre, oublie, V. Ubià.

Lucerna, o luserna, vaso, in cui si accende il lume con olio ce., lucerna, lychnus, lucerna, lampe. Lucerna a doi bochin, lucerna di due lucigno-li, lucerna bilychuis, lampe à deux mèches, à deux lunignous.

4 E

Luchet, sorta di serrame, Incehetto, scra, cadenas.

Lucro, guadagno, profitto, lucrum, quaestus, lucre, gain,

profit.

Lucsidii voce pleb., agg. a uomo stupido, stolido, pecorone, habbione, babbeo, moccicone, merlotto, stelidus, fatuus, evecors, codex, stipes, bardus, insulsus, baro, bliteus, bleunus, sot, stupide, nigand, magot, pécore, niais, bénèt, morveax.

Ludria, animale antibio, e rapace, che si pasce di pesci, lontra, lotra, lutra, lytra,

loutre.

Luganighin, spezie di salame, salsicciotto, lucanica, succidia, longabo, sancisson.

Lügn, settimo mese dell' anno, luglio, quintilis, ju-

tius, juillet.

Lugienent, luogotenente, legatus, vicarius, vicem ge-

rens, lieutenant.

Liù, proprio dell' uva, e degli altri frutti, quando loro cade il fiore, e formasi l'acino, il granello, il frutto, attecchire, augmentum capere, se nouer, passer de ficur en fruit.

Lain, pianta, che si semina sulla ripa dei campi, e fa i bacelli simili a quelli delle fave, il seme è rotondo, schiacciato, ed amarissimo, se non è addolcito col macerarlo nell' acqua, lupino, lupinus, thermus, lupin.

Lids d'ör, przza d'ore cesi dettà dall'impronta del Re di tal nome, luigi d'oro.....

louis d'or.

Lüisen, add. dicesi propi.

delle cose lisce, e lustre che hanno in se stesse luce; luccicante, lavido, lucente, lucidus, splendens, fulgens, luisant.

Liun, lüma, arnes;, che serve a far lume, luccina, lume, lumen, luminare, lu-

mière, bongie, lampe.

Lumaireal, e dai contadini luchet, pezzuoli di legno senza scorza, che i panattieri mettono accesi all'entrata del forno per servir di lume nell'interiore, ardenti.....

flambarts.

Lumassa, lumaca, chiocciola , *limax* , cochlea , limas à coquille. Lumassa rablöira, lumaca senza guscio, lumacone igundo, lumaccia, cochlea nuda , limacon , escargot. Lamassa lumassõra , huta i cö. n föra ec., canzone, cha si canta da'fancinili per farle es la le corna, lumaca, lumachella cava inor le tue cornella.... limaçon borgue, montre nous tes cornes. Scala faita a lumassa, scala a chiocciola, -c:ttw cochlew in morem constructa , cochlea , escalier en limagon. Pitor da lamasse, pittore, che nella sua professione sia ignorante, pittore da chio ciole, seguis, iners, inspais *pictor* , un ma**uvais** peintre-

Lumasson, pezzo d'un orinolo, lumaca . . . limaçon.

Lume, V. Lorgne nel z.

significato.

Lume, guardar attentamente, allucciare, conspicere, inspicere, attente intueri, intro-pectare, introspicere, regarder, fixer attentivement.

Lumet . il nero dell'occlie .

pupilla, papilla, uigram oca-1 li, prunelle de l'œil, papille. Lumit, per quell'insetto volante, che di notte risploude con moto alternativo, lucciola, cicindela, lampyris, noctiluca, monche luisante, lucciole.

*Lumèta* , bugia , falsità , mendacium, commentum, piensonge. Piante d' lumète, mostrar lucciole per lanterne, cacciar carote, dar a vedere, e ad intendere altrui una cosa per un'altra, verba dare, verbis circumduceve, falsa pro veris obtrudere, faire eroire que des vessies sont des lanternes.

Lumeta , dim. di luma , Inmicino, lumetto, lumettino, łucernuzza , parea lucerna , petite lampe, lampion.

*Lumignon* , più fila di bambagia insieme, che si mettono alla fucerna, e nelle candele, lucignolo, stoppino, ellychnium, luniguou d'une lampe, d'une chandelle.

Lumin, piccolo vaso di latta, o di altra materia, che serve per lo più a far imainarie . lumicino , facula , parva lucerna, petite lampe.

Luminaria,  $\alpha$  iluminasion, quantità di lumi accesi , luminato, luminum copia, iliumination, luminaire.

Luña, il pianeta più vicino alla terra, luna, luna, sidas lunare, lune. Luna nêàea, novilanio, luna nascens, noavelle lane. Luña pieña, plenilenio , plenduaium , pleino lune. Luña pieña, si dice di persona, che ha la faccia cotonda e pallula, pinguis,

obesus, potelé. Fait a lañe si dice colni, il cui cervello di tempo in tempo patisce alterazione, lumatico, lunaticus, lunatique. Per uomo instabile, leggero, incostante, homo inconstantissimus, fort capricieux. *Mese luñe* , term. milit, riparo fatto a foggia di mezza luna . . . hunettes.

*Lunà* ; tempo del corso della luna , lunazione , menstruus luna cursus , lunaris cursus , lunaisou.

Luñes, il secondo giorno della settimana, hinedi, dies lunce, feria secunda, lundi. Fe'l lañes, far festa il lunedi, far la lunediana, festant agere feriam secundam . . . .

Lungta, quello spazio a mezzo cerchio, che rimane tra l' uno, e l'altro peduccio delle volte, luncita, lunula, lunette. Lungta , e lorgueta , vetro , che ingrandisce gli oggetti , occhialoni . . . . . . . . . . Înnette. Lunçta , parte  $\operatorname{\mathsf{del}}
olimits^2$ ostensorio fatto a foggia di luna crescente , in cui si adatta l'ostia consegrata, lunetta . . . . . lunette.

Luniot, ter. de' hottaj, diconsi le due assicelle minori, che mettono in mezzo la mezzana, e la contramezzana, e compiscono il fondo delle botti, e dei tini, lunetta....

*Luö'* , dimin. di *lu*v , lupatello , lapatto , lupicino , *par-*vus lupus, lupi catulus, cutulus lupinus, louveteau.

Lüpia, tumore, che viene sopra la pelle, e talvolta cresce ad una grossezza cuorine, ganglion , ii , loupe.

Lurdison , V. Lordison.

Lusch, apertura su per lo f tetto per far venir lume, abbaino . . . . lucarne.

Luserna , V. Lucerna.

Luse, o lust, il risplendere delle cose liscie, e lustre, come pietre, armi, e simili, luccicare, renidere, micare, nitere, lucere, luive, bviller. Lusì, dicesi de' panni logori, ragnare . . . . . être nsé au point qu'on voit à travers. Tut lö ch' lus a l'è nen ör, tutto ció, che riluce, non è aro... tout ce, qui brille, n'est pas

Lusor, v. pleb. tra lune, e bujo, barlame, incertum lumen, parvum luminis, subobscurum lumen, lucur, clar-

té faible.

Luss, pesce d'acqua dolee, lungo, e grosso, egli è così vorace, che inghiotte non solo i pesciolini, e i ranocchii, ma si lancia sopra altri animali più grandi, spopola i laghi, e gli stagni di pesci, luccio, lucius, brochet.

Lustr, add. liscio, pulito, lucente, lævis, politus, lis-

se, poli, uni.

Lustr, sust. candeliere di cristallo, bronzo, o legno a più viticci, o braccia, fumicra , lustro , lychni pendentes , lustres.

Lustrasöle, stromento da calzolajo, liscia pianto . . . .

machinoir, bizègie.

Lustrè, stropicciare una cosa per farla pulita, e bella, lisciare, ligiare, strofimare, pulire, forbire, piattare, stregare, lævigare, capolire, lisser, polir, correver, furder.

re, grattar le orecchie . . . . . adulari , assentari , blandiri , ficte logui ad colligendam gratiam , flatter, chover.

Lustriña , sorta di drappo rilucente, lustrino 👝 .

lustrine.

Luv, animal salvatico, voracissimo , Inpo , lupus , lonp. Parlè del lus, mentre 'l lus ariva, quando comparisce aleuno, di eni si parlava, chi lia il lupo in hocca, lo lia nella coppa, lupus est in subula, quand on parle da lonp, ou en voit la queue. L luv canbia'l peil, ma uen'l vissi, il lupo cangia il pelo, non il vizio , lupus pilum , non mentem mutat, le loup mourra dans sa peau, 'L luv mangia nen carn d'luv, ogni carne mangia il lupo, ma lecca la sua, vale che ognuno rispartaia se ; e i suoi, canis caninam wat est . . . . Vede 'l luv , dicesi quando taluno è affiocato, dicesi pure criè al luv. lupus eum prior vidit, raven contrahere, senreuer. De 'e feje an guardia al luv, der le pecore in guardio all' orso, tidar checehessia a chi n'è avtdo, lupo oves custodiendas tradere , au plus larron la bourse. Le feje contà I luv ci mangia, delle pecore annoverate mangia il lupo . . . à brébis comptées le loup en matige une.

Luv; avei na fam de luv, aver gran fame, allupare, fame exstimulari , esurire , lupina fame laborare, être affamé comme un loup. A l'a crià al luv, egli ha vedato il lupo, Lustre, fig. adulare, lusinga- legui è stato veduto, o quarL U

dato dal hipo, dicesi di chi è 1 quasi parlare, ravim, o raucitatem contraxit, lupi eum tasso barbasso, verbasco, labvidere priores, il a crié au bri d'asino, verbascum, thale loup.

Luvion, crba con fusto, che talmente affocato, che non puo | produce fiori gialli, guaraguasto, guasto, e guaraguascio, loup, il est enroué, il a vu psus, bouillon blanc, ou mo-

## M

## M A

## M A

IVI aca, add. ammaccato, acciaccato, contusus, écrasé, concassé, meurtri.

Macaco, agg. a nomo deforme , di piccola statura , nano , simile alla bertuccia , pigmeo , pumilio , nanus , homuncio, hemo inconcinnus, homme malfait, vilain, nain , bambouche, godenot.

B*tacaron*, vivanda nota, maccheroni, pastillus, macaroni. Macaron, per errore, V. Caschè 'l formag sui macaron, cascar il cacio sui maccheroni , opportune aliquid obvenire, venir tout à son soubait.

Mach, solo, soltanto, so lamente, *solum*, dumtaxat, seulement. Mach, si congiunge con altri vocaboli ; così mach-udès, pur ora, testè, poco fa, uuper, modo, paullo ante, tantôt, il n'y a guère. Mach-a-sia, comunque, in qualunque modo, comunque sia, quomodocumque, de telle façon , que ce soit. Vale anche alla rinfusa, confusasucrite, acervatim, confuse, perturbate, pêle-mêle.

Machignou, mezzano, sensale di cavalli, cozzone, equovum pararius, maquignon.

Maclana, ogni cosa gran-

de, mole, moles, machine. Ordegno di legname per muover pesi, macchina, machi*na* , machine. Tutto ciò , che si muove da se stesso, automati , *automata* , machin**e ; per** ingegno, ordegno, cc.

Machinista, che la ordegni, macchine ec., machinarius, facteur d'instrumens de physique, d'astronomie, de mathématique , de baromètres.

Macia, segno, o tintura nelle superficie de corpi, macchia, macula, tache. Macia, per difetto, colpa, stigma, tache, blâme, défaut, péché. Macia, quelle strane inpressioni, che si ravvisano sul l'eto, e che diconsi cagionate dalle voglie della madre , macchie, nevus, maculo, macule.

Maciacula, percossa nel culo cadendo, culattata, culata, culi ictus, un coup de cul, easse-cul. Dè na maciacula , cascare , dando del culo in terra, batter una culata, anum terræ impingere , podice terram percutere, donner le casse-cul.

Maciafer, seoria, che separa dal ferro, schiuma di ferro, rosticci, scoria ferri,

fer , måchefer.

Maciaron, massa piramidale di fieno, che nei campi fanno gli agricoltori dopo averlo fatto seccare al sole, maragnuola, v. dell'uso italiano, congeries, acervus, strues fieni, meule de foin, veillotte.

Maciè, bruttar con macchie, macchiare, maculare, tacher, maculer. *Maciè*, tingere di varii colori, di varie macchie, screziare, variegare, macchiare, coloribus distinguere,

bigarrer, tacheter.

Macine, o masine, dicono i pittori per istritolare minutissimamente i colori sopra di una pietra col macinello, e di poi incorporarli con acqua, o con olio di noce, o di lino per rendergli atti a poter dipingere, macinare, conterere, atterere, moudre, concasser.

Macin, strumento di legno, di vetro, o di porfido, con cui si macinano i colori sopra altra pietra larga, piana, c liscia, macinello, exigua mo-

la, molette.

*Maciorlà*, pieno di macchie, macchioso, maculosus, madré, tavelé, taché, maculé, sale.

Macis, spoglia fra il mallo , e il noccinolo della noce moscada, mace, macis, idis, macis.

*Macöla* , *maciöcia* , frode ] per lo più nel ginoco; fë macöla, l'accozzare, che si fa delle carte per aver buon giuoco . . . . . faire pâté.

Madama, titolo d'onore, che si dà a donne di grand' affare, madama, domina, madame. Oggi abusiyamente si l

chiasse, écume, ordure de I dà tal nome anche a donne di volgar condizione.

Madamin, dim. di mada-

ma, V.

Madamisèla, titolo d' onore , che dassi a zitelle nobili , o civili , damigella , madamigella , puella , demoiselle, mademoiselle.

Mudamiston, damigella, pulcella avanzata in età, pulcellona, virgo provectior, pucelle fort avancée en âge.

Madöna, nome d'enore, che si dà alle donne, quasi mia donna, madonna, *domi*– *na , domina mea* , madame. Madöna, chiamano le spose novelle la madre del loro marito, suocera, socrus, bellemère. *Madona* , dicesi per eccellenza la SS. Vergine, Madonna, Virgo Deipara, Notre-Dame.

Madöne , sorta di fiore, pa-

paver rheas . . . . .

Madoniña, dim. di Madöna, in signific. d'Immagine della B. Vergine Maria, Madonuetta , v. dell'uso.

Mador, sudoretto, leggier umore, umidore, tenuis su-

dor, mader, moiteur.

*Madreperla* , sorta di cenchiglia, nella quale dicono generarsi la perla, madreperla , concha , mater perlarum , nacre de perle-

Mafi, e mafio, uomo bozzacchiuto, caramogio, malfatto , piccolo di statura , *defor*mis , pumilio , pumilus , marmouset, crapoussin, nabot, magot, com taud.

Mag, quinto mese dell'anno, maggio, majus, mai.

Magaru, così fosse, Dio il

Magara che, ancorchè, etiamst, quoique, bien que, combien que.

Magasin, magazzino, promptuarium , cella premptuaria ,

magasin.

Mugasinė nome, magazzimere, + apothecurius, horreareas "garde-magasin.

Magazine verso, porre in un magazzino, in promptuano coudere, cumagasiner.

*Mazher , maire , c*ontr. di gras, magro, sparuto, macer, gracilis, macilentus, maigre, see, fluct. Maglier com' un pich, com'un ciòs, maire ch' a fa fea , ch'a l'a neu autr, ch' la pel, e j' ös, magro in modo, che non ha, che ossa, e pelle, che posto al sole se gli vedrebbero le interiora, grandi macie torridas, totas ossa , atque pellis , maver sta ut exta in sole impicere lierat, très-maigre, très-décharné, Magher, parlandosi di terri, sambione, calce, o altro, aridus, sterilis, macer, maigre, stérile, sec. Magher, per peco, piecolo, e.eilis, modicus, tenuis, modique, chetif. Di dmagher, mangè magher, fe magler, giorno magro, astenersi dalla carne, ec. dies severioris abitinentia cibis carnalibus abstinere, manger maigre. Veni maire, mairi, divenir magro, ammagrare, ammagrire, magrescere, emaciari , macie tenuari , maigrir. In s. att. render magro, emaciare, rendre maigre, amaigrir.

Mazio, sono due pirantidi

voglia, utinam, plût à Dieu, eirea, tutte ornate all'intorno di lunghi nastri di varii colori, che in certi paesi del Piemonte, ed altrove le villanelle portano in sul capo in occasione della festa del loro Santo-protettore , e fra grande comitiva di giovani, e figlie, fra suoni vanno saltellando in giro preceduti dagli abbà, provvisti d'alubarda. Magio, sono anche pezzetti di focaecia conditi con pepe, e tinti di zafferano.

Magioraña, erba di grato odore, majorana, persa, maggiorana, sansneco, amaraco, sampsuchum, amaracus, mariolaine, mariolaine gentille.

*Magiorità* , l'età di un maggiore di venticinque anni, *ætas* vigintiquiaque annis major, justa , legitimaque agendi , ac gerendi ætas, majorité. Magiorita, carica, dignità di mag- + giore . . . . . Majorité. *Ma*giorita, e Stat-magior, certo stato, in cui sono compresi varii Officiali . . . Etat-major.

Magiöstra , agg. che si dà ad una sorta di fragole, magiostra, fraga majora, ca-

pron.

Magister, maestro, præceptor, ludi magister, precepteur, professeur. Magister dl' abecè, maestro dell' abbicci, primorum elementorum literarum magister , qui grimaude.

Magistra, maestra, magi-

stra , maitresse.

Magna, zia da canto di padre, amita, tante; da canto di madre, matertera, tante.

Magnin, artefice, che fa, dell'altezza di quattro palmi in le vende, e specialmente at-

 $\mathbf{M}^{-}\mathbf{A}$ 

tende a raggiustare caldaje, maglia, crumena, maille. Mapajuoli, e altri uteusili da cucina di rame, calderajo, faber cerarius, chaudronnier. maglia, crumena, maille. Mapajuoli, e altri uteusili da cula, reticulus, coifie de reseau, ou d'entoillage. Passè, o sca-

Magon, rancore, disgusto, crepacuore, molestia, tediam, angor, cordolium, crève-cour, tourment. Magon, cumulo di sdegno, d'ira, di rancore, odio invecchiato, gozzaja, simultas, odium, haine invétérée, enracinée, vieille haine.

Magonè; avèi'l mangon, conservar il rancore, accumular nell'interno ira sopra ira, far saccaja, iram decoquere, conver la colère, la rancome.

Mai, piccolo martello ritondo di legno, armato di ferro con asta assai lunga per uso di ginocare al ginoco detto paramal piem., e pallamaglio it., maglio. clava luseria. mail. Mai, albero, che si è tagliato, e che si pianta il primo giorno di maggio avanti la porta d'alcuno per fargli onore, maggio, arbor majalis, mai. . . . . Prima die mensis maji juvenes pluribus ludis, ac jocis se se exercere consueverant , arborem swpenamero deportantes, ac in loco publico ; aut etiam ante alicujus egregii viri januam , vel frequentius amicce fores plantantes, vestitam nonnunquam intersigniis, atque emblematibus. Annot Malm.

Maja, piccol anello, di cui più insieme formano un tessuto, i vani delle reti, e delle calze, il filo intrecciato, che forma detti vani, maglia, ausula, anulus, maiile. Maja, dicesi anche specie di borsa formata del suddetto tessuto,

maglia, crumena, maille. Maja, per rete da testa, reticella, reticulus, coiffe de reseau, on d'entoillage. Passè, o scapè per na maja reta, uscirsene pel rotto della cuffia, mpune abire, se tirer heureusement braies nettes de quelque embarras.

Maje, dicesi propr. del legare palle, o altra cosa intorno a guisa di rete, ammagliare, in retis modum colligere, lier en forme de maille.

Majèt, martello di legno a due teste, mazzapiechio, maglio, malleolus ligneus, maillet, mailloche.

Maimon , V. Gat maimon.
Mainagèra , e minagèra ,
gremiale corto , ventrale , tablier.

Mainage, voce volg. il governo domestico, la cura delle faccende domestiche, tutto ciò, che spetta al mantenimento di una casa, rei domestice cura, administratio, ménage.

Mainagè, fare, e regolar bene con risparmio, e buona economia.... ménager.

Majölica, specie di piatti, ed altri vasellami di terra, la quale meglio che in altri laoghi si lavora in Facuza, e questa terra è detta majölica dall'isola di Majorica, o Majorea, dove già si fabbricava, e l'isola, che oggi diciamo Majorea, già si diceva Majolica; majolica... farence.

Maire , V. Magher.

Mairi, divenir magro, ammagrare, ammagrire, magrescere, macie tentari, maigrir. Mairi, in s. att. render magro, emaciare, rendre maigre. Mairon, acer. di mare, N. Migher com un ciov.

Mairoschin, malingre, maggetto, magrino, sparutello, magrino, sparutello, magget, flut.

Maisint, medicina, medicinal, medicament, medicament, medicamentm, pharmicum, remedicam, médicament, remedicament, remedicament,

Maisine, mediche, curar le infermité, medicare, mederi, medicare, médicamenter.

Muitès, matès, martès, congiunta col verbo avei, siguifica desiderio di volere alcuna cosa con prontezza, sembrar tardi, sammo desiderio llagrare, tarder, ètre impatient de etc., V. Martès.

Mal, sost, contrario al bene, e al buono, mile, matum, urd. Mit, per infermith corporate, male, morbu, mil, miladie. Mal il s. Grown, mal caduco, epilessia, morbus major, morbus comitadis, morbus souticus, Innaticus, le mal caduc, le haut-mil, l'épilepsie, le mal de s. Jean, le mal de Sunt W. 1 m wsuch, malattia, che reside il corpo immobile, catalersin, cutalepsis, catalepsie. Mal-francèis, malfrancèse, lue ve week, morbus gallicus, lucs rarva, vécole. Mal d'uriña, rite isio i d'uriña, infermità, che fa orinare a goccia a goccia, stranguria, urino difficaltas, stranguria, substillum, strangarie. Blal d'cösta , mal d nonia, scalmana, mal di costa, caldana, pleuritis, pleurise. Mal dla pera, pietra, o rear pietrificati, che si gescica, mal di pietra, calcolo, calculi morbus, mal de pierre, dysurie. Mal del padron, bag igias, in m. b. male della mitrice, passione, affezione isterica, isterismo, v., dell' uso, morbus muliebris, passion, on affection hystérique, hystéralgie.

Mal d' pansa, fremiti, e dolori nel ventre, dolori negli intestini, tormini, tormina, vernina, intestinorum rosiones, tranchées, épreintes.

Mala, valigia, che i corrieri, e postieri hanno dietro di se, uella quale portano le lettere, valigia, bolgia, borsa, culcus sarcinarius, hippopera, mille, sacoche.

Maladia, malattia, infermità, morbus, agrotatio, in-

valctudo , maladie.

Malaga, spezie d'uva così detta dat nome del paese, ond' è venuta in Toscana, e ve u'ha della bianea, della rossa, e della nera; malaga...

Malandra, incomodo, indisposizione, infermità, incommodam, infermitas, imbecillitas, agra valetado, invalentia, indisposition, maladie.

Mulandrin, assassino, malundrino, tatro, grassator, volcur de grand chemin, assassin; bandit, chemapan.

che fa orinare a goccin a goccia, stranguria, urinor difficultus, stranguria, substillum, strangurie. Mal d'cösta, mal dosso, od altre cose mal adattate, mal vestito, mal in armise. Mal dla pèra, pietra, o real pietelficati, che si gescora mile reni, e nella vestito, mal-accoutré, mal aisé.

Mul-arparà, che è in cattivo termine, mal parato, male in ordine, mil prosseduto, in magnum discrimen adductus, ruine proximus, réduit en manyais état.

Malasi, disagio, incomodità incommodam mulaise. Ste malasi, star a disagio, incommodum pati, être meommodément, être mal à son aise.

Malavi, amm dato, ager,

cegrotus, malade.

Mataviñe, dim. di malavi, malaticcio, infermiccio, malsaniccio, cagionevole, indisposto, tristanzuolo, tisienecio, valetudinarius, non satis firmæ valetudinis, caussarius, tabidus, maladif, valetudinaire, infirme.

Malbroch, V. Marbroch.

Mulbutà, V. Mal an arneis. Malcreà, sensa creama, male allevato, che non sa i buoni termini, o costumi, malcreato, scortese, villano, inurbanus, incivil, impoli, mal-élevé.

Mileur, v. fr., disgrazia, mala sorte, sorte asversa, sventura, malanno, traversia, infortanium, infelicitas, ma-Theur.

Matēūrēūs, disgraziato, infelice, sventurato, infelia, matheureux.

Maleso, V. Mleso.

Mulfaita, errore, malafatta, mancamento, diffalta, fallo , culpa , error , peccatum , faute, crime, mal-adresse, malfacon.

Mulfiesse, dididarsi, non si fidure, non s'assicurare, creder poco alle pirole, alle les, acervas, canadas, massa, apparenze, sospellare, pour l'engeries, masse, amas, tas.

Indare, temere, difficiere, in dabio esse, suspicari, ambigere, se mélier, se délier, ne se pas fier.

Manforgia , maltapassia , maiconcio, sciaito, mai in arnese, incultus, inclegans,

derangé, mal-ordonné.

Malgrasios, scoriese, incivile, sgarbato, inurbanus, inofficiosus, inclegans, malgracieux , impoli , désobligeaut, malotru.

Malifisi , malia , veneficium, fuscinum, maléfice, sortilège.

Malifisia, ammiliato, veneficio affectus, fascinatus, ensorcelé, churmé.

*Malifisië* , ammaliare , fa**r** malie, fascinare, incantare,

ensorceler , charmer.

Mulingher, e mulingre, mingherlino, estenuato, sparuto , macilento , di non buc**u** colore, tristanzuolo, segre. na, v. b., gracilis, macer, strigosus, macilentus, maliugre, maigrelet, de peu de mine . flandrin.

Malinteisa, equivoco, shaglio, errore, ambiguitas, error, erratum, mal-entende.

*Malmastia* , inganno , e ma• lizia , sconcerto , dissensione , serezio, jurgium, confusio, contentio, discorde, facherie, dépit ; oude diciamo j' è d'inalmastià, gatta ci cova, cioè e'è sotto inganno, malizia, latet anguis in herba, intus est equus Trojanus, il  ${f y}$  a auguille sous roche.

Mulöch, quantità indeterminata di qualsivoglia cosa ammont da insieme; massa, monalsan, non sano, malsano, adversa valetudine labo ra s, insalubris, mal-sam.

Mal-tapassià , V. Mal-for-

Malvasia, spezie di vino assii deficato, e si da anche tal nome a quella spezie d'uva, di cui si fa tat vino, malvagia, grechecto, vino di Candia, vinum creticum, malvoisie.

Matrist, veduto di mal occhio, marveduto, odiato, incisus, odio habitus, hai, dé-

teste.

Malvolonte, di malavoglia, malvolentieri, agre, invite, à contre-ceur, mal-volontieri, calin-calia, avec beaucoup de la peine.

Malvoleù , odiato , malvoluto , invisus , mal-voulu , hai,

detesté.

Alama, parola usata dalle balic per insegnare a parlare a' bambini in luogo di madre; così baba per zio; baba per doloce, mala; nana per il dorinire, e simili, che per esser parola ialsiali, tornano più facni a proiferiisi. In certa classe di persone, cui non compete il dire madre, ne tanco meno manuat, usano i inginoli anche adulti il dire parimenti mana, manna, madre, madre, madre, manna, mere.

Minum, madre, nare, i figliuon acile persone nobili, o cirili dicono comunen.ente mani, madre, mater, maman, more. Maman, per fearmina posta al governo delle zitelle, maninana, curatrix, nurra, gonvernante.

Manualich , terlich , mar-

such a gozo a somemito, bab-

baccio, fatuus, codex, stipes, vecors, bardus, sot, stupide, nigand. Manmalüch, per ischiavo Cristiano presso gli Egizii....mammelus.

Man, quel membro del corpo umano congiunto all' estremità del braccio, mano, manns, main. Man, per caratiere, scrittura, mano, manus, man, écriture. Onde avei na bela man, scriver bene, aver un bel carattere. Man rudie, man faità, mani callose, mani incallite, callosa, in callum indurate manus, mains endurcies par la fatigue. Man d'pauta, d'bur, dicesi di chi si lascia facilmente cader di mano checchessia, mani di lolla . . . . avoir les mains de benrre. A man basà, di buona voglia, facile, libenter, gratiarum actione, grato animo, facilement, et d'accord, avec remerciment. Na man lava l' antra, doe lavo la cera, una mano lava l'altra, e due il viso, cioè che recipiocamente l'uno dee compiacere, e dar ajuto all'altro, manus manum lavat, et digitus digitum , une main iave l'antre. Tant a val col cha ten , com col cha scörtia, tanto ne va a chi ne ruba, quanto a chi tien il sacco, cjusdem pence affines sunt peccantes, et occultantes, autant celui, qui tient, que celui, qui deorebe. Onse le man, dicesi del presentare i Giudici per corromperii, unger le mani, judices donis corrumpere, graisser la pâte à quelqu'un, le corrompre, le gagner par des presens. Nen anvale tyche 14 gras, toccarselo eol guanto, esser soverchiamente scrupoloso, curium simulare, ètre trop scrupuleux. Batè le man sui anche, metter ambe le mani sui fianchi, far la pignatta a due manichi....faire le pot à deux auses.

Mana, eibo caduto dal Cielo miracolosamente nel deserto agfi Ebrei, manna, manna, ros cœlestis , panis Angelorum ministerio paratus, manne. Mana, si dice una sorta di liquore, che stilla, e geme spontaneamente dalle frondi di alcuni alberi, manna, ros syriacus, manne, qui coule d' elle-même, manne choisic, manne en sorte. Mana, per quella fatta con arte, ed è quando innanzi ai giorni caniculari fanno nel tronco, e ne' rami più taglii , ne'quali si congela col tempo fa manni, manna artificiale, manna arte factum, manne par incision. Mana, si prende per cibo squisitissimo, e saporitissimo, manna, cupedia, nonrriture exquise. Mana, dicono i contadıni a quel malore delle biade, per cui diventano marce, e si riducono in polvere, golpe, rubigo, nielle. Mana sui macaron, dicesi in m. b. cosa sopraggiunta a grand' nopo, cosa opportunissima, panunto, opportunitas, chose, qui arrive fort a propos.

Managio, voce Napoletana, usata a modo d'imprecazione,

malaggio . . . . .

Manaman, alle volte poi, quindi, di poi, quoties vero, tum, deinde, postea, quand, lorsque, dès que, en cas que, casuite, après.

Manarin, stromento da taglio, di eni si servono i macellaj per tagliar le carni, coltello da beccajo, mannaja, biponnis, hache, conteau à hacher.

Manavėla, o manivėla, manico, maniglia, maniglione, manovella, vectis, trudes, manubrium, brimbale, lévier.

Manca, voce volg. per dire moito, assai; ai n'è manca, ve n'è assai, a sufficienza, satis, multum, valde, assez, beancoup.

Man cauda , sorta di ginoco fanciullesco, qual è fatto eosi : s'adanano più fanciulli, ed uno si mette a sedere sopra una seggiola, ed un altro posa il capo in grembo a quel che siede, il quale gli chiude gli occhi con le mani, acciò non possa vedere chi sia colui, che lo percosse in una mano, ch'egli si tiene dietro sopra alle reni, dovendolo egli indovinare, e se s'appone, ha vinto, e pone il percussore in luogo suo, scaldamano, beccalaglio . . . . frappe main , †pied de bœu£

Manch guanca, nemmeno, neppure, ne, nec, nequidem, quand même, pas,

rien de moins.

Munch, sost difetto, mancanza, imperfezione, vitium, mendum, défaut, faute, manque, imperfection. Manch, per errori di tessitura, malafatta, error, défauts d'une toile.

Mancia, boñaman, quel, che si da dal superiore all'inferiore per una certa amore-volezza, mancia, strena, étrenne, le pot de vin.

Muncia, sust., che adope-

randuralmente la sinistra mano in cambio della destra, mancino, scieva, scavola, gancher. Drit, e mancin, che adopera egualmente l'una, e l'altra mano, mandritto, mancino, ambidexter, aquimanus, ambidextre.

Mancir, add. sinistro, sinister, lavas, ganche. A man manciña, avv. a mancina, cioè dalla mano sinistra, sinistrorsum, à la gauche.

Mancion, manica grande, manicottolo, manicone, ingens manica, large, ou lon-

que maneire, manche pendante.

Mancipe, liberar dalla potesta paterna, munceppare, emancipare, émanciper. Mancipesse, ascir del dovere, prendersi troppa libertà, affratellarsi, plus acquo sibi sumere, s émanciper.

Mancomid, avv. appunto, mancomale, bene sta, scilicet, utique, quiden, à la bon-

ne heure, si fait.

Mande, mandare, inviare, mittere, envoyer. Mandè a fè de l'aso, a se 'apiume, a se serive, a fe 'upi 't cut d' aj , modi bassi, licenziare, mandar via , mandar alla malora , abbandonare, dar l'addio, lo stratto, valcdicere, pellere, ejicere, ambigere, missum facere, renvoyer, licencier, faire sauter, abandonner, quitter, chasser, envoyer au peautre. . Mandè via , licensiè , fè core un servitor da so servissi, licenziare un servo, famulum dimittere, missum facere, se defaire d'un domestique. Chi võul vada, chi võul neu manela, chi vuol ottener una co-l

sa, vada a chiederla da per se, non v'è più bel messo, che se stesso, chi va lecca, e chi sta si secca... Mandè a di, avvisare, significare, monere, admonere, significare, mander, aviser, avertir.

ALA

Mandia, o mendia, v. contadinesche formate da mandè via, perchè si dice delle zitelle maggiori di età, che sono da mandar via a casa d'uno sposo, zitella nubile, puella

viro matura, mariable.

Mandola, frutto di buon sapore, chiuso in un piccolo guscio come la noce, ma più piccolo, mandorla, amygdala, amygdalum, amande. Mandola, per l'albero, che produce le mandorle, mandorlo, amygdalus, amandier. Mandola, per simil. si dice alla figura di rombo, onde fait a *mandola* , annnandorlato , o mandorlato, opus amygdalaceum, losange, fait, taillé en losange. Mandola , dicesi pure l'anima, o seme, che è nel noccinolo della pesca, prugna, aibercocca, e simili altri frut⊸ ti , mandorla , anima del nocciuolo, nux, noix. Mandola del pigneul, pinocchio, nucleus pineus, strobilus, pignon. Mandola a la plariña , o praliña, mandorla tostata, inzaccherata, cońfetto zaccherino, amygdala saccharo condita, dulcia, bellaria, amandes à la praline , dragées.

Mandola, strumento musicale, che è una spezie di chitarrino, mandorla, e forse ribeba, o ribeca, cythara, man-

dore, rebec.

Blandola, composto per lo

più di mandorle, ammandolata, jus, pulmentum ex amygdalis confectum, soupe, ou ragoût, ou lait, ou pâte d' amandes.

Mandolin, strumento simile alla mandòla, ma più piccola, mandolino, forse ribechino, parva cythara, mandoline.

Mandolèra, unione, mucchio di persone a seranua, che conversano oziosamente in pubblico, capannella, o capannello, hominum conventus, corona, troupe, bande, assemblée.

Mindria, congregamento di bestiame, e ricettacolo d'esso, mandra, mandria, mandra, troupeau, bergerie, berçail. Mandria, luogo destinato per gli stalloni, e le giumente, razza, mandra, mandria, mandra, haras.

Mandrilia, o mandiglia, sorta d'ornamento, o d'abito, che portano le donne sulle spalle, mantiglia . . . . manteau de femme.

Mandrin, dai tornaj vien detto quel modello di bosco, in cui pongono per torniare quei pezzi di legno, che non possono mettere fra due punte, eaviglia.... mandrin.

Manducativa, alimenti, alimenta, alimens.

Manèg, luogo deputato per ammaestrare i cavalli, cavallerizza, maneggio, hyppodromus, equorum palæstra, manège. Manèg, per mainage, V.

Manèla, o manèra, verme, che rode le viti, asaro, convolvulus, involvulus, coupebourgeon, chenille de vigue, ver coquin, liset.

Mangeard, quegli, che ferra, e medica cavalli, maniscalco, veterinarius, medicus jumentorum, maréchal, vété-

rinaire , maréchal-ferrant.

Mangle, strumento di ferro, col quale si legano le mani giunte insieme ai rei da'ministri di giustizia, manette, manice, menottes, manieles. Butè le manette, legar colle manette, ammanettare, injicere viúcula, mettre aux fers, mettre les menottes, garrotter.

Mangagna, difetto, mancamento, magagna, vitiam, labes, menda, noxa, défectuosité, vice, tache.

Mangagnà, magagnato, difettoso, guasto, storpiato, citiatus, corruptus, mancus, gàté, vitié, défectueux, blessé, estorpié.

Manganè, dav il lustro alle tele col mangano, manganare, presto lavigare, calandrer, catir, presser le drap en sorte, qu'il soit poli, uni, et luisant.

Mangè, mangiare, edere, esse, comedere, vesci, man-ducare, manger. Mangè d'scondm, mangiar di nascosto, e non voler esser veduto, boccheggiare, clam comedere, manger son pain dans sa poche. Mangè'l bin d'set cesie, viver senza regola, scialacquare, prodigere, dilapidare, dissipare, gaspiller, prodiguer. Mangè la fcūia, o semplicemente mangèla, accorgersi d'una cosa, intenderla, capirla, aliquid parcipare, odo-

vari, sculire, præsentire, animadvertere, s'apercevoir, comprendre, entendre. Mangè tut *'l fat sö* , mangiarsi tatti i suoi beni, rem suam dilapi dare, coasumere, friper son bien. Mangè com un luv, enpisse com un oiro, mangiar a crepapelle, cibis distendere ventrem, manger comme un ogre, manger a ventre déboutonné. Mangè un an salada, cioè che è più forte di lui, che è molto superiore in al enna cosa, præstare, excellere alicui, manger un autre à la croque-au-sel, pour dire qu'il est beaucoup plus fort que lui. Mange, mastie L paröle, non profferire le parole articolatamente, smozzicare le parole, biasciarle... anouner. Mangè, per consumare: na förgia cha mangia motoben d' carbon . . . . une forge qui mange bien du charbon.

Mangè, verbo mangiare; mangè a quatr ganasse, macinare a due palmenti, si dice di chi mastica da amenduc i lati ad un tratto , *ambabus* malis expletis vorare, manger comme quatre. Mangè a quatr ganasse, vale anche guadagnar doppiamente sulla stessa cosa, e sullo stesso modo, daplum lucrum facere, tirer d'un sac deux moutures. Mangè d' polenta, e ande vesti d'seda, ande galonà, si dice di quelli, che sono elegantemente addohbati, e vivono meschinamente, laute vestitus, furfuribus pastu, ventre de son, robe! de velouis, souvent ceux, qui | toute autre chose. sont bien mis, sont mal nour-

ris. Mangè, dicesi anche di forbici, o di altri ferri, che tagliano male, e disegnalmente, cincischiare, tagliuzzare, lancinare, hacher, égratigner, déchiqueter.

Mangianaserte , V. Ciucia-

farmie.

Mangiapan, bon a nèn, nomo disutile, buono solo a mangiare , sparapane , mangia pane , fruges consumere natus, faineant, bonche inutile.

Mangiapolenta , sparapani , votamadie padiphagus, homme, qui n'est bon qu'à man-

ger.

Mangiaria, guadagno, utile, profitto illevito, o estorto da chi è in víbzio, o amministra le alti ui sostanze; mangiera, estacsione, ruberia, malatolta . regium , violenta exactio, latrociniam, de repetundis crimen, mangerie.

Mangioira d'ua gabia , casscitina della gabbia, cavere alveus pabulatorius, auget, la mangeoire d'une cage. Mangivira, osso, nel quale sono fitti i denti, mascella, ganascia, maxilla, machoire.

Mangion, che mangia assai, mangione, helluo, comedo, edax, grand mangeur, gourmund, goinfre, glouton, ba-

frenr , briteur.

Mangna, parte del vestito, che copre il braccio; manica, manica, manche. Mangna del burat, buratello, cribrum pollinarium, sas du bluteau. A l'è n' autr paira d' mangne, egli è un altro paja di maniche, aliud est, ulia res est,

Mango, è una macchina,

colla quale si distendono i mano, manopola . . . . panni, e i drappi, e loro si dà il lustro facendoli passare a forza di rulli sotto un gravissimo peso, e tal panno, o drappo così passato si dice poi manganà, o passà al mango, mangano , prælum , torcular , ealandre. Col, cha maugaña, cha ten'l mango, gualchiere, + fullo, calandreur.

Mangojė, mastrojė, guastar una cosa col maneggiarla, rem vitiare, indeganter tractando, patroniller, froncer, plisser.

Mani, la parte di certi vasi eurvata in arco, per la quale si prendono ordinariamente; manico, ansa, anse, main. A l'è'l mañi dla cavagna, per ispiegare cosa di poco rilievo, è quello, che meno importa, res nullius momenti, il est peu de chose, il est rien. Mani d' bajoneta, manico di bajonetta . . . douille. *Mañi* dla cavalia , V. Baston dla cavalia.

Mañia , V. Mangua.

Mania, manico, maniglia, manubrium, capulus, manche. Mania, quella parte di sopra della sega, che i segatori tengono in mano, capitello, manubrium, serræ, traverse de la seie.

Maniciard, o Maressald'losi, quartiermastro per gli alloggiamenti , hospitiorum designator, maréchal-des-logis.

Manicla, arnese, onde alcuni lavoranti si euoprono la mano, acciocché possa resistere alla continuazione del lavoro, è anche una striscia di cuojo, che tengono i calzolaj

gantelet.

Manie, metter il manico. la maniglia a qualche stromento . . . emarancher.

Manifest, cartello, editto, bando , legge pubblicata , avviso al pubblico , *edictum* , edictio, libellus, édit, affiche , placard.

Maniga , V. Maugna. Maniga, e manigada, branco, truppa di assassini, turba latrouum, bande de brigands.

Manighin, tela lina, che si rimbocca da mano per ornamento; manichino, linca manica , linteus limbus extremœ manicæ subneulæ ussutus, manchette. Manighin, si usa anche per ischerzo a significare le manette, che si mettono ai rei da' ministri di ginstizia , V. Manete. Manighin *da dēūl* , manichetti da lutto . . . . effilé. Manighiu festonà, manichetti ricamati, linea manica acu picta, jardinière.

Maniòla , V. Manicla.

Manipol, quella striscia di drappo, che tiene al braccio manco il Sacerdote nel celebrar la Messa ; manipolo , manipulus , manipule , fanon.

Manipole, lavorar con mano, manipolare, manu confi-

cere, composer.

Manissa, arnese a doccione lungo quento una mezza manica, nella quale si tengono le mani per ripararle dal freddo; manicotto, manica villosa, manica pellita, manchon.

*Manoja* , ferro bucato dall' un de' lati, il quale messo nella mano manca, guarda- nel manico del chiavistello riceve la stanghetta della serratura; boncinello . . . . .
anberon. Manoje, o servente,
ordigno di ferro arcato, a cui
sono appesi con nodi due uncini, il quale serve per levar
dal fuoco i vasi, che hanno
a lato piccoli manici . . . .
Manoja per mani, V.

Manöt, dindin, chiamansi per ischerzo i denari, pecu-

nia , nummi , argent.

Manoval, que di, che opera manualmente alla giornata; manovale, operarius, journalier, lahoureur. Manoval, quegli, che serve al muratore, portandogli le materie per murare, detto anche lavorant, garson, gacin; manovale, gerulus materiarius, manœuvre, aide-maçon.

Mans, toro castrato, manzo, bue, bos, beruf:

Mansa, femmina del mans, buessa, vacca, vache.

Mansipè, V. Mancipè.

Mantegna, certo lavoro di legno, che usasi porre da lati delle scale per appoggio della mano di chi sale . . . main courante.

Mantèl, spezie di vestimento, che si porta sopra gli altri; mantelto, tabarro, ferrajolo, pallium, penula, amiculum, manteau.

Mantes, strumento, che attrae, e manda fuori l'aria, e serve per soffiar nel fuoco, o dar fiato agli strumenti di suono, e simili; mantice, follis, soufilet.

Mantil, tevaglia, mantile, mappa, mantile, nappe.

Mautitassa, tovaglia grossa, dozzinate, mentile, mantele, nappe grossière.

Mantle , V. Aamantle.

Mantlet, sorta di veste da donna, communemente di seta nera, che portasi sulle spalle; mantiglia, palliotum humerale, manteau de femme.

Muttiña, o Pinoër, panno lino fatto in forma di piccol mantello, o di casacca, che si mette sopra le spalle di chi si pettina per impedire, che la feccia, la poivere, le sozzure non cadano sopra gli abiti, mantellina, accappatojo, palliotum, peignoir. Mantliña, capanna del cannuino, camini testudo, manteau de cheminée.

Mantlöta, e meglio matlöta, o matrlöta, veste da uomo con ripieghi sul petto, ordinariamente di diverso colore, così detta dagli abiti de' marinari detti in francese matelots. Matlöta, chiamansi i suddetti ripieghi che sono iu uso presso le persone militari, matalotta, voce dell'uso

M.mtnì, dare altrui il nutrimento , cioè cibo e alim**en**to per sostenfare, nutricare, nutrire, alimentare, alere, untrire, educare, sustentare, sustenter. Mantnisse, farsi le spese per campare, se sustentare, se nourrir, se conserver. Mantnisse, per durare, rimanersi in un certo stato, durare, resistere, tenir hon. Mantai la promessa, mantai soa parola, mantener la promessa, la sua parola, stare promissis, tenir sa parole.Mantnisse an sanità, mantenersi in sanità, se incolument præstare, se conserver.

Mantò, e manto, veste chiu-

sa, assettata, e lunga a gnisa di manto, usata dalle donne di qualità, pallium, trabca, peplum, mante, voile.

*Manton* , parte estrema del viso sotto la hocca, mento,

mentum, menton.

Mantonèt, quel ferro, in cui entra il saliscendo, e lo accavalcia per serrar l'uscio, monachetto . . . . mentonnet de loquet.

Mapa, strumento di ferro, ottone, od altra materia con piegatura simile ad un anello, ganghero, cardo, gond,

Mapa, la cima pannocchiuta di molte erbe, quando sono in fiore, o in grano, come finocchi, anisi, cavoli fiori, e simili, muscarium, bouquet.

Maran, e malan, somma disgrazia, e miseria, malanno, infortunium, malum, calamitas . . . . Cha t' veña 'I malan, sorta d'imprecazione, che ti venga il malanno, Dii te perdant, que la peste te creve.

Maraje , marajöt , marajöta , V. Masna , masnajęta.

Maransaña , V. Marsaña.

Maraman, avverbio, che denota un evenimento funesto, che si teme debba succedare, e vale può per mala sorte accadere che, qualora poi, alle volte poi, se alle volte, infelici fato fieri potest, ut, quoties vero, si vero, il peut arriver par disgrace, si le cas y échoit, mais si , quand. Significa talvolta , quindi, finalmente, quand'eeco, di poi, tum, denique, jam vero, deinde, ensuite, enfin, par-lo, mais voila.

Murastra, moglie del padre di colni, ai quale sia morta la madre , matrigua , noverca , marâtre , belle-mère. Marastra, figur, cattiva madre, mater improba, sæva, maråtre, mauvaise mère. Fè la *marastra* , proceder da matrigna , matrignare , aspreggiare , novercam agere , imitari , agir en marâtre.

Marbiù, mafoà, parblù, serta di giuramento hurlesco, e popolare, alle, capperi, cappita , mehercle , morbleu, vartigné.

Marbroch, o malbroch, sorta di stoffa così detta . . . durois, malbrouk, v. dell'uso.

Marbutà, marfaita, marfiesse, marforgia, margrasios, marcreà, marifisià, e altre simili voci, V. Malbutà, malfaita, malfiesse, malforgià, ec.

Marca, segno, che si la a cose per riconoscerle, marco, marchio, improuta, segno, signum, nota, marque, empreinte. Marca, quel segno fatto con lettere dell'alfabeto, che si mette su de' panni lini , pontis**c**ritto, e puntiscritto, v. dell'uso, signum, marque. Marche da gieugh, marche per il giuoco . . . . fielies. Marca, per prova, contrassegno; dè d'marche d' benevolensa , d'emendasion . . . . argumentum , indicium , nota 🖡 signum, marque, preuve.

Marcà, luogo, in cui si vendono merci, o derrate in certi giorni dell' anno, mercato, mercalus, emporium, forum rerum venalium . marché. halle. *Marca* , per radunanza di popolo per vendere, e com - perare merci, mercale, hominum multitudo ad mercaturam faciendam, marché. Marcà, per lo trattato del prezzo della mercanzia, mercato pactum, marché. Marcù di bēù, mercato de' buoi, jorum boarium, marché des bœufs. Marcà del vin, cato del vino, forum vinarium, marché du vin. Marcà dle pate, mercato di ferravecchi, di rigattieri, forum scrutarium, marché des fripiers, des regrattiers. Marca dl'erbe, mercato dell'erbe, forum olitorium, marché des herbages. Tre döne fan un marca, cioè hanno materia di discorrere, e trattare come un'adunanza in di di mercato, tre donne fanno un mercato, mulicrum genus loquacissimum 🔒 femmes sont le marché.

Marcacasse, colui, che assiste i ginocatori nel giuoco della palla, o del pailone, pallajo, pilophilax, marqueur. Dicesi anche marcador, marcacasse, colui, che osserva gli altrui andamenti, esploratore, explorator, qui observe l's affaires des autres, explora-

teur, espion.

Marca d' che, marca d' lö, in fatti, in enetto, reipsa, revera, reapse, de fait, à cet effet.

Marcador , V. Marcacasse

nel 1.º significato.

Murcandè, chieder il prezzo, trattar del prezzo, pretium petere, constituere, agere de pretio, marchander. Murcandè sutil, stiracchiare il prezzo, de pretio subtiliter contendere, marchander son i son. Marcausia, effetti, e roba, che si traffica, si mercanta, o si traffica mercatauzia, merce, mer e, mer e, mer e, mercimonium, marchandises.

Marcansia; Fè valèi soa marcansia, in s. pr. e figur. esaltare, celebrere, vantare, innalzare, o magnificar con parole, decantare, predicare, esagerare le cose sue, il proprio merito, se, suaque venditare, et ostentare, meritum suam in majus extollere, prôner, vanter son mérite, faire valoir sa marchandise.

Marcant, chi esercita la mercatura , mercatante , mercator, negotiator, marchand. *Marcant al ingrös* , mercatante, che vende all'indigrosso, magnarius, solidarius, marchand en gros, commerçant, trafiquant. Murcant al detaj, al minuto, mercatante, che vende al minuto, propola, marchand en détail. *Marcant* da pan, mercatante da panni, mercator vestiarius, marchand drapier , ou de draperie. Marcant da seda , mercatante da seta , mercator sericarius, marchand de soieries. Marcant da bēū, da bestie bovine, boattiere, bubsequa, marchand de bœufs. Marcant da fer, mercatante da ferro, mercator ferrarius , ferronie**r. Marcant da** sufi in , mercatante di solfanelli, institor mercis sulphurato, marchand d'allumettes. Marchand da pel d'anguile, mercatante di niuna considerazione, mercantuzzo, mercator trioboli, petit marchand. Marcant da fià, in m. h., esploratore, spione, explorator, delator, espion. Fe orie da marcant, far le viste di non seutire, far orecchie di mercatante, audiesse dissimulat, audiens non audit, faire la sourd-oreille, faire le sourd.

Marcè, andar con velocità, correre, currere, gradum properare, eourir, galoper. Marcè drit, far il suo dovere, munus suum exsequi, marcher droit. Marcè, il camminar degli eserciti, marciare, proficisci, incedere, procedere, marcher, être en marche.

Marchè, segnare, notare, marcare, signare, notare, moter, marquer. Marchè, parlandosi di muro, serepolare, fiudi, fatiscere, rimas agere, se crevasser, se fendre, se gercer.

Marchiseta, sorta di mezzo minerale, marcassita, lapis pyrites, marcassite.

Marcia, mossa, cammino, viaggio, propr. de' soldati, motus, expeditio, via, iter, marche.

Marciapè, banchiña, quello spazio più alto ai lati d'una strada, o di un ponte, dove può passare chi cammina a piedi senz'essere incomodato da carri, carrozze, e simili; marciapiede, v. dell'uso ital. . . . . trottoir, banquette. Marciapè, predella, scabellum, marche-pied.

Marcorelia, erba, che smove il corpo, mercorella, mercurialis, lemna trisulca, mercuriale, foirole.

Mare, o mari, donna, che ha figliuoli; unadre, genitrice, mater, genitrix, parens, mère, maman. Mare, dicesi pure

il fondigliume, seccia, o letto del vino, quand è nella botte; madre, sioces, sex vini, lie de vin. Mare pietosa sa i gatin orbo, la soverchia doleczza sovente unoce, madre pietosa sa la figlinola tignosa, samiliaris dominus satuam mutrit servum, trop de complaisance gâte les ensims. Mostre a soa mare a se i sanciót, istruire alcuno di cosa, di eni sia già perito, insegnare notar a pesci, sus minervam, apprendre à sa mère à saire des ensans.

Marèla, fè la marèla sul vindo, sul aspa, formar la matassa sul guindolo, agguindolare, circumvolvere, dévider, mettre en écheveau.

Marèla, certa quantità di filo avvolto sull' aspa, matassa, mataxa, écheveau.

Mareña, sorta di ciriegia di sapor agro, amarasca, amarina, visciola, cerasum laureum, cerasum acidius, griote, o griotte.

Marenda, merenda, antecænium, le goûter. Fê marenda, il mangiare tra il desinato, e la cena, merendare, merendam sumere, goûter.

Maręsè, V. Męrsè.

Maressal d' losì, V. Maniciard d' losì,

Marçta, piceola conturbazione del mare; maretta, levis tempestas, levée.

Margaria, luogo, ove si tengono le vacche per far il burro, e I cacio; cascina, cascale, fromagerie, lalterie.

Margarita, sorta di fiore, bellide, bellis, paquerette.

Margaritin gros, bellide maggiore, margheritina, bellis.

chrysanthemum, leucanthemum, marguerate, paquerette. Margaritin gentil, bellide minore, mugheritina, bellis, paquerette.

Marghè, colui, che tiene vacche specialmente per il latte, e prodotti d'esso, come pure quegli, che lo vende ..... casearins, faiseur de fromage, crémier, fromager.

Marghera, donna, che vende latte; caciajuola, cascaria,

laitière, crênnère.

Margine, il bianco, che si lascia al fianco d'un atto, di uno scritto, quello spazio delle bande ne' libri, che non è occupato dalla scrittura; margine, margo, ora libri, marge.

Margota, quella parte della pianta, che essendo siata qualche tempo mezza tagliata, e coperta di terra, acciocchè producesse radici, si svelle, e si trapianta; barbatella, propaggine, propages, malleolus, marcotte.

Murgotè, far le barbatelle, propagginare, propagare, mar-

Mari ,  $\ddot{o}mo$  , sust. marito , conjux, maritus, vir, mari,

époux.

Mari, add. cattivo, di poco valore, malus, abjectus, ineptus, miser, malin, vil, misérable, mauvais. Mari, smunto, gracile, meschino, magro, sparuto, macer, macitentus, gracilis, miser, maigre, see, fluct.

Mariage, unione civile, e legittima d'un nomo , e di ana donna, matrimonio, nuptiæ,

mariage.

mine, maritare, committere puellam alicui u vorem , nuptui collocare, in matrimonium dare, marier. Marie, metafor. dicesi del porre ova, e cacio grattugiato nella minestra.... Mariesse , prender marito, nubere, ire in matrimonium, se marier. Mariesse, ammognarsi, prender moglie, uxorem ducere, se marier.

Marin, sorta di vento, ponente, marino, favonius, vent

d'onest.

Mariña, donna, che tiene il bambino d'altri a battesimo, o cresima, madrina, commater , marraine.

Mariña, tutto ciò, che riguarda il mare, la navigazione, marina, mare, marine.

Marinada , intingolo carne marinata . . . . marinade.

Marinar, marinajo, nauclerus, naata, marmier.

Marine, o carpione, metter l'aceto sul pesce fritto, o sopra altri cibi per conservarli, matinare, aceto, vel muria condire, mariner.

Mariôira, figlia da marito, nubile, viri potens, virgo matura viro, mariable, qui est en âge de se marier, qui est sur le trottoir.

Marionèta, e più comunemente marionète, piccole figure, che rappresentano uomini, animali, e che si fanno muovere per artificio, per ordigni, burattino, fantoccio di cenei, o di legno, pupa, nervis alienis mobile liginim, marionnette.

Marior, voce cont. giovane Mariè, dar marito alle fem- in età d'ammogliarsi, scapolo. celebs, solutus, qui est | marmelade. Marmlada d'pom, en âge de se marier.

Mariura, voce contad., V.

Mariage.

Marlait, un poco, alquanto, un tanto, aliquantum, aliquamdiu, nonnihil, aliquantisper, un peu, tant, et si peu. Marlait pì, alquanto più, un poco più, plusculum, aliquanto plus , paullo magis, un peu plus. Marlait pì, significa anche quasi, poco manca, poco mancò che, ferme, pene, fere, parum abest, o abfuit, quin, près, à pen près, presque, quasi, il v en est peu failu, j'ai vu le moment, que, il a manqué.

. Marlestin , dim. di marlait , un tantino, un pocolino, un pochetto , tantulum , aliquantulum, paullulum, un petit

pen, tant soit pen.

Marmaja , canaja , marmaglia, canaglia, plebaglia, troz-20 , fex populi , plebecula, popellus, sordes civitatis, sordidissimum hominum genus, vanalicula, marmaille, canaille, racaille, maraudaille.

Marmita , vaso di rame stagnato , ramino , marmito , laveggio , cacabus , lebes , mar-

mite.

Marmiton , l'ultimo garzone di cucina, guattero, lava scodelle, mediastinus, liva, marmiton, galopin, laveur des plats, et des écuelles.

Marmitoña, guattera, lotrix culinaria, laveuse, ou écureuse des plats, et d'écuelles , souillon de çuisine.

Marmlada, confettura di frutti, liori ec., conserva,

d pruss, melaia, ferculum pomorum, pirorum, marmerade de pommes, de poires.

Marmo, pietra fina, e dura di diversi colori, marmo, marmor , marbre. Marmo , such , masuch, matusalem, uomo, o donna incapace di coltura. stupido, stupida, hebes, tardus, stolidus, maussade, fade, sot, grossier.

Murmorisà, che ha delle venature, o macchie a somiglianza de' marmi colorati , warezzato, in modum marmoris variatus , marbré. Carta

marmorisà , V. Carta.

Marmorisè, dipigner a foggia di marmo, dar il marczzo alla carta, ai libri . . . . . .

marbrer , jasper.

Marmorista , marmorin , scultore in marmo, marmorario , sculptor marmoreus , marbrier.

Marmöta , marmotina , specie di topo, marmotta, marmotto, mus alpinus, marmotte.

Maro; erba di gat, scarsapepe, gattaria, maro, marum, marum.

*Marobi* , sorta d'erba , marobbio , *marrubium* , marrube.

Maröca, il peggiore, o lo sceltume di qualsivoglia cesa, marame, *purgamen*, rebut, éphichures.

Marochin, o marüchin, cuoja di becco, o di capra concio colla galla, marrocchino, corium hircinum, o caprinum, maroquin.

Marodè, dal francese marauder, che significa predare, bellaria, consiture de fruits, I scorrere il pagse, prædari, rapere, populari, marauder.

Mirodéar, dat francese marandear, predatore, soldato, che va a predare, fadro, assissino, predo, priedator, populator, marandear.

Maron, capelli arricciati in grossi anelli, grossi ricci.... chevenx frises en marrons. Muron, spezie di castagna maggiore, marrone, castanea major, marron, châtaigne. Pie sul maron, coglier sul fatto, deprehendere, prendre sur le tait.

Maröss, contratto illecito, lesivo, contractus nefarius, contrat illicite, † mohatra.

Marossè du cuvai, sensale di cavalli, cozzone, mezzano, equorum pararius, maquignon.

Marosséur, colui, che fa fare cattivi contratti....

Mars, il terzo mese dell' anno volgare, marzo, mar-tius, mars.

Mins, add. marcio, fracido, corrotto, putrido, putris, tabidus, corruptas, pourri, putrélié, carié. Mars, marson, mars com' un bolé, agg. ad uomo che ha il color della sua carne, che tenda al giallo per infezion di politami, impolininato, pallidus, pâle, pune, pulmonique, cachochyme. Mars, dicesi di persona assai perita in una cosa, molto versata in una scienza, in un arte, peritissimus, trèsversé, très-expérimenté.

Mars sust., t. di giuoco, e vale posta doppia, marcio, geminata sponsio, le double. Fe partia marsa, far marcio, nullam ferre panetam, perdre le double, faire capot.

Marsa, umor putrido, marcia, tabes, pus, sanies, pus, virus.

Marsana, pianta annua, che si coltiva negli octi, ed ogni anno rinasce dal suo seme, la quale produce un frutto di color paonazzo, liscio, ovato, e grosso come una gran pera, il quale si mangia cotto, ed avvene del bianco, e del giallo, quella spezie, che produce il frutto bianco, chiamasi comunemente la pianta, ed il frutto dell' uovo, per esser simile ad un uovo, le altre due tengono il nome di petroneiana, o petoneiano, o melanzana, solunum pomiferum, mandragoras, mala insanu, aubergine, mélongène, mayenne.

Marsapan, pasta fatta di mandorie, e di zuccaro, marzapane, crastulum ex amygdalis, et saccharo, pastillus amygdalinus, massepain.

Marsasch, dicesi di biade, che si seminano nel mese di marzo, marzuolo, e marzuoro, martia semina, les mars, les semailles d'hiver, ou de mars, grains semés dans le mois de mars.

Marsè, verbo, marcire, divenir marcio, putrescere, tabescere, putrefieri, pourrir, se putréfier, apostumer, aboutir. Marsè antla porcaria, marcire nel sudiciume, in sorde contabescere, croupir.

Marse, nom. sust., colui, che vende aghi, spilletti, stringhe, ditali, specchii, puttini, forbicette, bottoni, aghetti, ed altre coserelle, che porta seco di luogo in luogo,

merciajuolo, propola circumforaneus, colporteur, hautà-bas; questi si può chiamare marsè da böita, da cavagna, boitè. Marsè, colai, che tiene bottega, e vende varie sorti di merci, merciajo, merciam venditor, institor, mercier.

Marsöch, gögio, pataloch, nomo sciocco, scimunito, marzocco, babbaccio, vappa, codex, stipes, bardus, rudis, sot, idiot, grossier, stupide.

Marsüm, misenglio di cose infracidate, pattume, quisquilue, sordes, ordures.

Martagon, e liri martagon, giglio rosso, lillium miniatum, marthagon.

Martèl, pianta, o arbuscello di perpetua verdura, bos-

so, buxus, bois.

Martèl, strumento per uso di battere, o di picchiare, ed è di più sorti ; le sue parti sono: l'eui, che è un foro, o apertura per lo più nel mezzo di esso, dove si ferma il manico, occhio, oculus, œil. La testa, che è quella parte ove si batte per piano, boc- ${\mathfrak c}{\mathfrak a}$  , rostrum . . . Longia ,  ${\mathfrak o}$ tai, la parte, che è stiacciata, ed è opposta alla bocca, e di diverse figure, o forme secondo l'uso, a eni vien destinato il martello, penna, o taglio . . . . panne. Mañi del martel, manico . . . . . manche. Coni, piccoli conii per tener il martello fermo nel manico, bietta, cuneus, augrois. Martel da porta, batoc, martello della porta . . . . . heurtoir , V. Batöc. Martèl da incisor, martellino da incisori . . . . flatoir. Martèl da l

manescard, martello da ferrar cavalli . . . . brochoir. Martèl da sarajè, da frè, martello da ferrajo , marculus , marteau. Martêt da muliu, maglio . . . . martinet. Martèl da murador, martellina, malleus, grêlet, têtu. Manèl ad murador, piecone a largua di hotta, marculus, pioche des maçons. Martil da precapère, sorta di martello, che serve ai maestri di scarpello per lavorare le pietre dure, martellina . . . martelline . late. Martèl da faussia, martello per assottigliare il filo delle falci . . . marteau à tirer, à licer. Murtèl d'hösch, mazzapicchio, malleus ligneus, maillet. Martel peröt d'bosch, . . . . . malleolus, mailioche. Martèl d'bösch a doe teste... tudes, maillet. Martel a doc ponte . . . . . smille. Esse tra'l martèl, e l'ancuso, aver mal fare da tutte due le bande , inter incudem , et malleum , inter Scyllam , et Charybdim, inter saxum, et sacrum, être entre l'enclume, et le marteau.

Martes, nome del terzo giorno della settimana, martedì, dies martis, feria tertua, mardi.

Martès, maitàs, impazienza, avidità, aviditas, impatientia, anxietas, avidité, désir ardent, impatience, V. Maitès.

Martinet, martello, che è mosso dalla forza d'un molino . . . . martinet. Martinet, diconsi dai contadini quei grappoli, che si lasciano dai vendemmiatori attaccati alla vite per esser aucor acerbi, è non maturare se non tar- [canti, migia, magice, ars di , cisè verso la meta circa l festi di s. Martino.

*Martia*, colpo di martello, nui tellata , icius mullei , coup

ae mulcan.

Martle, percuoter col marteho, martellare, malleo percutere, morteler. Murtlé la faussia, la massa, assottigliare col martello il filo della falce, del vomero, falcem, vomerem acuere, amiler la faucille, le soc.

Martlet, dimin. di martel, martelletto, malleolus, martelet , petit marteau. Murliet , specie di rondiaella, rondone, apus, odis, martinet, alerion.

Mariestin , V. Marochin.

Blise, chi concorre attivamente alla generazione colla fenamina, maschio, musculus, mále. Mase, sorta di dente fatto dada pialla lungo un legno per incastrarlo nell' incavatura d'un altro, liaguetta . . . . languette. Misc, dicesi altresi d'altre cose inanimate, che corrisponde alla voce fun'la, maschio, masculus, male.

Miscu, stria, strega, ma-Tiarda, strega, saga, vene/ica , sorvière , magicienne. Masca, doma bratta, vecchia, grinzosa, ancroja . . . . masque. Masche, spiriti, ombre ai morti, manes, larva, spectrum, umbra, fantôme, spe-

ctre, lemares.

Mascalson, furfante, uom cattivo, mascalzone, scelestus, furcifor , flagitiosus , brigand , vancien, bélitre.

Mascaria, arte di far in

magica, magie. Mascaria, stredi novembre, in cui cade la Igaria, incantamento, incantesimo, incanto, veneficium, *fasciuum* , charme , préstige.

> Mascaron, quella testa brutta, che si mette alle fontane, o altrove, mascherone,

persona, mascaron.

Muscherpa , V. Masca.

Mascogn , e maschētign , scondrognon, v. pleb. lardello, o cosa simile, che si abbia sotto il braccio coperta dal mantello, e quasi nascoslamente si porti via, soffoggiata, trafugone, sarcinu pallio tecta, paquet qu'on porte sous le manteau. Mascögn, cosa cattiva, che si tien naseosta, facinus, scelus, involucris abditum , mefait, crime, qu'on tient célé.

Mascon, stregon, maliar-

do, veneficus, sorcier.

Mascra, faccia, o testa finta di carta pesta, o cosa simile , maschera , *persona* , masque. Gavesse la m**ascra duans** d'jeui, parlar liberamente, aperte iram evomere, parler librement. Mascra, o mascrada, colui, che porta tal maschera, maseliera, personatus, masque.

Mascrada , e meglio mascrade, o mascre, quantità di gente in maschera, mascherata , *turba personarum* , ma-

scarade.

Masel, luogo, dove si vende la carne, macello, beccheria, laniena, boucherie. Masel gental, luogo, ove si vende la carne di vitelli, macello di vitelli, laniena vitulorum, boucherie de yeaux, Masèl, uccisione, strage, cædes, carnage, massacre. Maè
un al masel, condurre aitrui
in royina, ad exitium deducere aliquem, conduire quelqu'un à sa perte, à sa ruine. Al masèl ai resta mai nen
d gionta, non resta carne in
beccheria per cativa ch' ella
sia, quevis patella tandem reperit operculum, il n'y a personne si laide, qui ne trouve
à se marier.

Misèra, è un argine, che si pratica ne'torrenti, e rivi in due maniere, o di sole pietre unite, e ammucchiate senz' ordine in fila con ghiaja, oppure in forma di muraglia asciutta ben ordinata con travi collegati, che l'attraversano per la sua altezza, e lunghezza, e si fa, e serve per lo stesso uso della ficca, muriecia, maceria, tas de pierres.

Musin, strumento di legno, di vetro, o di porfido, con cui si macinano i colori sovra altra pietra larga, piana, e liscia, macinello.....

molette.

Masine , V. Macine.

Maslè, bechè, macellajo, beccajo, lanius, boucher.

Maslè, verbo, l'uccidere, che fanno i beccaj le bestie, macellare, concidere, laniare, mactare, prosternere, tuer, égorger, assommer les bêtes à la boucherie.

Masle, o massle, dente da lato, mascellare, dens molaris, dens maxillaris, dent molaire, ou machelière.

Masna, pietra da mulino, maciua, o macine, mola, meu-

le de moulin. Tom. II. Misn't, voce derivata probabilmente da quest'altre mach adès n'a, testè nato, o da masnados, v. Spagnuola, fanciullo, fanciullo, fagliuola, putta, figliuolo, figliuola, puer, infans, puella, enfant, jeune fille. Misnà cha comensa portè le braje, ragazzo, che comincia portar i calzoni... culottin.

M isnajęta, masnaijūa, marajot, marajota, rabacchio, rabacchio, infans, puer, puerulus, marmouset, poupon.

Masnajè, masnajon, masnajù, dicesi d'uom fatto, che fa ancor delle fanciullaggini, bacchillone, nugax, nugator, badaud, niais.

Misnajon, t. di disprezzo, ragazzaccio, malus puer, nez quam adolescens, margajat.

Masnojada, azion da fanciulto, bambinaggine; bambolinaggine, puerilitas, activ puerilis, nugae pueriles, enfantillage. Fè dle misnojade, fè la masnà, fare bambine, scioccherie, bamboleggiare, pueriliter agere, lusitare infantis more, faire l'enfant, s'amuser à des choses puériles, faire des niaiseries, des sottises, des puérilités.

Masove, quegli, che coltiva, e fa valere delle terre, od una masseria, castaldo, agricoltore, contadino, massaro, villicus, agricola, paysan, laboureur. Masove, in senso di colui, che lavora le terre d'un altro, e divide con esso la metà della raccolta, mezzajuolo, colonus, partiarius, métayer, fermier, admo liateur, rentier. Oade cas-

sina, o terre a masove, vale a meià, a mezzajuolo.

Mas, o mass, piecola quantità d'erbaggi, fiori ec., legati insieme, mazzo, fascicu*tus*, bouquet, botte, liasse. *Mas d'eiav* , mazzo di chiavi, fasciculus clavium, trons seau. Mas, o gičugh d'earts, .... fasciculas alearum, jeu de cartes. Mas d'hetere, mazzo di lettere, fascis literarum, paquet de lettres.

Massa, quantità indetermin da di qualsivoglia materia ammontata insiene, massa, moles, massa, masse, amas, tas, bloc. Massa, varie somme, o più cfletti uniti, facienti un tuito, massa.... masse. Massa, dicesi delle eredità divisibili dalla pluralità di varj creditori verso un sol debitoie, e simili, massa . . . . . masse. Massa di creditor, massa dei ereditori . . . masse des créanciers. Massa ereditaria, massa ereditaria .... masse de succession. Massa, o batent, specie di massa, che batte sulle campane pel suono delle ore, mazza . . . batant d'une clocke. Massa, giosso martello di ferro quadrato ai l due lati con manico di legno, di cui si servouo i ferraj per varii usi, mazzo, mazzuolo di ferro . . . . massc. Massa, stromento di ferro concavo, il quale s'incastra nell'aratro per fendere in araudo la terra, vomero, vomer, soc. Massa, stromento di legno in forma di martello, ma di molto maggior grandezza, con lungo manico, che serve per

grossi legni, e per altri usi, maglio, malleus, massue. Massa, stromento ordinariamento d'argento, che portasi innanzi al corpo de'Canonici delle Metropolitane, dei Magistrati, Collegii cc., mazza, v. dell' uso . . . . Massa , il contrappeso della stadera, che scorre di quà , e di là dalla misura, e per cui si ragguagliano i pesi, quando sta fermo, romano, sagoma, æquipondium, sacoma, contre-poids de peson, ou de la romaine.

Massacra, artefice, che lavora male, che guasta quel. che fa , cattivo artefice , ciabattino . . . maçon, bousilleur.

Massacrè, uccidere, tagliar a pezzi, trucidare, perimere , cædere , internecioni dare, massaerer. Massacrè, rovinare, mandar a male, guastare, diruere, vastare, massacrer. Massacrè, lavorar male, strapazzare il mestiere, acciarpare, incuriose facere, faire grossiérement, bousiller, saveter, maçonner.

Massacri, scempio, strage, macello, codes, strages, mas-

sacre, carnage.

Massaria, luogo, ove si tengono i lavori, e le rendite della campagna, masseria, rustica ædes, mayson de paysan, V. Cassiña.

Massa set, e sterpia quatordes, smargiasso, ammazzasette, fanfarone, thraso, jactator, neiles gloriosus, bravache, faux brave, matamore, rodomont, fanfaron, tucur de gens.

Mussè, verbo, ammazzabatter su le biette nel fendere | re, uccidere, privar di vi-

mere, taer, égorger. Masse le gate, accidere, levar i bruchi, erucas necare, écheniller.

Missè, uccidere, massesse a försa d'travaje, a försa die desbauce, rovinarsi col soverchio travaglio, con le gozzoviglie, nimio labore, et crapula confici, abeumi, s'excéder de travail, de débauche.

Massè, capo d'una società , custode deile sappellettili, massajo, massaro, præfectus, o custos supellectilis, intendant.

Missella, guancia, gota, gena , mala , joue. Massella , quella parte d'un espe dell' archibugio, che strigne la pietra focaja, mascella.... machoire.

Massèra, colei, che nelle confraternità di donne è incaricata della custodia delle suppellettili, e di certi affari appartenenti alla medesima, massaja.... femme de charge.

Massèt, massolin, dim. di

mas, V.

Massis, per questa voce si intendono tutte quelle cose, che dal peso mostrano essere fatte di materia stabile, e soda, e non vote, e vane, o in altra guisa fragili, o debili, massiccio, solidus, densus, massif, solide, épais.

Massöca, estremità di mazza, o bastone, e simili, che sia più grossa assai del fusto, capoceliia, caput baculi, le gros bout d'un bâton.

ta, interficere, necare, peri-! re, congerere, cogere, concervare, amasser, entasser, assembler.

Massorèt, martello di legno, ad uso di varii artigiani, mazzuolo, malleolus, malleus ligueus, maillet, mailloche. Massorèt da fiachè i vason, spezie di martello con manico lungo, con cui gli agricoltori schiaccian le zotle , mazzuolo da terra, mulleolus, casse-motiv. Massorèt per ronpe le nos , le niusöle, martello da rompere le noci, le noccinole, nucifrangibulum, casse-noisette.

Massucà, o massocà, colpo di mazza, mazzata, clavce. ictus, com de bâton, de massue. Massucà, per caduta, cascata, stramazzone, casus, lapsus, rude coup, qu'on se donne, en tombant par terre.

Massuch, nomo, o donne incapace d'istruzione, V. Marsöch.

*Mastich* , raggia di lenticco , mastice, mastice, mastic. Mastich, è un composto di segatura di legno, e di colla forte, di cui i falegnami si servono a riempiere i fessi del leguame difettoso . . . . . futéc.

Mastichè, impiestrar cou mastice, immastriceiare, mastice illinere, conglutinare, mastiquer.

*Mastiè* , disfar il cibo co' denti, masticare, mandere, cibos conficere, deutibus terere , mácher. Mastie , sopportar milvolentieri nua cosa, non osare di dire liberamente il Massorè, voce volg. am- suo sentimento, cegre ferre, massare, adunare, raccoglie- usu andre libro logui, roager son frein. Nen mastie, pariar fuor de'denti, metiervi ne sal, ne olio, libere loqui, ne point mâcher une chose à quelqu'un. Mastiè'l cadnas, mordere il chiavistello, aver ira eccessiva , frænum mordere, ronger son frein.

Mastin, nomo, che conserva il mal umore, protervo, ostinato, caparbio, pugnax, pertinax, tenax ira, fier,

entête, opiniâtre.

Mastine, trattare sconciamente, villanamente, inclementer, duriter tracture, matiner, trailer durement.

Mastroje , o mangoje ,  ${
m mal}$ -menare, gualcire, guastare nna cosa cot maneggiarla sconciamente, brancicare, spiegazzare, rem vitiare in leganter tractando, patroniller, froncer, plisser. Mastroje, il masticare di chi non ha denti, ed è proprio de' vecchii sdentati, cae volemlo masticare un cibo, se lo rimenano spesso per bocca, biascience, difficulter mandere, machonner. Mastrojė, mangiar senz' appetito . . . . máoner de haut. Mastrojesse, dicesi di stoffe, o vesti, far pieghe, crespe, grinze, raggrinzarsi, ragure, contrahi, se rider, se rabatiner.

Mat, pazzo, stolto, matto, stultus, demens, mente captus, fou. Ande mat d'na cosa, dna persona, V. Ande. Volèi un ben mat a un, amare ardentemente una persona, rehementer , unice diligere , peramare, aimer ardenment, souhaiter avec passion. Mat, malöt, malöta, malet, mula,

fanciullo, fanciulla, fanciullino , fauciullina , ragazzo , ragazza , V. Masna , masnajęta.

Mat, o fol, carta de' tarocchi, e minchiate, che è figura di conto, la quale si confa con ogni carta, e con ogni numero, e non può ammazzare, ne esser ammazzata . . . . le fol. Mat, dicesi di metallo , che non è brunito . . . . mat.

Matador, ter. di giuoco, e vale esperto giuocatore, lusor expertus, probatus, matador.

Matafam, uomo di alta statura, ma buono a poco, giovinastro di poco senno, longurio, et ineptus homo, adolescens rerum imperitus, fagot mal-bâti, jeune éventé. Matafam, cencio, che si mette nei seminati, o in altri luoghi per ispaventare gli uccelli , spaventacchio, spauracchio, terriculamentum, épouvantail.

Mataras , sacco largo quanto il letto ripieno di lana, cd impuntito nel mezzo, materasso, anaclinterium, matelas. Mataras d'piume, coltrice, culcita plumea, lit de plume, couvette. Mataras d' lana . . . . . eulcita lanea, matelas. Mataras d'coce, materasso di borra, calcita tomentitia , matelas. Mataras d'erin-. . . sommier.

Matarassa, cascata, caduta, colpo, che si dà come sopra un materasso, stramazzone , materassata , voce dell'uso, lapsus, prolapsus gravis, coup, qu'on donne en tombant par terre, comme sur un matelas. Mutarassè, quegli, che fa materassa, culcitrarum confector, culcitrarius, matelassier.

Mataria, materia, pazzia, folha, cosa da pazzo, da matto, stultitia, dementia, insania, extravagance, folie, sottise.

Material, o materiai, al plur, diconsi quelle opere di terra cotta, fatte per murare, come mattoni, mezzane, quadrucci, e simili, lavoro, opus lateritium, matériaux de terre cuite, comme briques, tuiles pour bâtir.

Material, addiet. semplice, rozzo, rudis, crassus, hebes, inconcinnus, impolitus, grossier, mal-gracieux, stupide.

Matęsè, far mattezze, matteggiare, insanire, delirare, desipere, dementire, faire le fou, des folies.

Matinà, tutto lo spazio della mattina, mattinata, totum mane, matinée.

Matinè, che è avvezzo a levarsi di buon'ora, che si leva per tempo, homo matutinus, matinal, matineux.

Matlota, e matalota, V. Mantlota.

Maton, matoña, matôt, matôta, voci cont., e vagliono ragazzo, ragazza, V. Masnà.

Matras, vaso di vetro a guisa di fiasco col collo lungo intorno a due braccia per uso di stillare l'acquivite, matraccio . . . . matras.

Matricaria, erba bianca, camamilla, matricale, parthenium, matricaire, camomille.

M. drisè, esser nei costu mi, o nei lineamenti del volto simile alla madre, madregiare, matrescere, tirer de sa molle, finimondo, homière.

Matusalem, cupo, malin-conico, fantastico, saturnino, tristis, morosus, sombre, saturnien, misantrope.

Mamèt, salöp, spoceo, sudicio, immondo, fiedus, sordidus, sale, mal-propre.

Mausser, dal franc. maussade, agg. a nomo senza garbo, disadatto, sgarbato, spiacevole, goffo, incivile, zotico, tanghero, sucido, senza grazia, ineptus, rudis, ineleguns, inconcinuus, invenustus, inurbanus, insulsus, maussade, sot, grossier, malotru, impoli, mal-adroit, mal-bâti.

Mauta, spezie di terra, che si adopera per unirare, pozzolana... poussolane.

Mè, sust. la cosa di mia proprietà, di mio dominio: 'L fat mè, sosì l'è'l mè.... meum, ad me spectans, le mien, ce qui est à moi. Mè, add. pronome possessivo, o che nota proprietà, mio, meus, mea, meum, mon, ma, at plur. mes.

Měcia, ossia bolè, funghi a somiglianza d'un ferro da cavallo, di cui se ne fa esca per accender il fuoco, boletus igniarius , boletus ungulatus ad instruendam escam igniariam , amandou Měcia , corda concia con salnitro per dar l'uoco al moschetto, e all'artiglieria, miceia, funis incendiarius, mèche. Mécia, o mecia, la punta dei trapani, sacttazza , sagittula , mèche de vile brequin. Mecia freida, dicesi per disprezzo a nom di poro coraggio, che si mostra soggetto a timore di sciagure, mo demissi, et jacentis animi, homo meticulosus, linge moniilé, homme fomle, qui n'a point de force, et de conrage, qu'il ne peut se con tenir.

Meder, modano, modello, misura, colla quale si regolano gli artefici nel fire i loro lavori, modulus, forma , exemplar, typus, archetypum, modèle, règle, type. Meder, dicesi di quella cosa sia di gesso, di terra, di cera, o di zolfo, o d'altra materia , nella guale si gettano metalli, o gesso, o cera per fare statue, o altro lavoro di rilievo, forma, 100dello, modalus, monle. Bleder du canestrei, dicesi per ischerzo a chi è gnasto dal vajuolo, butterato, *pustulo*sus, pustularum cicatricibus scateus, picoté de petite vérole.

Mediator, quegli, che si intromette tra l'una e l'altra parte, mediatore, mezzano, conciliator, compositor, medator, médiateur, interces-

seur, entremettenr.

Medicament, mediciña, maisiña, medicamento, medicamentum, pharmacum, remedium, medicament, remède.

Medich, cohi, che cura intermità, medico, medicus,

médecin.

Medicinal, add. medicinale, salutevole, salutaris, utilis medendi, medicinal, salutaire.

Medicinal sust., V. Medicament.

Mer avv., meglio, melius,

Mici, spezie di biada mi- poste. Meisi d'easa, mastro nuta, migno, milliam, mir, di casa, maggiordomo, rei fa-

millet. Mei mei, grande paura, formudo, peur, crante. Spitarè 'l' mëi, semnè 'l' mëi, na graña d' mëi ai stopa 'l' pertus del cul, modi bassi, signif, aver timore; paventare, tenere, timere, formidare, pavere, craindre.

Mëjë, segare le biade, tagliar le spighe, mietere, me-

tere, moissonner.

Meir, sermento della vite, maglinolo, tralcio, malleolus, palmes, marcotte, branche. Meir portor, tralcio fruttuoso, palmes fingifer, branche fertilo.

Meis, una delle dodici parti dell'anno, mese, mensis, mois, lune. Meis, per mesata, paga di un mese, mensis solidus, integri, o solidi mensis spatium, un mois entier, la paye d'un mois.

Meist, o meistr add., che sa operare, maestro, sollers, peritus, industrius, habile, experimenté. Meistr, per principale, pracipuns, princeps, major, principal. Röda meistra d'un arlogi, ruota principale d'un orinolo, rota pracipua horologii, roue principale d'une horloge. Contrà meistra, contrada maestra, via publica, regia, consularis, grande rue.

Meist, o meistr sust, nomo perito in qualche professione, padrone di bottega, maestro, magister, maitre. Meist d' posta, unestro di posta, tabellariorum, et veredariorum magister, cursualum equorum praficius, maltic de poste. Meist d' casa', mastro di casa, maggiordomo, rei familiaris curator, maître d'hô-1 tel, majordome. Meis da bösch, falegname, legnajuolo, faber lignarius, charpentier. Meis da mur, muratore, structor, cæmentarius , maçon. Meist capèla, maestro di cappella, di musica, coriphœus musicorum, maître de musique. Meist d' seca, maestro di zecca, profectus æravii, directeur de la monnoie. Meist Peder, meist Paul, così chiamansi gli artigiani, i capi di bottega, dominus, maître Pierre, maître Paul. Meist ciapus, guastamestieri, saccentone a credenza, imbroglione, ignarus, imperitus, maître aliborou.

Meistransa, tutti gli operaj, che si adoprano per un lavoro, maestranza, fabrorum, o artificum manus, tous les ouvriers, qu'on emploie à quelque ouvrage.

Mel, liquore dolcissimo, e noto, mele, miele, mel, miel. Mel rosà, miele rosato..... mel rosat, violat.

Melangià, aggiunto a panno, od altro, mischio, misto, discolor, polymithus, madré, bigarré, mélangé.

*Melia* , biada volgare , detta mellica in più luoghi d'Italia, o saggina, millium Indicum, blé de Turquie, mais. Ve n'è di due sorta, l'una, che fa la paña ( pannocchia), e l'altra che fa la *mapa* (spazzola) detta da noi melia da ramasse. Melia quarantiña, sagginella, millium Indicum serotinum, blé de Turquie tardif, maïs tardif.

Melias, gambo della saggi-

calamus, la tige du blé de Turquie , du maïs.

Melilot, melliloto, sofliola, erba vetturina , sorta d'erba medicinale . melilotus . sertula campana, melilot, mirlirot.

Melissa , sitronèla , sorta d'erba, che giova alle passioni del cuore, melissa, cedrouella , *melisophyllon* , melisse.

Me-meo, quel garrir, che fa la quaglia prima di cantare

· · · · · . margotter.

Memorie , ricordare , rimembrare, metter in memoria , rammentare , rammemorare, commemorare, in memoriam revocare, redigere, memorare, remémorer. Me*moriesse* , ricordarsi , *recor*dari, se souvenir.

Men , meno , mignin , voce, con eni i bambini chiamano il gatto ; micio , muci , felex, chat , muci.

Meno, giuoco, che si fa con le carte da giuocare, così detto dal vincere chi fa meno punti, e viceversa; roverscina. o roverscino . . . .

Menbrit, di grosse membra, atticciato , maccianghero , corpulentus, lacertosus, obessus, membru, trapu, replet.

Minta $_{\star}$ , erba odorifera  ${f di}$ più spezie, le quali tutte sono calde, aperitive, e corroborenti il capo , e lo stomaco ; menta, mentha, menthe. Menta *piperita* , pianta , che nelle qualità corrisponde alla menta orteuse , da cui principalmente si distingue per un sapore bruciante, il quale masticandola passa poi in un fresco assat grato; da questa si estrae un' na, sagginale, millii Indici essenza, di cui si fanno pastiche, a diavolini delli di menta piperina, che s'adaprano per confortare lo stomaco, menta piperina, o peperina, mentha piperis sapore, menthe.

Mentras, o mentastr, mentastro, menthastrum, menthe sanvage.

Meprisè, v. fr., dispregiare, beffare, schernire, irridere, ludificari, illudere, jo-

dere, ludificari, illudere, joeari, mépriser, coïonner.

Mer, da Majeur, quasi major populi, qui præsidet aliis, primo Magistrato di un Conune, colui, che lo rappresenta, Maire.

Meria , dignità , uflizio del primo Magistrato. Meria , il palazzo municipale . . . . . la

Mairie.

Merci, sotto questo nome in generale si comprende qualunque cosa mobile, di cui si può far traflico, e commercio, e per sino il danaro, merci, merces, marchandises. Marcansie, vale lo stesso.

Merco, il quarto giorno della settimana, mercoledì, e mercordì, Mercurii dies, fe-

ria quarta, mercredi.

Mercuri, argent viv, sorta di metallo, che scorre, e spargesi come l'acqua, mercurio, argento vivo, argentum vivum, hydrargyrum, vif argent, mercure.

Mercurial, stato del prezzo dei grani, e dei frutti formato da un Officiale pubblico, dopo terminata una fiera, od un mercato, calmiere de' prezzi... mercuriates.

Merda, escremento del cibo sceverato per concozione,

c digestione, merda, sterco, stercus, merda, merde, bran, caca. Merda d'osel d'rapiña, cacatura d'uccello di rapina, . . . . émonde. Merda, ch' monta an scagu, o cha spussa, o cha fa dan, per far intendere che gli nomini di bassa fortuna, alzati ad onorati gradi, sono per loro più insolenti, al mal villano non gli dar bacchetta in mano.

Merde, merdon, v. popol. e inguriosa a ragazzo, e dinota vile, di poco pregio, ragazzaccio, merdellone, vilis puer, ignavus, malus adolescens, mauvais garçon.

Merdoch, medicamento, che fa cader i peli, merdocco, depilatorio, psilothrum, dropax,

dépilatoire, dropax.

Merdon, merdoiron, cago, merdo, voci basse, e popolusate in ischeruo a fanciullo, scimiotto, babbuino, frustum pueri, puer elementarius, un petit garçon, un petit écolier, un marmot.

Merdonaja, merdosaria, parola di scherno, e dinota qualità di cose, o persone sporche, di poco pregio, di niun valore; se di cose, cessame, quisquiliæ, fex, ordures; se di persone, ragazzame, ragazzaglia, puerorum multitudo, merdaille, marmaille.

Merdos, imbrattato di merda, merdoso, merda inquinatus, merdeux, breneux, sa-

lope.

Merità, meritare, mercri, mériter, gagner. Merità la pe-ña, meritar il prezzo, metter il conto, operæ protum

séquence, être sortable, importer, être expédient.

Merlan, sorta di pesce, † nasello, asellus, merlan.

Merle, sorta di ginoco da ragazzi, tavoletta ... merelle.

Merli, merletto, certa fornitura, o trina fatta di refe, d'oro, o altro, textile pinnatum, dentelle.

Merlipo, spezie di salvia, salvia crespa, o ricciuta, salvia serrata, crispa, sauge.

Merlo, uccello tutto nero, e di becco giallo, merlo, merula, merle. Merlo, agg. a uomo vale accorto, astuto, eallidus, sagax, cautus, vater, rusé, fin, adroit.

Merlus, sorta di pesce, merluzzo, baccalà, asellus marinus, merluche. Merlus salà . . . baccaliau.

Meròr, V. Amèrör.

Merse, divenir amaro, amareggiare, inamarire, amarescere, devenir amer.

Mes, sust. quello, che è ngualmente distante dai suoi estremi, mezzo, medium, media pars, milien, cour, contre. Mes, per metà, dimidium, æqua pars, moitié. Mes, per modo, invenzione, modus, ratio, via, moyen, ressort. Stene d' mes, patirne, rilevarne pregiudizio, danno, soccombere, dannum subire, detrimentum pati , être endommagé, succomber. Piè d'mes, parlandosi di ginoco, truffare, ingannare, decipere, fraudare, tromper.

Mesa cartèla, ottava parte del foglio, facciuola, paginu-

esse, être d'une grande con- la, pagella, un carré de papier.

> Mesalaña, drappo fatto di lino, e lana, mezzalana, accellana, quasi accia, e lana, pannus e lana , linoque confectus, sorte de drap, moitié laine, et moitié fil.

Mesalegher , allegroccio , ciuschero, o alquanto allegro dal vino, paullulum ebrius, qui est en pointe de vin, un pen gai de vin.

Mesaluña, sorta di contrascarpa , e di altra fortificazione militare, mezzaluna......

demi-lune.

Mesan, v. di disprezzo, dicesi d' uno, che guidato da vil interesse s'interpone tra l'una, e l'altra parte, e talvolta anche si dice *Rufian* nel primo significato, mezzano, mediator , conciliator , compositor, entremetteur, médiateur, intercesseur; nel secondo significato ruffiano, mezzano di cose veneree, leno, aquariolus, maquercau.

Mes-andurmi, V. Ansupi.

Męsanèl, piano di mezzo fra il piano nobile, e'l piano di sopra, ed anche quel piano, che è più basso degli altri piani, mezzanino, mezzado . . . . entresol, mezzanine.

Mesanèla, sorta di mattone, col quale si ammattonano i pavimenti, così detto, perchè è di grossezza fra il mattone, e la pianella, mezzana, later, carreau.

Mesapiaña, ferro da legnajuolo, col quale si fa il minor membro alla cornice, saetta . . . . ravon.

Mesa-tinta, colore fra il

chiaro, e l'oscuro, mezzatinta . . . demi-teinte.

Mascè, mescere, mescolare, miscere, mèler. Mascè le carte, mescolar le carte, scozzare, sejungere, separare, lattic les cartes. Mascè il vin, innacquare il vino, diluere vinum, tremper son vin.

Mescesse, V. Annacesse.

Mesdi, il punto della meta del giorno, mezzogiorno, meridies, midi. D pien mesdi, di fitto meriggio, summo in astu, le point du midi.

Mese-ghete, calzare, che arriva a mezza gamba, calzaretto, cothuruto, bottines.

Mese-manighe, o mese-mangne, mezze maniche per le donne, manicotte, amadis, manche pendante; diconsi anche mancion.

Mess, o mes, servient, famiglio di luoghi pubblici, e Magistrati, messo, lictor, apparitor, accensus, luissier, sergent, appariteur.

Messa, il sacrificio, che offeriscono a Dio i Sacerdoti cristiani, messa, missa, sacrum, sacrificium, messe.

Messa, ciò, che si mette nel giuoco, o in una societa di commercio, messa, positio, introductio, mise.

Message, mezzano del maritaggio, paraninfo, pronubus, contter de mariages.

Myssè, pare grand, pade del padre, e della made, avolo, nonno, aeus, aïcul. grand-père. Myssè, padre del motito, o della moglie, suocero, socer, beau-père. Myssè, titolo di maggioranza, messere, dominus, messice. Mysse parlè mal d'unt, ha in uso

sè, per uomo malaccorto, V. Marsüch. Messè, dicesi per verzo ad uom vecchio, onde messè Lorens, messè Girönice, messer Lovenzo, messer Gerolamo, dominus Laurentius, dominus Hieronimus, messire Laurent, messire Jéròme.

Messoira, stromento, col quaie si mictono le biade, talce, falx, faucille.

Messon, raccolta delle biade, messe, messis, récolte des blés, moisson. Messon, il tempo della messe, mietitura, messio, moisson.

Myssonè, raccogliere le spiga sparse in un campo dopo tatta la raccolta, rispigolare, ristoppiare, spicas legere, colligere, glaner.

Messonèra, colei, che spigoli, spigolistra, spicarum legule, spicilega, glancuse.

Messonòr, colni, che rispigola..... glaneur.

Meste, arte, esercizio, professione, mestiero, ars, artificium, metier, art, vacation, profession. Strapasse 'l meste, operar inconsideratamente, far alcuna cosa a strapazzo, strapazzare il mestiere, inconsiderate, temere agere, maçonuer, travailler à dépêche compagnon, agir à l'etourdie, à la boulevne. Fenc un meste, far professione d' um cosa, esser molto usato a far alcuna cosa, solemne ha-Lerc aliquid , quotidianum aliquod facere, vel in more habere, faire métier, et marchandise d'une chose, la faire souvent. A na fa un meste d'

ME di sparlare di tutti, quastui] habet male loqui de omnibus, il fait métier et marchandise de mal parter, ou de médire de chacun.

Mestermin, spediente, mezzo, risoluzione, partito di mezzo, consilium, propositum, ratio, modus, expédient, mo-

ven.

Mestura, dicesi di formento, pane, o altro, che sia alterato per mescolamento di biade d'inferior bontà, mistura, mictura, mélange.

Mesura, stromento, col quale si distingue la quantità, misura, mensura, mesure. Mesura, per precauzione, ris guardo, regola, termine, modo, ratio, modus, mesure.  $M_{\xi}$ sura d'teren, misura, mensura, arpentage. Piè niuñe mesure, non aver alcun riguardo, nullam rationem habere, ne garder aucune mesure sur rien.

Mesurador , misuratore, mensor, decempedator, mesureur. Mesurador d'tera . . . arpenteur; dla sal . . . . amineur.

*Mesure* , trevar la quantità con misura, misurare, metiri, mesarer. Chi la mesura, la dura, prov. il moderar l'uscita, aumenta l'entrata, magnum vectigal est parsimonia, qui se règle, devient riche. Mesure juitr a so ras, misurar gli altri colla sua canna, col suo passetto. alios modulo suo metiri, mesurer les autres à son aune, juger d' autrni par soi-même. Mesurê le paröle . . . . . ménager les termes. Me ure doe, taje

uña, prender bene le misure . . . . ménager une étoffe.

Mesure I pan a un, tagliar i bocconi ad alcuno, dargli appena onde sussistere, vix dire alicui, quo famem extinguat, tailler les morceaux à quelqu'un, lui donner à peine de quoi subsister.

Metà, metà, dimidium, moitié. Metà d'quaresima, la mezza quaresima , dimidium quadragesimo, mi-carême.

Metal , materia , che si cava d dla materia, metallo, metallum, métal.

*Metr* , unità delle misure di lunghezza . . . . mètre.

Metre, v. fr., che siguifica maestro, capo, uomo perito in qualche professione, padrone di hottega, maestro, magister, maitre. Matre, si dice di quelli, che essendo stato un quidebe tempo ad imparar un'arte, è ricevuto colle formole ordinarie in qualche corpo di mestiere, e così dicesi metre pruchè, metre sartòr , metre caliè . . . . maìtre perruquier, maître tailleur, maitre cordonnier. M. tre d'ar*me* , schermidore , maestro di scherma, lanista, escriment, maître d'armes. *Metre-crivan* , v. fr. maestro di scrittura... maître écrivain. Metre d'danse, maestro di ballo, choreæ magister , maître à danser.

*Metressa* , v. fr. , padrona , signora, *domina*, maltresse. Metressa, per innamorata, vaga , bella , amanza , *amasiun* cula, maîtresse.

Metrisa , qualità di maestro in qualche arte . . . . . maMēūd, modo, via, maniera, mezro, guisa, modus, via,

ratio, moyen.

M'ūi, molle, butè a mēūi, thì a mēūi, mettere, tener in molle, tener cosa solida immersa in alcun liquido, ammollare, macerare, immersum aliquid detinere, emollire, macerare, macerer, amollir.

Mēūio, forma, V. Meder. Mēule, ridurre in polvere checebessia con macina, macinare, molere, moudre. Mēū le a ciusà, si dice delle mulina, che non avendo acqua continua a sufficienza per macinare, aspettano che l'acqua si rauni, e si raccolga dentro la colta, macinare a raccolta... moudre par éclusée.

Mēūsi, lento, pigro, tardo, ciondolone, dondolone, tempellone, oca impastojata, tentennone, deses, piger, seguis, chipotier, lambin, irrésolu, paresseux, long.

Mia, misura di strada, lunghezza di tre mila de' nostri passi, miglio, milliarium, mil-

le passus, un mille.

Mincia, torta di miglio fatta nella tegghia, migliaccio, polenta, sorte de tourte, ou de gâteau, bouillie de farine de mil.

Miardisia, sorta di viola, o garofano di color gridellino . . . . mignardise.

Miaröla, o miaròle al pl., certe macchiette rosse, o neve, che vengono nelle febbri maligne, petecchie, pustula, pompre, pétéchies.

Mica, da miche fr., pagnöta, pan lungo, panis ob-

tongus, miche.

Micheta, dim. di mica.

Miclas, nome proprio, che s'usa in un dettato assai comune, quando si vuol parlar d'uno, che non vnol darsi altro pensiere, che di campar aliegramente , senza fastidii. Fè la vita del Miclas, cioè mangè, beive, e undè a spas, far la vita di Michelaccio, cioè mangiare , here , e spassarsi : è venuto questo proverbio da un tal Michele Panichi Fiorentino, il quale dopo aver iungamente maneggiato gli alfari pubblici, e ritiratosi da ogni impiego, rispondeva a chi il richiedesse di pigliar alcun uffizio, io non voglio far nulla. Annot, al Malman-

Miclèt , sorta di soldati de' Pirenei , micheletti . . . mi-

quelets.

Mich-màc, trama, misterio, dubbio, segreto inganno, pratica, maneggio, maccatella, machinatio, dolus,
intrigue, manigance, micmae.
Sì a jè qualch mic-mac, il
serpente tra fiori, e l'erba
giace, v'è qualche malanno,
gatta ci cova, latet anguis in
herba, il y a anguille sous
roche.

Micòn, sorta di pane ton-i do, pagnotta, panis, un pain-Miconèt, dim. di micòn,

pagnotella, v. dell'uso.

Midaja, anticamente spezie di moneta, medaglia, nummus, monnoie. Midaja, per
impronte e imprese di qualsisia metallo a memoria d'uomini illustri, o di Santi, medaglia, uumisma, médaille.
Midaja, in m. b. macchia su

panni, o vestiti, frittella, macula, tache sur les habits. La parte della medaglia, ov' è l' effigie del personaggio rappresentato in essa, dicesi ritto, e a quella, che sta di sotto, dicesi rovescio.

Midajon, acer. di midaja, medaglione, numisma majus, médaillon. Midajon, term. di architettura, certo basso rilievo di figura rotonda . . . . . médaille.

Miengh, chiamano i contadini il fieno della prima segatura de'prati, che suol tagliarsi dopo la metà di giugno, maggese . . . . .

Mignin, men, migno, così si chiama da' fanciulli il gatto per essere la voce più comoda alla loro pronuncia; micio, muci, gatto, felex, ælurus,

chat.

Mignon, v. fr., leggiadro, gentile, garbato, vago, vezzoso, venustus, elegans, blan*dus*, mignon.

Mignonèta, sorta di merletto linissimo, e sottilissimo

• • • • • mignonette.

Milefēūi, erba nota, millefoglie, millefolium, achilea, milie-feuille, herbe à la coupure.

Milèis, l'anno marcato sopra una moneta, o altro, millesimo . . . . millième.

Milepè, vermicello, che ha gran quantità di gambe , centogambe, millepiedi, centipeda, centipes, cloporte, mille-pieds.

Milesim , V. Milèis. Miliar , V. Miaröle.

Miliard, migliajo di milioni, dieci volte cento mi-

Miligram, misura di peso, la millesima parte del gramma . . . . milligramme.

Milimetr, misura di lunghezza , la millesima parte del metro . . . . millimètre.

Milion, dieci volte cento mila, milione, decies centena millia, million.

Milionari, ricco a milioni . . . . . . millionaire.

Milör, titolo, che si dà ai Signori Inglesi, Signore, Lord, .... Milord, Lord. Milor, agg. a persona, che soverchiamente la sfoggia nel vestire, trattare ec..... lautitie studiosus, fastueux. Milör , milorin , voce vezzeggiativa, e dicesi di uno, che fa il bello, e il galante, milordino . . . . .

Milsa, una delle viscere del corpo, posta nella parte sinistra , milza , *lien* , rate.

Mimia , la punta della poppa , donde esce il latte , capezzolo, papilla, le tetin, le bont de la mamelle.

*Miña* , misura di legno , o di ferro, che contiene otto coppi, ossia la metà d'une stajo, mina, hemina, hémine.

Miña, cavità sotterranea sotto un baluardo per farlo saltar in aria per via della polvere, mina, cuniculus, mine.

Minat, aria, aspetto, apparenza , sembianza , brio , disinvoltura , avvenenza , bella grazia , *species* , visus , forma , imago, air, mine, apparence.

Minador , minatore , qui suffodit cuniculos, mineur.

Minagè , e mainagè , fare, lioni . . . . milliard, billion le regolar bene con risparmie, e con buona economa, parcus administrare, parsimoniam adhibere, accurate se gerere, ménager, économiser, éparguer.

Minagèra, o mainagèra, pezzo di tela di lino, o di atto, che le donne portano dinanzi cinto: grembiale, grembiale, scozzate, ventrate, ta-

blier.

Mineanen, mineapas, mineapoch, mineatant, di quando in quando, di tanto in tanto, sovente, a otta a otta, identidem, scepe, crebro, frequenter, subinde, de temps en temps, de fois à autre, quelqueiois, souvent.

Minea dontredi, o minea doi, o tre di, ogni due, o tre giorni, secundo, vel tertio quoque die, de deux en trois jours. Minean, ogni anno, singulis annis, par an, tous

les ans.

Minciant, debole, tenue, di poco valore, debilis, tenuis, futilis, mince, petit, foible, sot.

Mincion, sciocco, balordo, minchione, bardus, hebes,

meantus, mais, sot.

Minción, nen esse minción, saper il fatto suo, sollertem esse, rem suam sapere, avoir de l'esprit, de l'adresse, entendre bien son compte, n'être pas manchot.

Mincionaria, motto, detto gircoso, minchioneria, jocus, facetice, plaisanterie, raillerie. badinage. Mincionaria, cosa di poco rilievo, o di niuna importanza, zacchera, bagatella, fabula, nugue, trice, gerre, bagatelle, misisgrie, mell' Impero Francesc

vetille. Per error grande, sproposito, fallo, corbellera, error, mendam, sottise, fante.

Mincione, burlarsi di checchessia, irridere, illudere,

railler, badiner.

Minèra, luogo, e materia uon depurata, ond estraggonsi i metalli; miniera, foaina, mine.

Mineral, materia di miniera, minerale, metallum, mi-

néral.

Minēūi , V. Mēūsi.

Mingraña, sorta d'erba, botri, chenopodium, botrys, botrys.

Mingraña, dolor di testa, che viene tra l'una, e l'altra tempia; magrana, migrania, hemicrania, migrania.

Miniatura, pittura miniata, miniatura, res coloribus aqua dilutis pieta, miniature.

Minie, dipingere con finissimi colori sopra cose sottili, come cartipecora, seta ec., miniare, minio pingere, coloribus aqua dilutis effingere, pingere, peindre en miniature.

Minio, color rosso tratto dal piombo, minio, minium,

vermillon.

Ministr, che ha il maneggio delle cose, ministro, ministro, ministro, ministro, ministro di Stato, Regui administer, Ministro di Stato, Regui administer, Ministro d'Etat. Ministro dell' uso.... Ministro des Finances. Ministro, presso i Luterani, e Calvinisti, che dicesi anche Preciaire, è quegli, che predica, ministro, predicante, ministro, ministro, predicant. I Ministri nell' Impero Francese sono

move, cioè: 1. della giastizia, 2. degli aflari interni, 3. delle finanze, 4. delle relazioni estere, 5. della guerra, 6. della marina, 7. della pulizia generale, 8. dell'erario pubblico, 9. dei culti. Il y a neuf Ministres dans l'Empire Français, savoir: de la justice, de l'intérienr, des finances, des relations exterieures, de la guerre, de la marine, de la police générale, du trésor public, des enltes.

Minojè, andar lento nell' operare, e nel risolversi, indugiare, lellare, hærere, cunctari, ambigere, titubare, immorari, retarikue, barguigner, hésiter, chipoter.

Minor, add. e sust., minore, minor, moindre, plus petit, inférieur. Minor, parlandosi di fratelli, quegli che è di minor età, natu minor, cadet, le moins agé. Mineur, vocabolo francese, non ha la stessa significazione, che il vocabolo latino minor. I Francesi chiamano indistintamente mineurs, minori tutti quelli, che non sono ancor ginnti all' età maggiore, qualunque sia la loro età. Quelli al di sotto dei quattordici anni, i quali nou crano più sotto la patria podestà, sia che non avessero più ascendenti paterni, sia che fossero emancipati, si chiamavano pupilles , pupilli.

Minuet, danza composta di un solo passo rinnovato sulla stessa figura, minuetto, voce dell'uso . . . . menuet.

Minusiè, dicesi più comunemente quegli, che fa col valore; miglioramenti, auctue legno travagli più gentifi del rei in melius, améliorations

Meis du bösch, falegname, minutarius faber, menuisier.

Minuta, la sessontesima parte di un grado del cerchio, anche dell'ora, sexagesima pars gradas, hora momentum, minuto, minute, minute de temps.

Minuta, bozza di scrittura da metter poi in pulito, minuta, informatio, brouillon d'une écriture.

Minuta, o minutari, originale degli atti, che vengono stipulati da' Notaj, e delle sentenze, che si spediscono nelle cancellerie, sopra cui si danno delle copie ( dette in francese Grosse ), e delle spedizioni autentiche, ed esecutive; minuta.... minute.

Minutari, sfera di minuti

Miola, la parte più interna della pianta, midollo, medulla, moëlle d'un arbre. Miola, la grassezza senza senso, che si contiene nelle cavità delle essa, midollo, medulla, moëlle des os.

Mior, quegli, che sega le biade, mietitore, messor, moissonneur.

Miorament d'sanità, miglioramento di salute, melior
valetudo, melior constitutio,
rétablissement. Piè miorament,
ricuperar le forze, alleggerissi
dalla malattia, convalescere,
se remettre, se rétablir, recouver les forces, la sante.
Miorament, in num. plur.,
spese fatte da un possessore
in un redaggio, le quali no
aumentano il prezzo, ed il
valore; miglioramenti', auetus
rei in melius, améliorations.

in migliore stato, migliorare, meliorare, meliorem facere, meliorem reddere, améliorer, amender, rendre meifleur, abonuir. Miorè, in s. n. pass., acquistar miglior essere, miglior forma, migliore stato, meliorem fieri, ad meliorem fortunam transire, s'abonnir, se bonifier, devenir meilleur. Miorè, parlandosi di salute, V. Piè miorament.

Mira, quel segno della balestra, o dell'archibuso, o simili, nel quale s'affissa l' occhio per aggiustare il colpo al bersaglio, mira, oculi directio, mire, visière, guidon, but. Piè la mira, prender la mira, collineare, mirer, adresser, buter. Pie un d'mira, prender di mira alcuno, mente et animo in aliquem insistere, prendre à persécuter quelqu'un. Avèi la mira, aver la mente volta a checchessia, aliquid spectare, aliquid intendere, viser à quelque chose.

Mira, gomma odorifera, verde, ed amara, mirra, myr-

rha, myrrhe.

Mirabilia, v. lat., fè mirabilia, detto molto frequente nel volgo, far cose meravigliose, mirabilia peragere, faire des prodiges, des choses surprenantes.

Miracol, opera, ed effetto soprannaturale, miracolo, miraculum, prodigium, miracle, prodige. Miracol, contrassegni affettati d'ammirazione, miracoli . . . . signe de surprise, d'étonnement. Miracol

Miore, in s. att., ridurre Is'a l'è vera, miracol s' a la fait lö . . . . mirandum si verum est, rem magnam præstitit si, etc. . . . . Miracol, per forse, può essere, facilmente; miracol a guaris, forse guarisce, può essere che guarisca, forte, peut-être.

Mirè, aggiustare il colpo al bersaglio, collineare, mirer, viser, buter. Mirè, guardar fissamente, intentis oculis intueri, regarder fixe-

ment.

Miriagram, misura di peso di 10,000 grammi, miriagramma . . . . . myriagramme.

Miriametr, misura itineraria di 10,000 metri, che vale una posta, miriametro.... myriamètre.

Miriar, misura di superficie di 10,000 are, miriara . . . .

myriare.

Mirto, sorta d'arboscello sempre verde, mirto, mirtus, myrthe.

Miseria, infelicità, disgrazia, miseria, miseria, infelicitas, misère, malheur. Miseria, per cosa di poca importanza, res nullius momenti, minutie, petitesse.

Mistà, o bgēuia, immagine, figura dipinta, efficie, impronta, effigies, imago, image, jouet d'enfant. Mistà, dicesi di persona, che nè si muove, nè parla, come fosse una pittura.

Mità, metà, dimidia pars,

moitié.

Mitaria, società, societas, société.

Mitèna, guanto, manica, mitaine.

di tarocchi . . . . .

Mitöcia , santa mitöcia, bigöta, pinzochera, pacchettona, beglina, beguina, simpul utri e, pietatis ostentatrix, béguine, bigote.

Miton, sorta di gurnio, che copre soltanto il cubito . . . . miton.

Miton, mitena, cosa, ela non conchiude in un affare, rimedio, che non la nè ben, nè male . . . miton-mitaine. Miton mitena, mediocremente, në ben, në male, nec bene, nec male, mediocriter, ni bien, ni mal, mitoa-mitaine.

Mitonè, far cuocere bene, a fuoco lento la zuppa in un piatto, lento igni concoquere, mitonner. La supa mitoāu, la zuppa bolle a fuoco lento, . . . . . la soupe se mitoane.

Mitraja, rottami di ferro, e simile, onde si caricano i camoni, metraglia, t. militare . . . mitraille.

Mlà, fatto con miele, o dolce come miele, melato, mellitus, dulcis, eminiellé, doux, miellenz.

Mileso, albero, larice, la-

ri.v., mélèze, larix.

Mlon, sorta di frutto molto acqueso, e di buon sipore, grosso, e per lo più bernoccoluto, di buccia tra verde, c bianca, e di color al di dentro rossigno, e talor biance, popone, mellone, melo, pep), melon d'eau. Mlon da invern, frutto di figura bislunga con buccia stitile, di color verdognolo, liscio, e seuza spiechii; la sua polpa è di bene i fatti suoi, bene reme Tom. II.

Mitigati, sorta di giuoco color verde bianco molto sugosa, dolce, e delicata con seme piccolo, e ordinaramente storio, e gibboso, popose veraino . . . . . meion d'hiver.

Mlona, dicesi per ischerzo quella parte del capo, che cuopre, e difende il cervello. e talora anche si prende per entto il cipo, zucca, capo, testa , coput , tête.

Mone, venditor di poponi, ar donajo, poponajo, melopola, vendeur de melons, melonnier.

Mlonèra, luogo piantato di poponi, mellonajo, locus paponibus consitus, melonnière.

Maà , tenta quantità di materia, quanto si pno tenere, e stringere in una mano, manata, maneiata, pugillus, une pleme main, une poignée.

Mrasa, minaccia, mina-

tio, menuce.

Mnassa, minaccia, an po a le brûe, an pò a le maasse. ua po' per amor, un po' per forza, qua vi, qua sponte, moitié figue, moitié misin. partie de gré , partie de force.

Maase, metter terrore altrui con atti , o con parole . minacciare, minari, menacer.

Mac, nome, V. Meūsi.

Mnè, verbo, menare, condurre da un luogo ad un altro, ducere, mener, conduire, guider. Mnè, per apportare, generare, produrre, ferre, parere, gignere, produire. Sosì a meña di guaj. Mnè a spas, condurre a diporto.... promener. Savèi mnè ben la barra, saper far suam gerere, se comporter, sa conduire bien. Mnè, per vettureggiare, vecturam facere, voiturer. Muè la lenga, la patarica , la gasòja , 'l sal sèt, ciaramlè, esser linguacciuto, berlingare, tattamellare, chiacchierare, blaterare, effutire verba inaniter, fatari, caqueter, babiller, degoiser. Mnë a la longa, an longa, d'anchēni a doman, mandar in lungo, menare per parole, ducere, diferre, morari, traîner en longueur, chipoter. Mnè per el nas, dar ad intendere ad alcuno ciò, che non è, menar pel naso, ingarbugliare, decipere, ducere aliquem phaleratis dictis, ducere dolis, ductare frustra, tromper. Mnè a la brasseta, o sot brasseta, dè l bras, memare a braccia, sostenere, reggere in sulle braccia chi non vuole, o non può reggersi da se medesimo, manibus sustentare, sublimem ducere, porter par dessous le bras. Per fe'l brassie, de 'l bras, dar il braccio, esse a brachiis faire l'écuyer. Mnè l brando, menar la danza, il trescone (frase tratta dal ballo di questo nome) cioè esser il principale in un trattato maneggiandolo a suo cenno, familiam ducere, avoir inspection. Mnè 'l pştandon', 'l fociù, andarsene, partirsi, andar via, evadere, excedere, abire, s'en aller, s'enfnir, s'évader. Muè'l petanelon, per andar a zonzo, senza saper dove, vagaboudare, vagari, courir la pretantaine. Mne le piote, audar la, manus puerilis, maniculu,

ratto, menar delle calcagna. properare, fugere, fuir à toutes jambes. Per sempl. camminare, V. Mnè'l cul, sculettare, culeggiare, dimenar il culo, camminando con fasto, nates crispare 🖯 vibrare 🕻 cevere, remner les fesses. Per fuggire, scappar via, andarsene , , evadere , excedere, abire, s'en aller, s'enfuir. Mnè le man, percuotere, dar busse, verberare, manu ictus congerere, frapper, tapoter, jouer des mains. Per combattere, azzuffarsi, pugnare, combattre. Mnè jonge, V. Mnè le man. Mne le ganasse, 'l barbaröt, mangiar bene, mangiar molto, cibis distendere ventrem, officier bien. Mnè *'l poles* , contar denari , *pe*cuniam numerare, jouer du ponce. Mue reid, comandar alla bacchetta, ad nutum, pro imperio, mener à la baguette.

Mnèstra, vivanda di brodo, entrovi pane, o altro, minestra, basoflia, in m. b. jusculum, puls, pulmentum, potage, soupe. Mnèstra d'pör, porrata , edulium porraceum ,

potage aux poireaux.

Mnestre, metter la minestra nella scodella, minestrare, jusculum infundere, ingerere, dresser le potage. Muestrè, per governare, aver il governo, regere, administrare, régler, régir.

Mnestriña, diminutivo di mnèstra, minestrella, minestrina, jusculum, petit po-

tage.

Mniña, dim. di man, piccola mano, manina, dextel-

83

menotte, petite main. Mni- minimarum partium congeries.  $\bar{n}a$ , sorta di fungo simile alla figura della mano. Dagli Aretini, c Sanesi dicesi manina, e dai Fiorentini volgarmente ditola, clathrus cancellatus, champignon.

Mnis, spazzatura, pattume, quisquiliæ, sordes, balayures,

épluchures, ordures.

Mnisaje, avanzi della tavola , briciole , rimasuglio, avanzo, analecta, orum, cibi reliquiœ, graillons, viandes, qui restent d'un grand repas.

Mnisera, o portamnis, cassetta da spazzature, quisquiliarum receptaculum, instrument de bois, où l'on met les balayures, émondoir.

Mnisè, che ha cura di spuzzare, di raccogliere le spazzature, spazzino, pattumiere, v. dell'uso , fimigerulus , verrens, scoparius, scopis mundans, balayeur, frotteur.

Minie, sust., interiora dei pollami, ed altri animali, frattaglie, exta, fressures.

Mnù, add. piccolissimo, minuto, minimus, minutus, menu, délié, mince. Mait, e minuto, preciso, particolare, puntuale, esatto, exactus, impiger, studiosus, exact, détaillé. Mau, stentato, magro, contrario di rigoglioso, gracilis, exilis, parvus, petit, maigre, foible. Vende al mnù, al minuto, al detai . . . . minutim vendere, vendre en détail.

Mnusam, e mnusaja, una certa quantità di cose minute, minutaglia di monete, quan- [ zame, minutaglia, scruta, doucine, mouchette.

frustula, menuailles, fragmens, petits morceaux.

Muusė , minutissimamente tritare, minuzzare, minuta-

tim secare , hacher.

Mobil, suppellettile, bagaglie, masserizie, utensili di casi, e di cucina, supettex, instrumenta, menbles, ustensiles , hardes , al ptur.

Mobilia, lo stesso che mo-

bil, V.

Mobiliè, fornire di suppellettili, arredare, addobbare, guarnire d'arnesi , *instruere* , exornare, parare, munire supellectilibus, meubler.

Moc, o mot, contrario di pontù, ottuso, smusso, add. contr. di ottuso, obtusus, hebes, retusus, cui angulus præcisus est, émoussé, écourné.

*Mocain*, dicesi in m. b. il fazzoletto da naso, moccichino, muccinium, monchoir.

Mocè, leyar la punta di checchessia, spuntare, aciem retundere , hebetare, émonsser. Mocè la coa, le orie d'un caval, d'un can, tagliar la coda , le orecchie ad un cavallo . . . . . écourter. Mocè, despontè'l gran, segure, o sfogliare il grano, che lussureggia, accio noa vada in soverchio rigoglio . . . . efficier.

Mocarphi ta ( tor. de'legnajuoli ): pialla col taglio a mezzo cerchio, bottaccio . . . . mou-

chette.

Moceta, term. dei falegnami, pialletto, che serve a far cornici, ed ha il taglio a gola rovescia, e ve ne sono di tità di pesciolini ec., minuz- I varie grandezze, e forme ...

Auch, quel bottone, che si genera nella sommità del lucianolo acceso della Incerna specialmente in tempo di umidità, fungo, fungus, le hout du limignon, champignon, mouchure de chandelle. Moch , per istoppino, V. Lunngnon.

Moch , add. deluso , privo , reste moch, esser privo, restar delaso, carere, destitui, decipi, frustrari spe, être pri-

vé, ètre trompé.

*Möch* , sorta di legum**e s**imile alla veccia, o ai piselli, ma di sapor men grato, e di color quasi nero, orobo, rabiglia, veggiolo, lero, co, ochrus, pisum silvestre, ers, orobe.

Blochè, troncare, mozzar colle dita le messe delle viti, e simili per impediene il rigoglio . . . pincer. Mochè V gran , Vedi Mocè. Mochè , troncare le vette degli alberi, delle piante ec., sveltare, verticem demere, ôter la pointe des arbres, des plantes, tondre les arbres , écimer les plantes. Mochè la lucerna, la candeila, 'l lum, 'l ciair, levar il fungo alla lucerna, alla candela, smoccolare, fungum purgare, moucher une chandelle.

*Mochèt* , o *sirin* , avanzo di candela, moccolo, candela semiusta reliquia, lumignon. Mochèt, pezzi di caudela di cera così rotti per vendersi, candelæ residuum, bout de chandelle.

Mochete, strumento, col quale si smoccola, ed è fatto

michetti imperniati insieme, e con una cassettina da capo, nella quale si chiude la smoccolatura, smoccolatoja, e smoccolatojo, *emunctoria*, orum, forceps, monchettes.

*Mocura*, smoccolatura, *fun*gus, monchure. Mocura, ciò che si toglie nel mozzare le viti, e gli alberi, messa, vetta, germen, ramusculus, jet,

rcjeton.

Moda, usanza, che corre al presente, moda, mos, consuctudo temporis præsentis, la mode, qui court. A la moda, alla moda, more præsenti, à la mode.

Modèl, rilievo in piccolo dell'opera, che si vuol fare in grande, modello, modano, forma, exemplum, typus, ar-

chetypus, modèle.

Modion, sostegno, o reggimento di trave, di cornice, o altro oggetto , o sporto , che esce a dirittura dal piano retto , ove è affisso , mensola , peduccio, mutulus, console, corbean, modillon.

Modlè, far modelli, modellare, efformare, fingere,

modeler.

Moèla, drappo di seta,moerro . . . moire.

Mofa, muffa, mucor, moisissure. Savèi d'moja, aver il fetore della muffa, mucorem *redolere* , avoir un gont de moisi, de chanci. Odor d' mofa, tanto, situs, mephitis, goût de moisi. Mofa, per sorta d'erba , che nasce ai pedali degli alberi, e nelle fonti, muschio, muscus, mousse.

Mofa; pera ch' rubuta, pia a guisa di cesoje con due ma- mai mofa, chi prende a fare vari mestieri, non arricchisce, ad saxum volubile non adhærescit muscus, rem non facit, qui multas factitat artes, pierre, qui roule, n'amasse pas monsse, qui fait plusieurs métiers ne se fait pas riche, V. Pera.

Mofla, macchina, che ha molte rotelle, per mezzo delle quali si accresce la forza motrice, onde con maggior facilità si sollevano pesi ; taglia,

polyspastos, mouile.

Mollo, guanti di cuojo, o di lana . . . . mouffe, mitaine. Moflo, o patoflo, dicesi per ischerzo a chi ha guancie paffute . . . . gros visage, moufle.

Mojà, ammollato, immollato , bagnato , inzuppato , madidas, immersus, madefactus,

trempé, mouillé.

Moje, bute a mēūi, metter in molle, ammollare, macerare, inzuppare, intingere nelle cose liquide, materie, che possano incorporarle, madefacere, immersum aliquid detinere, tremper, imbiber, mouiller dans quelque fiqueur, mettre à tremper. Moje, in sign, neutro, esser in molle, madescere, être mouillé.

Mojen, o mojan v. franc., mezzo, modo, espediente, compenso, potere, facoltà, conaodo, ratio, modus, facultus, medium, moyen.

Mijėr, femmina congiunta in matrimonio, mogliera, mogliere, moglie, uxor, conjux,

femme, épouse.

Mojeta, sorta di ferro sottile . . . . Mojęta, chiamasi mi, pecunia, argent.

Moijs , agg. a terreno estremamente umido , ove si ferma l'acqua; acquidrinoso, uliginoso, palustris, uliginosus, marécageux , uligineux. Moijs sust., Inogo, ove si ferma l'acqua, acquittrino, palude, palus , marais , marceage.

Mol, molle, mollis, mou. Mol, non assodato, morbido, trattalule, e che loccato acconsente, e avvalla, e propriamente dicesi di coltrici, guanciali, e simili, *mollis*, sounde, moëllenx, doux. Mol, debole, fiacco, debilis, languidus , imbecillus , lassus , las , foible , fatigué. Möl , lento, pigro, tardo, tempelione, piger, tardus, lentus, deses, cunctator, tardif, lent, paresseux, long, tiède. Mol, ilessibile, pieghevole, flea ilis, mollis, lentus, pliant, souple, fléxible. Möl, motaciù, parlandosi di stoffe, troppo morbido, che non ha corpo, flacidus, mollasse. Mot, indolente, freddo, insensibile, insensibilis, minime dolens, mou, c'est un homme mou pour ses amis. Möl, agg. a pane, tenero, fresco, tener, recens, tendre, frais, nouveau, mou-Mol, dicesi di quelle cose, che per umidità perdono in buona parte la durezza, come castagne secche, cialde, e simili, vincido, *mollis*, mou, mollasse, rananoili par l'humidité.

Möla, rnota di pietra per aguzzar ferri, cos, meule, queue. Möla, strumento, che fermo da una parte si piega agevoluiente dall' altra, e laper ischerzo il danaro, num- sciato libero ritorna nel suo primo essere, ond' egli fu mosso, che dicesi anche arsört, molla, elasterium, ressort. Mota del can del fusii, molla del cane d'un archibugio . . . . declin.

Molaciii, lento, pigro, V. Möl. Per viacido, V. Möl.

Mole, utensile di ferro, che serve per rattizzare il fuoco, molle, molli, forcipes, volsellæ, fuscinula, pincettes. Eròr da piè con le möle, error gravissimo, solenne, error gravissimus, faute, sottise enorme.

Molè, termine, che si pratica da coloro, che tirano su gran pesi, quando vogliono che si allenti la fune, che gli sostiene; allentare, mollare, relaxare, retendere, relâcher, ralentic , débander. *Molè* in s. n. arlamesse, allentarsi, laxari, se détendre. Molè, assottigliare il taglio dei ferri alla ruota, arrotare, *acuere*, aiguiser, affiler. Molè un sgiaflon, un pugn, girare un mostaccione, dare un pagno, alapam, colaphum impingere, infigere, lacher un soulflet, un comp de poing. Molè, parlandosi di materie arrendevoli, l cedere, flecti, inflecti, plier, prêter. Molesse i dent, in m. h. per ischerzo, nangiare, comedere, manger.

Molėja, quelia parte del puis contenuta dalla corteccia; midolla, molsa, medulla panis, mie du pain

M desin, dim. di mol, molliccio, algumto molle, mol-

Molet, pan buffetto, pan tondo, pan sopraffino, panis candidus, primarius, siligineus, pain mollet.

Molèta, colui, che arrota, che aguzza i ferri, arrotino, acuens, émonleur, remouleur. gagne-petit. Molèta, per uomo lento, tardo éc., V. Mēūsi.

Molete, dim. di möle, piccole molle, mollette, volsellæ, pincettes.

Mölö, riparo di muraglia contro all'impeto del mare, che si fa ai porti, molo, pila, mole.

Molon, molla del cane di un'arma da fuoco . . . declin. Molton, sorta di drappo, molletione . . . molleton.

Mon, pezzo di terra cotta per murare, mattone, later, brique.

Monatė, Fornasė, chi fa, e enoce mattoni, fornaciajo, mattoniere, laterarius, briquetier, tuilier.

Moncajà, sorta di stoffa, mocajardo . . . . moncayar.

Mond, il ciclo, e la terra insieme, mondo, *mundus*, le monde, l'univers. Mond, per la terra sola, terrarum orbis, la terre. Mond, per gli uomini , *homines* , populus , la totalité des hommes. Pièl mond com a ven, pigliar il mondo come viene . . . . prendre les choses comme elles viennent. *Butè al mond* , dar al mondo  $\ldots$  accoucher. L'autr m and . . . supera, infera, la vie fature. Un mond d'gent, molta gente, magna Really, alquanto morbido, [kominum frequentia, beaucoup morbidetto, tenettus, molli- de monde. Un mondo, sempl. culus, tendre, souple, mollet. Juna gran quantità di checchessia, multitudo, une grande quantité, beaucoup. Mond, o mont, term. di giuoco, onde fè a mond, o a mont, dicesi quando per quelta volta il giuoco non va avanti, e del non continuare il giuoco, ma ricominciarlo da capo, e del disdir la posta, come se per quelta volta non si giocasse, tolta la maniera dalle carte, che in tal caso si ripongono nel monte, far monte, andar a monte, instaurare ludum, à refaire.

Mondas, strepitosa raunata di popolo, baccanella, turba tumultuosa, foule de peuple, qui fait du bruit, colue.

Mondisia, parte inutile, e cattiva, che si teva dalle cose, che si mondano, e purgano, mondiglia, purgamen,

épluchures.

Monèda, metallo coniato per uso di spendere, moneta, nummus, moneta, moneta bianca, moneta bianca, nummus argenteus, argent blanc. Bate monèda, batter moneta, cudere num mos, monnoyer, faire de la monnoie. Fè monèda faussa per un, fare carte false per alcuno, omnem movere lapidem pro aliquo, faire de la fausse monnoie pour une personne.

Monetari, chi batte la moneta, monetiere, monetarias, monnoyeur. Monetari faus, falsamonete, falsificator di monete, nummos adulterans, faux monnoyeur.

Mongna, religiosa regolare, monaca, monialis, religicase. Mongna, o monna

quacia, monighèta, mozzina, astuto, scaltrito, bindolo, vafer, callidus, astutus, fin, rusé, matois, chattemite. Mongna, o preive, arnese di leguo per iscaldar il letto, trabiccolo, prete v. dell'uso.... moine. Mongne, diconsi dalle donne in Piemonte quei filugelli, i quali intristiti per qualche malore non si conducono a far il bozzolo, o per non esser mandati per tempo alla frasca, s'incrisalidano sulle stuoje, vacche . . . . . vers malades. In Toscana si chiamano frati , tratta la similitudiue dallo star involti come i frati nella cappa, e cappuc-

Mouie, cappellano d'armata, capellanus militaris, au-

mônier.

Monighèta, dim. di mongna, monachina, junior monialis, nonnette. Monighèta, persona scaltra, che finge ignoranza, V. Mongna quacia.

Monopolio, quella incetta, che si fa, comperando tutta una mercanzia per essere solo a rivenderla, monopolio, mo-

nopolium, monopole.

Monopolista, dicesi colui, che per mezzo di caparra, o di altri mezzi fa accrescere il prezzo delle mercanzie, specialmente dei grani, e di altre decrate di prima necessità, monopolista, monopolita faciens, monopolita faciens, monopolita.

Mmparèlia, sorta di lasagua, laganum, vermicelle plat.

Monse, spremere le poppe

agli animali per trarne il latte, mugnere, mulgere, disienta ubera siccare, ubera palmis pressare, traire. Monse un, pupèlo, pelure, spo gliare, angariare, torre altrui le sue sostanze, cavar denari con furberie, smungere, emun gere aliquem, succer quelqu un.

Monsolina, e mossolina, sorta di tela sottilissima di co-tone, così detta dalla citta di Mossul, che si crede esser l'antica Ninive, donde in pri ma fu portata in Europa, mas solo, mussolino, mussolina, linea nebula, mousseline. Capici d'monsolina, s'intendon dal volgo le donne, fiemene, feannes.

Monsit, voce storpiata dal Francese monsieur, che vale signore, dominus, monsieur.

Mont, V. Mond.

Monta, o montà, salita, erta, poggio, montata, uscensus, clivus, jugum acclive, montée. Monta, per innalzamento, crescimento, incrementum, accroissement, élévation. Monta di cavai, monta.....monte.

Montadira, cassa del camone, dell'arcobuso, d'una pistola, scapus, armamentum, purs liguea termenti bellici, bombardae ec., monture d'une arme à feu, fût de canon, arquebuse, pistolet.

Montagnin, nomo di montagna, montanaro, montico-

la, montagnard.

Montant, regolo d'appoggio, o sosteguo, coagmen-

lum . montant.

Monte, e più comunemente e la garde. Monte per connerett, quel laogo pubblico, la, calé giù per corda, esser dore si pigliano, e si pongo- impiecato, suspendio vitum û-

no danari a interesse, monte, mons, mont, ou contrat à l' nôtel de ville. Monte d'pietà, pubblico presto, dove mediante un pegno si prestano denari senza interesse, monte di pietà... mont de piété.

M ute, salire in alto, montare, ascendere, scandere, monter. Monte, meter su, metier insteme le diverse parti di cheechessia, assettare, instruere, comp nere, monter. Montè un arlogi, un virurost, caricare an oridolo, un girarrosto, cioe rimetterlo su girando le ruote, sicché abbiano corda, o catena, o peso sufficiente da restituir loro il movimento . . . monter une montre, un tourne-broche. Monte un tle, meiter su, assettare un telajo, prætum textrinum in truere, monter un métier. Monté una viola, na ghitara, reacordare una viola, una chitarra, fides novas applicare lyra, chely, monter une guitare, une viole. Monte sul caval mat, 'n zara , an -ciampanèle . . . irasci , ira corripi , excandesce*re* , monter en coière. *Montè* la senevra al nas, montar il moscharino, subito adirarsi, confestim excundescere, prendre la chèvre, se fâcher pour la moindre chose. Monte a caval, an carössa, montar a cavallo, in carrozza, equum, currum conscendere, monter à cheval, en carrosse. Montè la guardia, montare, o fare la guardia, excubias agere, monter la garde. Montè per sca-

nire, être pendu. Monte a ! Onde giughe a la mora, fare vaval al dös, sensa sela, montar a cavallo a bisdosso, nudo equo , nudis equi humeris insidere, monter un cheval à nn , sans selle. Montè 'n grana, tallire, semenzire, germinare, monter en graine. Monte, il congiungersi degli animali, il maschio colla femmina , comprimere faminam , saillir, couvrir. Montè, pel costare, e valere di checchessia, constare, stare, monter, valoir. Na pessa d'vlù a monta a sent franch, una pezza di velluto costa, vale cento franchi, centum nummi abeunt in sumptus, etc.... Monte, per crescer di prezzo, il valore del grano monta ogni di, cioè cresce, ingravescere, curiorem fieri, croître, s'aceroìtre, monter.

Monteusa, colei che fa, e acconcia le creste; crestaja, calanticarum artifex, faiseuse de modes.

Montrich, montieello, collis, monticule, roidillon, butte. Montriich , dicesi pure ogni ineguaglianza del letto, e simili . . . . . . .

Mor, gelso, moro (albero noto) morus, marier.

Mora, frutto del gelso, gelsa, mora, morum, mire. Mora dle ronse, frutto del rovo, mora prugnola, fructus niger rubi , morum , mûre sauvage, mûre de ronce. Mora, giuoco neto, che si fa in due alzando le dita d'una delle mani, chiamando il numero, e cercando d'apporsi che numero sieno per alzare tra tutti e due, mora... mourre.

alla mora , micare digitis , jouer à la mourre.

Möra , dilazione al pagamento, *mora, cunctatio*, terme pour le payement.

Moraje, strumento, con cui si preme il labbro di sopra al cavallo, perchè stia termo , morza , forceps , morailles.

Mörb, malattia, morbo, morbus, maladie. Mörb, per eattivo odore, o peste, fator, pestis, puanteur, infection.

Morbè, appestare, ammorbare, attoscar d'odore, fortore corrumpere, empuantir, empoisonner; in s neutro, fætere, puer comme la peste.

Morbèri, dicesi di persona ammorbata, fotore corruptus, puant , empesté.

Mordacia, perzo di legno, o di ferro, che si mette alla bocca d'un uomo, o d'un animale per impedirlo dal parlare, gridare, mordere; sbarra . . . . baillen.

Mörde, stringere coi denti, mordere, mordere, mordre. Mördse i pagn, i di, mordersi le dita, pentirsi, graviter pænitere, se mordre les pouces, les doigts. Mördse la lenga, contenersi dal dire una cosa, che già si voleva profferi**r**e, linguam compescere, se contenir de parler. Ne lechè, nè mörde, cosa, o persona, che non può recar pregindizio, che non fa nissun male . . . . ni mord , ni ne tue.

Mordent, composto di diversi colori, o altre materio mescolate con olio, col quale si enoprono quelle cose, che si vogliono dorare, o intrgentare senza brunitura, o lastro, e se ne fanno di più sorte; mordente.....

M redura, morsicatura, o il segno, che lascia il morso, morsiuncula, morsure. Mordure di pulci, pulicum morsiuncula, morsures, piqures de puces.

Moresca, quel filo, che si trae dai bozzoli posti nella caldaja prima di cavarne la seta; bavella.... bourre

de soie.

Morèt, che ha alquanto del bruno, che ha capelli neri, e pelle bruna; brunotto, brunetto, neretto, subniger, subfuscus, brunet, noiratre, noiraud, morigand.

Morfèl, escremento, che esce dal naso, moccio, mucus, o pituita nasi, morve.

Morfton, v. b., sgrognou,

scupisson, V. Sgiaflon.

Morflos, morflè, imbrattato di mocci, moccicoso, mucosus, morveux. Morflos, per metaf. si dice di chi è dappoco, quasi non sappia nettarsi i mocci; mocceca, moccicone, vappa, bardus, bénêt, sot, morveux, niais.

Morgant, v. pop., agg. a nomo ruvido, scortese, villano, zotico, inurbanus, inhumanus, infliciosus, impolitus, rusticus, impoli, incivil, grossier, rustre, morganit.

Morin, baco, che rode le biade, touchio, curculio, cosson, ver, qui ronge le ble.

Morinė, il bucarsi, che fanno i legumi, gorgogliare,

tonchiare, curvilionibus absumi, lædi, être rongé des charançons.

Morion, cuffin d'acciajo, morione, cassis, galea, morion.

Möre, nome nero d'Etiopia, Æthiops, Murus, Negre, More.

Moro, propr. il muso del cane, ed impropr. di altri animuli; cesso, rostrum, museau, monsse. Moro, per ischerzo il volto dell'uomo, facies, museau. Fè'l moro, far cesso, brutto cesso, contrahere frontem, faire la grimace, se resrogner. Dè del moro per tëra, dar del cesso in terra, labi, donner du nez par terre, V. Muso.

Moronù, morù, baruf, musone, tristis, dédaigneux, qui fait la mone. Moronua, morùa, barufa, donna, che fa il muso, tristis, morosa, bo-

deuse.

Moröidi, enfiamento delle vene del sesso, morici, hæmorrhois, mariscæ, hémorroïdes.

Mörs, ferro piegato, che si mette in hocca ai cavalli, freno, imboccatura, morso, freenum, mors de bride, frein, embouchure de cheval.

Mörsa, pietra, o mattoñe, che sporge in fuori dai lati de'muri, lasciatavi affine di poter collegare muovo muro; morsa, addentellato, mutulus, lapis extans, pierres d'attente.

Morsè, dicesi di arcobugi, cannoni, ed altre armi da fuoco, a cui si mette la polvere in sul focone per dargli fuoco..... amorcer.

Mört , sost. , separazione dell'anima dal corpo, morte, mors, interitus, mort, trépas. A smìa cha vada a la mört, andare come il ladro alla forca, la biscia all'incanto, condursi malvolentieri a far checchessia, agro animo aliquid facere, faire quelque chose à contre-cœur, malvolentiers. Murì d'môrt natural, morir di morte natu- ${f r}$ ale , morbo absumi , natur ${f v}$ satisfacere, mourir de sa helle mort. Avèi la mört sui laver, aver la morte dipinta sul volto, animam agere, avoir la mort sur les lèvres.

Mört, add. morto, uscito di vita, mortuus, defunctus, mort. Mört d' fum, pezzente, miserabile, mendico, povero in canna, esuriens, nihil habens in loculis , m≠ndicus summa confectus inopia, croquant, guenx, misérable, qui n'a pas le sou , ou un sou. Bösch mört an pianta, legname morticino, liguum morticimum, bois mort, séché sur pied. Mortastagion, tempo, in cui manca il lavoro agli artisti . . . . . morte-saison. Duè mort, denaro, che non frutta . . . . argent mort. Mört sust., cadavero, cadaver, cadavre, corps mort.

Mortadèla, specie di salsicciotto, mortadella, toma-

culum, mortadelle.

Mortarin, sorta di vaso, mortajetto, mortariolum, petit mortier. Mortaria da piste la sal, mortajetto da frangere il sale, parvum mortarium, egrugeoir.

Mortasa, incavo fatto in un

pezzo di bosco per ricevere dentro il dente in terzo d'un altro pezzo di bosco, quando si vogliono amendue congegnare; cavo, intaglio, femmina, commissura, mortoise. Onde il tenon, ossia dente in terzo dicesi masc, e la mortasa, ossia intaglio chiamasi fumèla, ed il congegnarli dicesi samblè.

Mortè, sorta di vaso, mortajo, mortarium, mortier.
Mortè, strumento militare da gettar bombe, mortajo, mortarium, mortier. Mortè da pistè la sal, mortajo, mortarium, egrugeoir. Pistè l'aqua ant el mortè, affaticarsi indarno, oleum, et operam perdere, battre l'eau. Mortè, per nomo sciocco, scimunito, V. Marmo nel 2. significato.

Mortöri, onoranza nel seppellire i morti, mortorio, pompa funebris, funérailles. Mortöri, per sepoltura, avello, sepulcrum, monumentum, tombeau.

Mortrèt, o mortarèt, strumento, che si carica con polvere d'archibuso per fare strepito in occasione di solennità, mastio... boîte.

Morà , V. Moronà.

Mörva, sorta di malattia contagiosa, a cui sono soggetti i cavalli, moccio... morve.

Mosca, sorta di piccolo insetto volante, mosca, musca, mouche. Mosca, ornamento che si mettono le donne sulla faccia, neo. neevas, mouche. Mosca cavaliña, o cagniña, animaletto alato simile al tafino, e poco maggiore che una mosca, il quale punge as-

prissimamente , ed è molto nojoso ai buoi, cavalli, cani, e simili, assillo, asilus, æstrus, astie, taon. L'alba dle mosche, alba de' tafani, cioè tardi, a giorno avanzato, sub meridie, midi. Con l'amè a s' pia le mosche, con l'asì a s'fan scapė, le cortesie orbligano più altrui, che i cattivi trattamenti, si alletta il can più con le carezze, che con la catena, mwiera, crede mihi, placant hominesque , Deosque  $\dots$  . Piè na mosca, restar deluso, ingannarsi, *mè can l'a più na* mosca, falli, decipi, spe frustrari, être trompé, frustré. Levè la mosca, incollerirsi, irasci, indignari, se piquer, prendre la mouche. Saveise pare le mosche, non si lisciar fare ingiurie, injurias arcere, ne se laisser pas offenser. As sent nen na mosca a volè, vale esservi sommo silenzio, esser ogni cosa quieta, e tranquilla, non sentesi un zitto, silent omnia, tranquilla omnia, et pacata sunt, tout est tranquille. Fe dna mosca n' elefant, della mosca far ramarro , far d'una bolla un canchero, ex cloaca arcem facere, faire un grand mal d'une chose de rien.

Mosca, 'l mè can a la più na mosca, dicesi in m. basso restar gabbato, deluso di sue speranze, spe sua frustrari, se tromper, se méprendre, tire une bevue, prendre le change.

Miscà, indanajato, bianco con macchie nere, maculis varius, maculosus, notis distinctus, interpunctus, scutulatus,

tacheté, moucheté. Moscà, agg. ad una sorta di frutto aromatico, detto nos moscà, noce moscada, nux muscata, noix muscada.

Moscaj, paramosche, moscajuolo . . . . chasse-mouches, V. Moschèra.

Moscataria, quantità di mosche, moscajo, magna muscarum vis, une très-grande quantité, ou une voiée de mouches.

Moscatèl, nome d'uva, detta così dal suo sapore, che tien di moseado, dicesi pur auche al vino, che si fa di tal uva, moscadello, ava apiana, vinum ex uvis apianis, vin, raisin muscat. Si da pur anche questo aggianto di mosvatèl a diverse sorte di frutte, che hanno un odore simile al moscadelio, come pere, pesche, fragole, popoui, ciriegie, e simili, apianus, poire muscade, fraises muscades, melon muscat, etc.

Moschèra, arnese composto di regoli di legno di forma quadra, e impannato di tela, it quale serve per guardar dalle mosche qualunque sorta di ciho, moscajuola, guardavivande, muscarium, gardemanger. Moschèra, o moscaj, dicesi anche un tessuto, che si sovrappone ai cavalli, acciò non siano molestati dallo mosche.... émouchette.

Moschèt, arma da fuoco alquanto più grossa dell' archibuso, moschetto, ballista ignea, mousquet.

Moschin, animaletto, che ronza per l'aria, si caccia negli occhi, in gola, e nel naso, dando noja, ed offesa, moscherino, e.vigua musca, moucheron. Moschin, è anche un insetto, che sta intorno alle botti, o tini, e nasce per lo più nelle tinaje al tempo del mosto, moscione, moscino, culear vinarius, moncheron. Moschin , agg. a nomo , e vale stizzoso, schizzinoso, fastidiens. iracundus, morosus, dépiteux, emporté, impatient, homme tendre aux mouches.

Moscola, strumento d'ottone, o di ferro, che si appone alla cima del fuso per poter più agevolmente filare, cocca, fusi extremitates, les deux bouts de fuseau.

Moscon, accresc. di mosca, moscone, musca grandior, grosse mouche.

Mössa, V. Cagheta.

Mossè, dicesi del vino, quando spuma, e zampilla nella bottiglia quando si distura , e nel biccliere, spumeggiare, spumare, emicare, mousser, faire de l'écume, de jaillissement.

Mosseta, ahito, che copre le spalle sino alla cintura, e che i Vescovi, Abati ec. portano sopra il rocchetto, mantelletta, mantellina, mozzetta, palliolum, camail, anmusse, mosette d'Evêque.

Mossolina, V. Monsolina.

Most, liquore colante dalle uve prima di pigiarle, presmone, mosto, mustum lixivium, mère-goutte, tocane. Most, vino nuovo, e non ancor ben purificato, mosto, mustum, moùt, vin doux.

Mostarda, vin chëtiit, mo

Hire, che serve di condimento, sapa, sapa, sapa, mout. suc de raisins cuits.

Mostardèra, vasetto della mostarda, mostardiere, sina *pedochos* , montardier.

Mostàs, motria, faccia, volto. viso, cera, vultus, os, facies, visage, face. Mostàs d' lecoira, dicesi per ischerno a uomo ghiotto, lurco, helluo, goulu, glouton. Mostàs da fè rie . viso da far ridere . . . . . visage falot. Mostàs d'töla, agg. a persona sfacciata, impudens, effronté.

Mostassà, ripulsa data con riprensione, e con maniera sgarbata, repulsa, repulsa, refns , rebut , déni.

Mostassin, visetto, vulticulus, petit visage, joli minois.

Mostassòn, visaccio, facies *deformis* , visage réfrogné , laid , contrefait , difforme.

Mostèila, animaletto salvatico, donnola, *mustela*, belette.

*Mostra* , oriuolo da tasca , mostra, horologium, montre. Mostra a ripetision, oriuolo a ripetizione, horologium, montre à répétition. Mostra, piccoli pezzi di panno, che si danno dai mercanti per vedere come è il rimanente , mostra, scampoletto, panni frustulum, échantillon, montre. Mostra, piastra di ferro, o altro metallo, che suol esser intagliata, e serve d'ornamento al foro della serratura , bocchetta , scudetto .... entrée, platine. Mostra, o giojèra, cassetta a guisa di scannello talvolta col copersto cotto, e rassodato nel bel- I chio di vetro, ove si tengono

in mostra varie cose, bachecca, dactyliotheca, transenna, montre. Mostra, e più comunemente mostre pl., quella molta di panno foderata, per lo più di color differente da quello della veste medesima, mostra . . . . parement. Mostra, parte di mercanzia, che si pone in vista avanti le botteghe, insegna . . . . montre. Mostra, per esempio, o saggio di lavorio, specimen, indicium, essai, échantillon. Mostra, rassegna de' soldati, ordinanza d'eserciti, lustratio, recensio, recognitio exercitus, revue, montre. Mostra, per apparenza, species, montre. Fe mostra, far vista, fingere, fingere, simulare, faire semblant.

Mostre, munifestare, mostrare, ostendere, indicare, aperire, significare, montrer, manifester Mostre , per insegnare, edocere, imbuere, erudire, enseigner. Mostre, o fe mostra, far vista, fingere, voler far credere, simulare, fingere, montrer, faire semblaat . Mostrè i dent , proprio de'cam, quando nel ringhiare ritirano le labbra, e scoprono i denti, digrignare, frendere, ringi, grincer les dents. Mostre i dent, figur. tarsi, difendersi, audenter se opponere, obsistere, non cedere, cornua alicui obvertere, montrer les dents, tenir téte, résister en face, se montrer faché. Mostre'l pi bel d' Roma, che è quanto dire: mostre l'eul, poiche per 'l pi bel d'Roma, s'intende il Culises, che era l'Aufiteatro di Icevole, o pungente, molto,

Roma, mostrar il culo, ostendere culum, montrer le cul. Mostrè'l cul, figur. vale palesare i fatti propria, propria sua facinora, miserias suas patefacere, découvrir ses affaires. Mostrè la cicia , la carn, le vergogne, mostrar le carni, dicesi di chi è estremamente lacero, e pezzente, veste dilacerata incedere , carnem , nates ostendere, montrer sa chair, être déchiré, ou mal-vêtu. Mostrè'l conponiment, ajutare a comporre altrui il tema, imburchiare, componendo, et dictando esse auxilio alicui. dicter, aider à composer.

Mostrè ai gat a ranpiè, a soa mare a fe i fanciöt, insegnare ai gatti rampicare, alle lepri correre, fare i figlidoli al babbo, beccare ai polli , dicesi di colui , che pretende insegnare a chi di gran lunga è di lui più dotto , sus minervam, sus oratorem, hyrundo contundi cychnis, gros Jean, qui remoutre à son curé, na ignorant, qui veut l' emporter sur les savans.

Mostros, agg. dell'uva, che ha in se molto mosto, vinoso, musti, o vini plenus, raisin, qui a beaucoup de vin, vineux.

Mot, moc, smusso. Fausset mot, falce smussa, falx obtusa . : . . . émoussé. Mot, senza mano, o con mano storpiata, moneo, mancus, manchot. Bras mot, braccio senza mano, o con mano storpia, moncherino, brachium mutilum, manchot. Mot, sust., detto breve, arguto, o piadictum, sententia, jocus, di- cendone qualche parola, accterium, sales, bon mot, saillie, quobbet. Piè al mot, prendere in parola, verba aucapari, in sermoue capere, prendre au mot.

Mota, spezie di sciabla corta, e senza punta ..... *Mota* , pezzo di terra spiccata nei campi lavorati, che dicesi anche vasen; zolla, glela, motte de terre, gazons. Mote, o balote, diconsi le palle di neve, che si gettano tra loro i ragazzi, e la bassa gente.

Mota, chiamasi quella polvere di concia , che non serve più a preparare il cuojo, di cui i conciatori ne formano piccole masse rotonde e schiacciate per far fuoco; scamosciatura . . . . motte.

Motera, term. d'agricol tura, spezie di capaminecia formata col terreno del campo, o del prato per rienocerlo, e purgarlo dall'erbacce, mettendovi fuoco sotto; fornello , débbio con e chinsa . . . . bois, ronces, et semblables choses. Onde fe d' motère, si è abbruciare il terreno con legni , e sterpi in fornelli formati col terreno del campo, o del prato per ingrassarlo; debbiare . . . . .

Motèt , dicono i musici ad una breve composizione in mnsica di parole spirituali latine, mottetto, cantiuncula sacra, motet.

Möti convulsivi, l'involontario moto dei muscoli del corpo, convulsione, convulsio, convulsion, spasme.

Motive, dar qualche pocod'indizio di checchessia, di- I gros de tours.

cennare, far motto, leviter attingere, memorare, toucher, donner quelque marque.

Motoben , modl en , motobin, avv., molto, assai, admodum, multum, valde, beaucoup. abondamment. Motoben sust., gran copia, gran quantità, magna cepia , grande quantité, a milliers. Motoben add., molto , multus , Leancoup.

Moton, il maschio della pecora , montone , aries , mouton , bélier. *Moton* , agnello grande castrato, castrone, castrato, aries, vervex, aries castratus, mouton, bélier, cháti é.

Motone, che vende carne di castrato . . . . moutonier.

Motria, dicesi per ischerzo la faccia, il volto; *che bela* motria! clic bel ceffo! che motria d' sumia! che faccia da scimia! quel beau niuscau! quelle mine de singe! V. Mostas.

Motura , macinatura , molitura, monture. Motura, il prezzo, che si paga al mugnajo in farina per la macinatura , molenda, *pretium mo*liturce, mouture.

Moturè, il prendere, che fa il mugnajo la parte della materia macinata per mercede della sua opera, shozzolare, molituræ mercedem sumere, molitori portionem certam frumenti pro-mercede molitaræ præbere, mesurer la mouture, prendre ce, qui est dû pour la mouture avec le buisscan.

Movlon, gressa grana . . . .

luogo, ove si muda, muda, pennarun mutatio, muc. Muda, ciò che si tiene in serbo per mutare, il cambio, mutatio , vices , échange. Muda d' quatr, ses cavai, carrozza tirata da quattro , o sci cavalli, quadrijuges, sejuges, attelage à quatre, à six chevaux. Muda, sotto tal nome si comprende un vestito, una giubba, ed un pajo di calze, muta . . . .

Mudande, piccole brache, ossia quei calzoni stretti , fatti di tela, che si portano di sotto, e si usano particolarmeute da chi va a bagnarsi, mutande, subligaculum, cale-

cons.

Mude, o mue, dicesi degli uccelli, quando rinnovano le penne, mudare, pennas mutare, renovare, muer; e del cervo quando rinnova le corna . . . . mettre bis bois, faire nouvelle tête. Mudesse, posto assolut. in sign. n. pass. vale cambiarsi di panni, mutarsi, nitidam subuculam induere, novas vestes inducre, changer de linge, on d'habits. Mudesse, detto di alcuni animali vale cambiar di pelle, di guscio ec., renovare, muer, changer.

Mufi, divenir muffato, far muffa, muffare, mucorem contrahere, moisir, effleurir.

Mufi, add. muffato, mucidus, moisi, chanci. Mufi, agg. a nomo lento ce., V. Mēūsi.

Mugia, mucchio, acervus, strues, tas, amas. Mugia d' fenzh, mucchio, catasta, col-

Muda, il mudare, e il strues, acervus foeni, meule de foin, veillotte.

> Mul, animal nato d'asino, e di cavalla, o di cavallo, e d'asina, mulo, mulus, hinnus, burdo, mulet. Mul, o mulas, dicesi per ingfuria a uomo caparbio, testereccio, ostinato, pertinax, cerebrosus, capito, têtu, opiniâtre.

> Mula, animal femmina della natura del mulo, mula, mula , mulc. Striè , o frè la mula, vale aspettare, far mula di medico, detto volgare dall' uso de'medici, che cavalcavano le mule , e queste si fermavano ad ogni passo per aspettarli, expectare, garder le mulet, attendre avec ennui.

> Mulatè, quegli, che guida i muli, o le mule, mulattierc, mulio, agaso, muletier. Mulate, colui, che con muli conduce le robe da un hiogo all'altro, conduttore, condottiere, vector, mulctier, voiturier.

> Mule, infiammazione cagionata dal freddo in tempo d' inverno specialmente ai calcagni, pedignone, buganza, pernio, mules, engelures aux talons.

Mulin, edificio, che serve per macinare le biade, mulino, pistrinum, moulin. Tirè l'aqua al so mulin, aver più riguardo al suo interesse, che all'altrui, omnia ad suam utilitatem referre, faire venir l'eau à son moulin. Mulin, dicesi anche a qualsisia strumento con ruota; molti ve ne sono fra gli artefici , mulinello, pistrilla, petit moulin. Mumo di fieno, bica, congeries, lin, o mulinet, canna, in cima

della quale sono impernate due ali a foggia di quelle de' mulini a vento, e l'usano i ragazzi per loro trastullo, portandola incontro al vento, perché acquisti veloce moto, e giri indefessamente, è questo un simbolo di pazzia. Ne mul, nè mulin, nè segnor per vesin, nè conpare contadin, proverbio, poiene il mulo tira calci, il mulino fa continuo rumore, e infarina, il signore ti toglie, il contadino ti chiede. Sep, o erbo del mulin , perno di legno, che regge le macine del malino, tusolo, cardo, l'arbre d'un moulin. Menio, o cassola, cassetta per la macina, da cui esce il grano, infundibulum, tremie du moulm, auget. Pera da mulin, pietra grande di forma tonda per uso di macinare, mola, meule de moulin.

Mulin, stromento da tirar il piombo per metter ai vetri, . . . . . . tire-plomb.

Mulinè, magnajo, che macina grano, o biade, molitor,

meûnier.

Mulinèra, mugnaja, molinaja.... mennière.

Malinèt, dimm. di mulin,

mulinello, pistrilla, petit moulin. Fe mulinèt, V.

Munision da guera, dicesi alla polvere, e pioniho, con che si caricano archibusi, bombarde, e strumenti simili... munition de guerre. Munision da boca, provvisione per vivere de soldati, cibaria, munition de bouche. Munision da cassa, munizione da caccia... poudre à giboyer. Pan da munision... panis castrensis...

Munisione t. milit., distributore di munizioni, o viveri ai soldati, munizioniere.... munitionnaire.

Mur, muraglia, muro, V. Maraja. Mur add., eio, che è venuto a perfezione, maturo, maturus, mûr.

Marador, che esercita l'arte del murare, muratore, structor, comentarius, macon.

Muraja, sassi, e mattoni commessi con calcina l'un sopra l'altro ordinatimente, muro, muraglia, murus, paries. mur , muraitle. Fe muraja suita, per ischerzo, murare a secco, mangiare senza bere, comalere, at non bibere, manger sans boire. Maraja divisoria, muro, che divide due possessioni appartenenti a due proprietarii diversi, ed è comune ad entrambi, se non vi è titolo in contrario, muro divisorio . . . mur mitoyen. Muraja d'einta, è quella, che seevra i luoghi vacui appartenenti a dei proprietari, dove non v'è alcuna fabbrica nè da una parte, nè dall'altra, muro di cinta . . . . . mur de clôture. Muraja a schiña d' aso, muro a cresta, a dorso d'asino, cioè somanità d'un muro, che forma un capo di due faccie inclinate l'una verso l'altra , e terminanti in punta . . . . muraille chaperonnée, le haut d'une muraille de clôture fait en forme de toit. Maraja dla cavrià, muro, che termina in punta, e regge il colmo del tetto . . . . pigaon.

poudre à gibover. Pan du munision . . . . panis castrensis . . . dio di muro , scarpa di mu-

Tom. II.

ro, declivitas, talus, inclination, que l'on donne a la surface laterate, et extérieure d'un mur, de telle sorte, que de haut en bas il aille toujours en s'épaississant. Fé nu muruja a scarpa, alzar un muro a scarpa, declivem murum struere, taluter.

Mure, commetter insieme sassi, o mattoni colla calcina per far muri, murare, wdificare, strucre, hatir, maçonner. Murè na porta , na fuèstra, turare il vano d'una porta, d'una finestra con calcina, e mattoni, o sassi, murare una porta ec., muro claudere, obturare, murer, condamper une porte, fenêtre etc. Murè, per rinchiudere in un luogo, dove non si abbia ad uscire; murare, muro claudere, murer. Muré, per divenir maturo, maturare, maturescere , maturitatem capere, mûrir.

Marajè, attorniar di mura, muro ciaudere, enclorre.

Murèt, parapèt, murello, fulcimen lapideum, latereum, siège de magonnerie au pied d'un mur.

Muscaain, v. fr., ignorantelio, presuntuoso di se stesso.... muscadin.

Muscol, parte carnosa del corpo dell'animale composta di nervi, carne, e fibre, muscolo, musculus, muscle.

Musè, pensare, ritlettere, cozitare, animalvertere, meditari, penser, rétléchir, rêver. Musè, per amusè, V.

Musil, stromento fatio di dicesi anche al viso dell'uocorde, e a maglio, che i mumo, ma per ischerno, o per latteri attaccano al capo ai ischerzo, muso, rictus, mu-

muli per mettervi entro strame, gabbia, fiscella, cage,
monreau. Musel, stromento
di ferro, o di cuojo d'uno,
o più cerchii, che si mette
al muso de' cani, o di altri
animali, acciò non mordano, o non pascolino, frenello, musoliera, orea, muselière. Fè d'musel, star pensoso, far castelli in aria, inama meditari, in acre piscari,
laire des châteaux en Espagne.

Musèo, raccolta di cose insigni, galleria, museo, pinacotheca, cabinet, collection de choses rares.

Musica, scienza della proporzione della voce, e de'suoni, musica, musica, musique. Musica anrabià, musica di gat, dicesi per ischerzo di una cattiva musica, frastuono, strepitus, fragor confusus, vociferatio, charivari, musique de chat, musique méchante. Musica, per contrasto, contesa, contentio, altercatio, querelle, dispute, débat. Musica, per pianto di più persone, piagnisteo, ploratus, luctus, fletus, pleurs, gémissemens. Che musica ela costa? finiomo costa musica.

Musich, musico, musicus, cantor, musicien. Musich, dicesi anche per ischerzo in m. b. a chi è castrato, menno, eviratus, châtré

Muso, propr. la testa del cane dagli occhi all'estremità delle labbra, e dicesi anche d'altri animali, muso, rictus, museau, bajoue. Per similit. dicesi anche al viso dell'uomo, ma per ischerno, o per ischerzo, muso, rictus, mu-

99

seau, visage. Muso del can, ceffo del cane, rostrum, rictus, museau, maile. Muso del pors, grifo, rostrum, groin, museau de corhon. Fè'l muso, si dice di chi fa del ritroso, o dello sdegnoso, naso suspendere adunco, faire la mone.

Mustich, specie di fornello, fornacuta, clibanus ad

stillandum, fourneau.

Matin, ostinato, caparbio, dispettoso, protervo, provano, pertinax, pervicax, pugnax, mutin. Matin, per uomo
pensoso, tacitarno, musone, tacitarnas, tectus, arcanus, cogit bundus, sombre, rèveur.

Mutinaria, ostinazione, capurbietà, pervicacia, partinacia, opiniatreté, mulinerie.

N

## N A

Nabis, dicesi di fanciullo, che mai si fermi, e sempre procacci di tar qualche male, nabisso, efficuis, lutin.

Nuc, che ha il maso schiacciato, camuso, rincagnato, simas, resinus, simo, qui curvo, et repando, vel qui plano, et recurvo est naso, camus, camard.

Nacè, voce usata per ischerzo, deludere, beifare alcuno nella speranza di consegnire alcuna cosa, eludere aliquem, couvrir de houte, jouer quelqu'un. Onde reste uncià, o con na branca d'nas, vale rimaner colle beife di cosa sperata, e uon consegnita, reinfecta redire, demourer avec un pied de nez.

Nacià, negativa data con riprensione, e con modo sgarbato, nasata, ripulsa, repulsa, relus, camouilet, rebuftade. Piè na nasà, avèi na nacià, restar con un palmo di naso, rimaner colle besse di cosa sperata, e non ottenuta, verum cum rubore dimittare, avoir le resus, la rebustidade.

## NA

Naja, ciapa del cul, nativa, uates, clunis, fesse.

Najve la canoa, 'l lin, macerare, annaequare la canapa, il liuo, macerare, emollire, aqua diluere, temperare, tremper, rouir le chanvre, le mettre au retoir, ou routoir.

Najvor, fossa piena d'acqua, dove si macera il lino, o la canapa, maceratojo, lacuna, rontoir, mare.

Namora, amante, innamorato, amico, amadore, druao, amasius, amant.

Nau, uomo mostruoso per pieciolezza, nano, cazzatello, pumilo, nunus, nain, bambouche, nabot. Naña, dicesi di donna, che non arriva alla sua naturale ordinaria grandezza, nana, o cazzatella, nana, nabote. Nan, e naña, dicesi anche di qualunque animale, frutto, pianta.

Nana, voce usata dalle balie, quando nel cullare, o ninnaré i bambini vogliono farli addormentare dicendo nima, nana, nanna, lallus, dode. Fè nana, far la manna,

Nanchin, specie di tela, che prese il nome dalla città, ove da principio fu fabbricata, nankin , v. dell'uso.

Napèl, pianta mortifera, nappello, aconitum, napelus,

nape.

Naris, i meati, e buchi del naso, nari, narici, nares, ium, les narines.

Narsis, pianta perenne, le cui foglie sono piane, e produce molti fiori in cima dello stelo, narciso, narcissus, narcisse. Narsis sulvaj, narciso campestre, narcissus campestris, campanette.

Nas, membro, ove risiede l'organo dell' odorato, naso, nasus, nez. Nas gnach, naso schiaeciato, nasus fimus, nez épaté. Nas largh, nasas, naso di larghe narici, nasus patulus, nez évasé. Nas fait a pongöla, maso bitorzoluto, nasus tuberosus, nez bourgeonné. *Nas aquilin* , naso aguglino, adunco, a similitudine del becco dell'aquila, nasus aquilinus, nez aquilin. Nas voltà ansù, naso voltato in su, nasus crispans, nez retronssé. Nas pien, a l'a'l nas pien.... pendet illi stiria, nares mucosce, nez morveux. Nas dl' elefant, proboscide, proboscis, proboscide, trompe de l'éléphant. Dè del nas darè, dardove si dà al bossolo delle specierie, podici nasum intrudere, donner du nez au cul-Sofficese'l nas, nettarsi il na-

so , enungere nares , muco nares expurgare, se nettoyer le nez. Dè dle ghighe sul nas ,

dar de'buffetti suk naso , unguem argutum in nasum infli-

gere , nasarder.

Nas ; volèi fichè'l nas da per tut, ogni cencio vuol entrar in bucato, *se immiscere* cuivis negotio, le petit morvenx s'en vent mêler.

Nasà , V. Nacià.

Nase, annasare, fiutare, olfacere, odorari, flairer, halener. Nase, fig. cimentare, tentare, experiri, essayer,

éprouver.

Nason, dicesi a uomo, che ha gran naso, nasutus, qui a un grand nez. Nason, per acc. di nas, nasone, immanis nasus, gros nez. Nason, dicesi anche quel ferro fitto nel saliscendo, che riceve la stanghetta della serratura, nasello . . . . mantonnet d'un loquet.

Nasse, venir al mondo, nascere, nasci, oriri, edi in lucem, naître. Nasse con l'amburii au man , dicesi in m. b. di chi è fortunatissimo, naseer vestito, felicissimum esse, être né coiffé.

Nata, albero, che fa le ghiande, la sua corteccia è leggierissima, e spugnosa, sughero, sovero, suber, liège.

Natin, aruese di filo di ferro con pezzetti di sughero per metter a gala nell'olio delle lampane, luminello, mixus, lamperon.

Navà, quella parte di chiesa, o d'altro edifizio, che è tra'l muro, e'l pilastro, o tra pilastro, e pilastro, nave, ala, ula sacrw wdis, ecclesie | ne men, nè più, nè meno i navis, nef.

Naveta, strumento per lo più di bosso a guisa di navicella, ove con un fascello detto pontisèl (spoletto) si tiene il cannello del ripieno per uso del tessere, spola, radius, navette de tisserand. Naveta, pane fatto a forma di navicella, pauis, pain.

Navia, arnese di bosco, o di ferro per fermare in mezzo le due parti d'una finestra, paletto . . . . targette. Navia, saliscendo di legno, nottola, pessulus ligneus, loquet de bois.

Navicèla, vaso fatto a foggia di nave, in cui si tiene l'incenso da porre nel turibile, navicella, acerra, navette.

Nausiè , indur nausea , nauseare, satietatem, fastidium afferre, movere, dégoûter, faire bondir le cœar.

Ne? particella, che serve per maniera d'interrogare, forse non? nonne? done? Così as fa, ne? così si tratta, eh? siccine agitur? est-ce ainsi, que l'on traite? Elo pa vera, ne, che'l tal a l'è un galantom? non è vero, eli, che il tale è un galantuomo? nonne vir probus est iste? n'est-il pas vrai que le tel est un galaut-homme? Ne, particella negativa, e congiuntiva, nè, nec, ni. Ne mangia, ne beiv, nè mangia, nè bee, nec edit, nec bibit, il ne boit, ni ne mange. Ne doss, ne brusch, di mezzo sapore, muzzo, subdulcis, subad amussim, à point nonmé-

Nebia , vapor denso , e umido, che esce dai fiumi, stagni, e paludi, nebbia, *nebu*la , caligo , brouillard , mage. Nebias , nebbia alta , e sollevata da terra, nebbione, densa nebula , brouillard épais.

Nebiòs, nebbioso, pieno di nehbia, *nebulosus*, plein de brouillard, obscur.

Necessari, sust., cesso, latrina , latrina , forica , privé, latrine; per lo stanzino, dove è il necessario , forica , garderobe.

Nech, malinconico, corrucciato, disgustato, ingrognato, offeso, mesto, tristis, turbatus, mæstus, iratus, indignatus, triste, sombre, bourru , dégoûté , fâché. Tenp nech, tempo nero, cœlum nebulosum, obscurum, temps sombre , obscur.

Nè dur , nè möl , nen trop chēūit, dicesi delle uova, bazzotto, subdurus, à demi-cuit, qui n'est pas trop cuit.

Negösi gras , da fese i rognon , da börgno , da guadagnè l'inposibil, negozio, dove pnossi guadagnar molto, negotium valde lucrosum, affaire à mettre bien du foin dans ses bottes.

Negosiant, negoziatore, negoziante, negotiator, mercator, négociant, commerçant.

*Neir* , uno degli estrem**i** de' colori, nero, negro, niger, ater, pullus, fuscus, noir, his , basane , brun , obscur ,.. sombre. Neir per Möro, Negro, Æthiops, Negre. Neir acidus, aigre doux. Ne pi, per livido, a la falo neir,

guella nerezza, che fa il sangue venuto alla pelle, cagiozusta da percosse; livido, lividus, livide, plombé. Asion neira, azione atroce, iniqua, scelus nefandum, action none, mauvaise. Fè parese'l bianch per el neir, mostrar il bianco pel nero, verba dare, rendre du noir.

Nen , niente , nulla , nihil, rien , néant. Nen afait . ucn del tut, nulla affatto, niente affatto, cica, nihil, nihil omnino, rien, point du tout. Nen autr, nient altro, nihil alind, non alind, rien d'antre.

Nerv, i nervi sono parte del corpo dell'animale, e simili a cordicelle, e secondo i Medici sono i primi strumenti del senso, e del moto nascente dal cervello, e dalla midolla della spina, conferendo a membri di tutto il corpo la forza i del muoversi, e del sentire; nervo, nervus, nerf. Nerv d'  $b\bar{e}\hat{u}$ , è quello, che serve come di fiusta per nerbare, cauda bovis corio nudata, et l exsiccata, taurea, perí de bœuf. Esse d' bon nerv, esser forte, e gagliardo, robustum, valentiorem, athleticum esse, viribus pollere, être nerveux, vigoureux, fort, robuste, avoir de bons nerfs.

Nervada, nerbata, nervada, colpi di nervo, verberauo taurearum, comps de nerf de bœuf.

Nespo, pocio, che ha in se cinque noccioli, e il liore a guisa di corona; nespola, mespilum, nefile. Nespo, o! pocio, f albero, che produce l

nchier. Con'l tenp, e la paja i nespo maduro, col tempo, e colla pazienza si viene a capo d'ogni cosa , tempori serviendum, tont vient à point à qui pent attendre.

Nescio-cos, voce lat., che dinota rifiuto, nesciovos, ne-

sciovos.

Nèt, fè prà nèt, vincer tutto il danaro, che è sul ginoco . . . . nettoyer le tapis, faire le topis net. Butè al net, dicesi d'uno scritto, d' un disegno, e simili, farne una copia corretta, ed esatta sull'originale confuso, ed imbrogliato, e pieno di cancellature , di fregi ec. , metter in pulito . . . . mettre au net. *Al nèt* , cioè detratti i **c**ali , le spese, o altro da detrarsi, al netto, deductis expensis, o damnis, net, tout rabattu. D'nèt , coi verbi tagliare , portar via, vale affatto, interamente, ad un tratto, illico, e vestigio, prorsus, funditus, omnino, couper net, enlever tout-à-fait.

Netiè, ripulire, levar via le macchie, le brutture, purgare, tor via il cattivo dal buono, nettare, purgare, emundare, tergere, verrere, nettoyer , approprier, torcher , curer. Netiè una pianta, rimondare, ripulire, nettare i rami di un albero . . . . . . élaguer les arbres. Netiè 'l cul a na masnà, ripulire dalle merde un fanciullo . . . . . ebrener, ou embrener.

Nēūit , quello spazio di !empo, che il sole sta sotto l' orizzonte, notte, nov., muit. la nespola, nespolo, mespitus, Fesse neuit, farsi notte, noctescere, se faire muit. Let neuit a l'è la mare di consci. la notte è la madre dei consiglii, nocturnum tempus est ail consulendum aptum, la nuit porte conseil.

Nevod, nevoda, nipote, nepote, nepos, neveu, nièce.

Neusa, chiamano i ragazzi di contado una piccola buca, chiessi fanno in terra per ginocare al giuoco così detto, servendosi d'un bastone curvo nell'estremità (detto ghero) per ispignere una palia di legno, detta da essi (gala) buca, cavum, trou.

Neñse, nuocere, recar danno, nocere, obesse, nuire, endommager, porter préjudice.

Nēūv, nome numerale, che segue immediatamente dopo l'otto, nove, novem, neuf.

Nēūv, add, quel che è fatto novellamente, di fresco, non più veduto, inusitato, non adoperato, nuovo, novus, recens, inauditus, insolens, nonveau, neuf. Neuv, per moderno, novissimus, nostræ ætatis, hodiernus, moderne. Per semplice, inesperto, malpratico, rudis, imperitus, novus, neuf, simple, sans expérience, qui n'est pas expérimenté. Neuv, e nuvis, affatto muovo, bell'e nuovo, novissimus, tout battant neuf. Fè 'l Giors neuv, fingere di non sapere una cosa , maravigliarsene , ignorantiam alicujus rei simulare, mirari, faire l'étonné, faire semblant de ne pas savoir, faire le niais. Ramassa nētīva ramassa ben ca, i servitori fanno come la granata nuova, che serve bene ne'

primi giorni . . . . il n'est rien tel, que b dai neuf. Fè carn neiva, viaversi, ritornar in salute, pristinam saluteno recuperare, faire corps neuf.

Neūva, sost. novella, nuova, avviso, notizia, nuncius,

nouvelle, avis, notice.

Ni , quel piccolo covaccinolo di diverse materie fatto dagli uccelli per covarvi dentro te loro nova, e allevarvi i figliuoli, nido, o nidio, nidus , cubile , nid. Nì d'animai d'rapiña, nidio d'uccelli di preda . . . . aire. Ni dle gate, nidio de' bruchi . . . . bouchon. Ni d'colonb, nidio di piccioni . . . . boulin. Ni d'berte, dicesi per ischerno ad una parrucca vecchia, e mal in ordine, parrucca spennacchiata, nido di civette, liendrum inconcinnum , teignasse. A ogni osèl sö nì è bel, cioè che l'amor del luogo, dove si nasce, ancorché vi si stia male, non ne lascia partire per migliorar condizione, dulcis amor patrice, à chaque oiseau son nid paraît beau. Ni d' rat , topaja , murium nidus, nid de rats. Per similit. nì d'rat, si dice di casa antica, o che sia in pessimo stato . . . . vieille masure, galetas , grénier , maison délabrée, qui tombe en ruine.

Nia, sust tanti uccelli, o altri animaletti, che faccian nido, quanti nascon d'una covata, nidiata, pullatio, pullocum factura, une nichée. Nià, per similit, una certa quantità di persone, o di cose adunate in un laogo, nidiata.... une vichée.

Niù, dal verbo niè, annecato, submersus, noyé.

Nicia, quel voto, o incavatura a mezzo cerchio, che fassi nelle muraglie, od altro ad essetto di mettervi sta tue . o simili , niceliia , loca lus, ædicula, niche.

Niè, morir nell'acqua, o in altro fluido, annegare, submergi, nover. Niè aut un cuciar d'aqua , affogar in un bicchier d'acqua, rompersi il collo in un fil di paglia, si dice di chi patisce gran danno in un leggier pericolo, in minimis periclitari, se noyer dans son crachat.

Nina, bambina, ninna , mimma, puellula, jeune fillette, poupoune.

Ninè, ciondolare, penzolare, nutare, branler, balan-

Ninin , bambino , fanciullino, puerulus, infans, enfant, petit enfant.

Niusöla, sorta di piccola noce d'un albero assai comune, noccinola, avellana, nux avellana, nux pontica, corylus avelluna, noisette, avelline. *Ninsöla* , albero , che produce le ninsole, nocciuolo, avellano, corylus, noisetier, coudrier, coudre.

Ninsolè , luogo piantato di nocciuoli, varii arboscelli di nocciuoli, corylorum arbuscu*he* , arbrisseaux de condres.

Nis, o nisson, quella nerezza, che fa il sangue venuto alla pelle, cagionata per lo più da percosse, lividore, lividezza, pesca, monachino, livor, vibex, meurtrissure.

livide , plombé.

Nita, terra, che è nel fondo de tiumi, fossi, laghi, paludi, e simili, loto, mota, limo , poltigha, tanghilia , belletta , melma , *limus* , *lutum* , conum, bove, limon, vase, bourbe. Pey cha sa d'anita, pesce, che sa, o che tiene di limo . . . . . qui a le goût de bourbe, qu'il a contracté dans des lieux marécageux.

Nivo, o unvol, nuvoloso, nugoloso, pieno di nuvoli, nubilus, obscurus, couvert de

nuages.

Nivo, nuvolo, a l'è nivo, a fa nivo, il tempo è nuvoloso , aer nubilat , il fait sombre, le Ciel est couvert de nuages.

Nivola, o nuvola, nube, nuvola , nugolo , strignimento dell'aere raunato per attrazione di vapore, e di fumosità di terra, e di mare, che si risolve in pioggia, nubes, nubilum, nue, nuage.

Nivoreña, cielo coperto di nugoli , muvolaglia , nugolato, nubium globus, cælum nubilum , culiginosum , ciel couvert de nuages, quantité, obscurité de nuages.

Nö, avverbio di negazione, contrario di sì , no , non , *non* , nec, neque, minime, nequaquam, non. Nono, no no, minime sane , nenni. Di cheil *nö* , dir di no , negare , *ne*gare, dire non, refuser, nier.

No, con o chiuso, nodo, nocchio, nodus, nænd. No, si dicono le congiunture delle mani, e dei piedi, nocule, articoli, articulus digitorum, commissura, condylus, nœeds.

Nis , add. livido , lividus , No , si dicono anche quegli.

interrompimenti, che sono in l alcune mante, come nelle camie, ucili saggina, nella pagtia, e simili, che servono per fortificarle; nodo, nodus, articulus, geniculum, nœuds. No , chiamansi pure le ossa della coda del cane, del gatto, nodello, ossicello, nodus, nornd.

Nodar, ufficiale pubblico, la cai funzione è di compilare in iscritto, e nelle forme ingiunto dalle leggi gli atti, le convenzioni, e le ultime disposizioni de' viventi. 1 Notai sono i depositari delle minute, degli atti da essi stipulati; hanno l'obbligo di scegliere un dipartimento per domicilio, nella eni estensione potrà soltanto esercitarsi la loro carica, mediante il cauzionamento, o satisdazione portata dalla legge dei (25 ventoso anno XI. Repub.) 16 marzo 1803. Essi Lanno una Camera di disciplina interna stabilita dai Regolamenti prescritti dal Governo; Notajo, Notarius, scriba , tabellio , tabellarius , Notaire.

Nodariic, Notajo di poche faccende, Notajuzzo, triobolaris scriba, petit Notaire, qui n'a pas beaucoup d'affaires.

Noè, ō novè, l'agitarsi, che fanno gli animali nelle acque per andare, o reggersi a gala, notare, nature, nager. Noè, per sempl. stare a gala, notare, supernatare, flotter sur Peau , nager.

Noje, dar noja, nojare, fastidium, satietatem, tædium,

rompre la tête, tracasser. Nojesse, annejarsi, jastidio affici, s'emuyer, trouver temps long.

Nottada, o neuitada, lo

spazio della notte intera, nottata , nottolata , nox , nuitée.Nöm, vocabolo, con eui propriamente s' appella ciascuna cosa; neme, nomen, nom. Nöm d' batesim , neme proprio, antinome, pranomen , prenom. Nöm d' famha, o coguöm, quel nome dopo il proprio, che è comune alla discendenza; cognome, coguomen, nom de famille, sur-

Nömina, presentazione a qualche grado, o dignita, e si dice altresi del gius di nominare, o proporre chi possa essere assunto, o ammesso a un beneficio, grado ec.; nomina, nominazione, nominatio, nomination. Nomina per fama, nome, aver buon nome, cattivo nome: avèi boña uömina, cativa nömina.... nomen, fama, nom, réputation.

Nomine patris, in m. b., s' intende la testa. Pati anpò antel nomine patris, aver un ramo di pazzia, patir un poco di testa, mostrar in qualche sua azione poco senno, desipere , insanire , dementire , avoir des chambres à louer dans sa tête, avoir le timbre fêlé, avoir du vif argent dans la tête.

Nona, madre del padre, o della madre, avola, avia, aïeule, grand'-mère. Nona, molestiam alicui afferre, pa- madre della moglie, o del marere, facere, movere, ennuyer, rito, suocera, socrus, belle.

mère. Nona, dicesi anche per t vezzo a donna vecchia.

Noncus, o a noncus, inutilmente , indarno , senza alcun vantaggio, frustra, incassum, en vain, sans profit, à crédit.

Nopà, in vece, in cambio, pro, loco, au lieu, pour; altrimenti, secus, autrement.

Nora, moglie del figliuolo, nuora, nurus, bru, bellefille.

Noranta, nome numerale, che comprende nove volte il dieci, novanta, nonaginta, monante, e meglio quatrevingt dix.

Nortiura, nodrimento, alimentum, cibus, nutrimentum, nourriture, aliment.

Nos, frutto chiuso in un guscio dura, e legnoso, il quale, quando è verde, trovasi involto in un altro guscio, che è detto ròla piem., mallo ital.; noce, nux, noix. Nos moscà, o noscà, è una spezie di noce, o frutto d'un albero forestiero, le cui foglie rassomigliano a quelle del pesco, ma sono più piccole; il suo fiore è di gran odore, c formato in rosa; il frutto è grosso come una noce nostrale , e ricoperto di due buccie, ta prima si fende a misura che il frutto diventa maturo, e lascia veder la seconda. la quale si leva dalla noce moscada a misura che si secca, ed è ciò che si chiama macis; tiori di noce moscada, noce moscada, nux muscata, aromatica, noix muscade. Nos fresche gavà da la greuia ec., moci fresche cavate dal guscio, rum nubere, alteram uxorens

sgusciate, e spartite in due garii . . . . . cerneau. Nos confeta, noce coperta di zuccaro, nux saccharo condita, noix confite. Nos d'India, noce d India, nux Indica. noix d'Inde. Nos vomica, sorta di noce, che riesce velenosa ad alcuni animili, come cani. topi, e simili; noce vomica, nux vomica, noix vomique. Grēūia ilta nos, guscio, culeolum, écale. Röla dla nos, mallo, putamen viride, brou. Garii dla nos , spiceliio , nucleus, carneau. Martel da cassè le nos, stromento da romper le noci. nucifrangibulum, mailloche, maillet. Baricola, ciò, che divide la noce in quattro spicchi, frullo....zeste.

Nosèra, l'alliero, che produre le noci, noce, nux, nover-

Noseta, parte dell'osso della gamba, che spunta in fuori d'ambe le parti del piede, noce, talus, chevitle du pied, malléole. Quel piccolo osso rotondo, che è soprapposto all' articolazione del ginocchio, rotella, rotula, molla, rotule. poletta du genou.

Nösse, matrimonio, maritaggio, nuptiæ, nôces, mariage. Nösse, pei conviti, che si fanno nelle solennità degli sposalizii, nozze, cæna nuptialis, convivium nuptiale, nôce, repas de nôces. Ande a nösse, an paradis ant un sestin, dicesi del far cosa di sommo piacere, rem gratissimam aggredi, suscipere, agere, aller gaiement, comme si l'on allait aux nôces. Passè a seconde nösse, rimaritarsi, iteducere, se rémarier, convoler en secondes nôces.

Nöta, ricordo, scritto, commentarius, libellus, note, remarque. Nota, per segno, segnale, annotazione, osservazione, annotatio, note, remarque. Nota, o nöte plur., diconsi certi regni, i quali servono per indicare i suoni ed il valore diverso, o sia la diversa durata de'medesimi, e sono massima, lunga, breve, semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, biscroma, quarticroma ec., nota, solfa, notæ musicæ, gamme, notes de musique. Nota, per catalogo, indice, lista, index, series, album, liste, rôle, catalogue.

Nota, così chiamansi in Torino i facchini da vino, bastaggio, brentadore, v. dell'uso, bajulus, gerulus, dossuarius, sportæ bajulus, ampherarius,

hotteur.

Notomia, propriamente quel minuto tagliamento , che si fa delle membra del corpo umano da Medici per vederne la compositura, e dicesi anche dell'arte di tagliar le membra per esaminarle, e della cognizione della struttura del corpo, anatomia, notomia, cadaverum sectio, incisio, concisio, dissectio, anatome, anatomie, dissection du corps. Fè notomia, dicesi il considerare minutamente, ed esquisitamente una cosa, rem perfecte , considerate , exact perpendere, dispicere, introspicere, anatomiser, faire l'anatomie d'une chose, l'examiner soigneusement, sonder, approfundir une chose.

Novassa, muova cattiva, o muova falsa, insussistente, no-vellaccia, novellozza, malus nuncius, fabella, nouvelle mauvaise, conte plaisant, fable.

Novel, giovane, noverlo, tener, juvenis, juveneus, jevne. Per semplice, inesperto, non pratico, non esercitato, novizio, rudis, simplex, imperitus, tyro, novus, pen expérimenté, bouvean, novice.

November, il nono mese dell' anno secondo gli Astrologi, e l'undecimo dell'anno volgare, novembre, november, novem-

bre.

Novità , cosa nuova , insolita, novità , novitas , nouveauté .

Nouv, il notare, nuoto, natatus, nage. Passè 'l Po a nouv, passar il Po a nuoto, Padum finmen, tranare, cuatare, passer le Pô à la nage.

Nù , che non ha vestimento alcuno, nudo, ignudo, nudus, nu. Per simil. si dice di qualunque cosa, che sia svestita de' suoi arredi , ornamenti, coperte ec., nudus, nudatus, nu. Parlandosi di terro, o arme, vale fuori del fodero, *spa nua*, spada nuda, cioè fuori del fodero, gladius districtus , vagina vacuus , épéc nue. Patanù , nù , e crù , ignudissimo, iguado nato, omnino nudus, nu comme un ver. Patunit, per pezzente, mascalzone, mendicus, gucux.

Nuansa, voce fr., accordo, mescolanza, union de colori

· · · · · nuance.

Nudepe, fiocco di nastro, che si porta alla spada, cicisbeo, tania, vitta, lemmercus, novad d'épèe.

Nufia pet, dicesi per ischerzo il servitore, famulus, serrus, domestique, servant.

Nufiè, attrarre l'odor delle cose col naso, fintare, odorare, annasare, offacere, odorari, flairer, halener, sentir par l'odorat. Per ispiare, tentare, scoprir paese, experiri, explorare, sonder, découvrir le terrain.

Nughèt, fioretto globoso di color bianco, e di grato odore, la cui corolla è monopetala, e campaniforme, la sua bacca è globosa, e macchiata avanti che maturi, mughetto, lilium convallium, muguet.

Nula, niente, nulla, nihil,

nil, rien, néant.

Nul, agg. ad atto, vale di niun valore, nullo, irritus, nullus, acte frappé de nullité.

Nulità , nullità , nihilum , nihil, nullité. Nulità, qualità di un atto per quanto egli è contrario alle leggi, ed alle formalità ricevute in un paese, nullità . . . nullité.

Numer, raccolto di più unità, numero, numerus, nombre. Numer, dicesi alle figure aritmetiche, o d'abbaco, numero, numeri, orum, nom-

bre, chissre. Numer, moltitudine di persone, e di cose, numero, multitudo, vis, acervus , nombre , quantité. Numer par, giust . . . . numerus par, nombre pair, égal. Numer impar, desgiust, numero, che non si può dividere in due parti uguali, numero casso, numerus impar, impair, non pair. Giughè a *par* , *dispar* , ginocare a pari, e casso, ludere par, impar, jouer à pair, ou non.

Numerari, agg. di valore immaginario delle mon**ete ,** numerario . . . . numéraire. Per fondo di danaro, numerario . . . . numéraire.

Nuri, nudrire, nutrire, nutricare, alimentare, *alere*, educare, sustentare, nourrir, élever. Nurisse, pascersi, alimentarsi, vesci, vitam sustinere, vivre, se nourrir.

Nurissa, v. fr., balia, che alleva, che nutrica, nutrice, nutrix, nutricula, nourrice,

Nuvol, e nuvola, V. Nivo, e nivola.

Nuvolon, acer. di nuvola, nugolone, nubes densior, gros mage, gros ciel.

0

0

glia, di curiosità, di aggrandimento , di magnificare , di dolore, di soverchia gioja, di esclamazione, di sospetto, e timore, d'irrisione, di tenerezza , d'allegrezza per cosa

, interjezione di maravi- sfuor di speranza ec., o! oh! o! heus! oh! o! ho! eh! O, o, raddoppiato, è anche voce di ammirazione, e di applauso, usata per esprimer ciò anche in forma di nome; così fe dij o, vale maravidesiderata, e che sopraggiunga I gliarsi, mirari, s'étonner. O,

avverbio di vocazione, o, o, heus, o. O, è anche particella separativa, o, aut, sive, vel, seu, ou, ou bien. La speransa, o'l timor, la speranza, o il timore, spes, aut metus , l'espérance , ou la crainte. Si chiamano O le nove antifone della novena di Natale , le quali principiano tutte per la lettera O , les O de Noël.

Obada v. cont., il cantare, ed il sonare, che fanno gli amanti la notte al sereno davanti-alla casa della dama ; serenata , concentus nocturnus ad ostium amicæ, sérénade. n' obada, far una serenata, occentare ostium amica, don-

ner une sérénade.

Obera v. fr., aggravato di debiti, indebitato, are alieno

pressus, obéré.

Obërge, casa, ove si da a mangiare a un tanto per pasto, ed ove si alloggia in camere addobbate; albergo, locanda, osteria, diversorium,

hospitium, auberge.

Obërgista, colui, che tiene albergo, albergatore, locandiere, oste, caupo, aubergiste. Obërgista, colei, che tiene albergo , albergatrice , locandiera, ostessa, hospita, aubergiste; per la moglie dell' Obërgista , uxor cauponis , aubergiste.

Obice, sorta di mortajo, che si spara orizzontalmente, obizzo . . . obusier, obus.

Oblator, che offerisce, e si dice per lo più di chi offerisce per comprare; obblatore, licitator, enchérisseur, offrant.

doni; cialdonajo, pistor, oublieur, faiseur de gaufres.

Obligato, obligatissim, ben obligà, espressione di ringraziamento, gratias refero, gratus sum , je suis obligé. Obligato! voce di ammirazione. papæ! nargue!

Obligh, V. Scritura d'obligh. Oblio , cialda avvolta a guisa di cartoccio, cialdone, offula, ouhlie, cornet.

Oboè, strumento musicale da fiato , così detto dal vocaholo tolto in prestito dal francese hauthois. Oboè, cennamella , chiarina , dolzaina , fistula , choraulus , tibia chorica. hauthois , chalumeau. Oboè . per celui , che suona tale stromento oboè, cennamella, tibicen, choraula, hauthois.

Obrouèra, term. de' magnani , quel ferro bucato , in cui si conficca il peilo, maniglia con uno, o più boncinelli..... aubronière.

Oc , V. Eūi.

Oca , uccello acquatico . selvatico, e domestico, oca. anser, oie. Fè'l bech a l'oca. terminare un affare, ad umbilicum aliquid adducere, postremam imponere operi manum, finir, achever un ouvrage, y donner la dernière main. A l'è fait 'l bech a l'oca, il dado è gettato, jacta est alea, l'affaire est faite, le dé en est jeté. P ochèt meño j' öche a beice, i paperi menan l'oche a bere, vale che gli imperiti vogliono saperne più de periti, sus Minervam, c'est gros Jean, qui remontre à son Curé. Fè ia vos d' Obliè, che sa cialde, e cial- l'oca . . . . gingrio, is . . . .

Dova j'è fomne, e öche, j'è nen paröle pöche, ove son donne, e oche, non vi son parole poche, (il senso è caiaro ) loquacissime mulieres, où il y a des femmes et des oles, il v a blen du caquet. Servel d'oca, chi ha poca stabilità, e non fermo discorso, levis, instabilis, volaticus , ingenium mobile , tête de linotte.

Oca, sorta di giuoco, che si la con due dadi sopra una tavola dipinta in sessantatre case in giro a spirale, in alcum delle quali vi sono dipinte alcune figure, come ponte, oca, osteria, pozzo, faherinto, prigione, morte, dadi. Fassi con diverse leggi, e pagamenti; come essendo trucciato, d'andar nel luogo di chi truccia; andando al nume o chiquant'otto, ov' è la mo te, pagare, e ricominciare da rapo, e simili. Oca, nel sud letto giuoco, è anche qu'il sito, ove, chi arriva, raddoppia il numero; oca, voce - deli uso . . . .

Ocasion, idonea opportunita da fare, o non fare cheeebessia, occasione, occasio, epportunitas, occasion, cause, componeture, commoaite, temps, rencontre, sujet. L'ocasion fa l'om lader, l'opportunità invita a rubare, illecebra peccandi occasio, qued promptum invitat furantem, l'occasion fait le larron.

Oce, o doce, fissar l'occhio verso checchessia con pensiero d'attenerlo, occhiare, oculos defigere in aliqua re, jeter, chose, l'avoir en vue.

Ochet, oca giovane, non condotti ancora a perfezione del suo nascimento, papero, ansercu'us , oison. Pochèt vēūlo muè foche a beive, glignoranti, o giovani vogliono inseguare ai dotti, o vecchii, i paperi voglion menar l'oche a bere, ante barbam senes docere, sus minervam, c'est gros. Jean, qui remontre à son Curé.

Ociada, sguardo, occhiata, obtutus, intuitus, oculorum conjectus, willade, coup d'wil. Dè n'ociada, dar un'occhiata, flectere oculos in aliquam rem, observare, animadvertere, donner un coup d'œil, jeter une œillade à la dérobée. As dasio d'ociade d'scondon, davansi furtivamente delle occhiate, inter se se furtim aspiciebant, nictabart inter se, s'entre-donnaient des œillades à la dérobée.

Ocial, baricola, e più comun. nel plur. ociaj, barccole, stromento composto di due cristalli, o vetri legati in un filo d'argento, ottone, o altro metallo, o incastrati in cerchietti di cuojo, tartaruga. o simile, e tiensi sul naso davanti agli occhi per ajutar la vista, occhiale, conspicillum, lunettes, besicles. Fannosi occhiali per conservar la vista, la quale non venga disgregata , o aflaticata dalla bianchezza della carta nello studiare, ed a quest' effetto son loro aggiunte certe striscie di cuojo, o lamette di metallo, che serrandogli alle tempia, e alla testa, fermangli agli orecchi; chiamansi in Piem. sportulon, occliiali, conspicilon tenir les yeux sur quelque | lum, conserves, Ociaj, diconsi anche quegli ordigni, che si mettono dietro, ed a lato degli occhi de'cavalli, e de'muli, acciò dietro, e lateralmente veder non possano, paraocchi.... lunettes.

Ocialè, artefice, che fabbrica, o vende occhiali, occhialista, occhialajo, conspicillorum opifex, o venditor, lumettier.

Ocias , V. Ojas.

Ocia, dim. d'oc, o d'āūi, occhiolino, piecol occhio, ocellus, petit wil. Fè ocin, guardar con compiacenza, far occhiolino, nictare, amicis oculis videre, faire les yeux doux,
couver des yeux. Fè ocin, accennare con l'occhio, il che
si fa, quand'altri senza parlare vuol esser inteso con cenni, nictare, faire signe de l'
ceil.

Ocria, terra di color giallo, che si trova nelle miniere de'metalli, ocra, ocria, ochra, ocre.

Octroà, voe. fr., danaro, che il Governo permette alle Città d'impiegare al mantenimento, e riparo delle mura, ponti, strade, e per altri bisogni pubblici, dritto, che si perceve all'entrata della città in favor della medesima.... octroi.

Ocupage, masserizie, che si portan dietro i soldati neh' esercito, bagaglio, impedimenta, bagage, hardes. Ocupage, per similit, diecsi di tutti gli arnesi, o masserizie, bagaglio... hardes, menbles. Ocupage, dicesi anche del treno, seguito, muli, cavalli, carrozze, domestici,

arredi, salmeria.... trein, suite, mulets, chevaux, carrosses, valets, hardes etc., équipage. Geupage, divesi pur anche soltanto della carrozza, rheda, équipage. Ocupage, preudesi ancora per il corpo degli uffiziali di marina, soldati, marinari, mozzi, ed altri che servono in una nave, equipaggio.... équipage.

Ocupagò, fornire, acconciare, corredare, provvedere di tutto ciò, che è necessario in una galca, allestire, armare, guarnire una nave, instrue-

re, équiper.

Odor, evaporazione di sottilissime parti de' corpi, che muove il senso dell' odorato, odore, odore, odore, odeur, senteur. Odor d'mofa, d'cium's, d'stantis, tanfo, fitus, me phitis, goût de moisi, de chanci. Odor d'brits, odor di bruciato....

Odorè, V. Nufiè fig., aver alcun sentore d'una cosa avanti ch'ella segua, presentire, præsentiscere, præsentire, présentir, prévoir.

Ofa, a ofa, a uso, a isonne, a spese altrui, sumptibus atienis, aux dépens d'autrui, pour rien, sans rien dépenser.

Ofèla, ssojada, sorta di vivanda satta con sarina, uova, zucchero, e simili, consortino, ciambella, ossella, crastulum, ossella, craquelin, gimblette. Tali sorta di consetti sono portati a vendere da alcuni, ove si sanno seste, e raddotti. Chi sa osele, sassa osele, ognuno dee sar il suo mestiere, ne sutor ultra grepitican....

Ofte, ciambellajo, crustularius, pâtissier, qui fait des échandes.

Ogi, anchēūi, oggi, hodie, anjourd'hui. Ogi n'omo des, vint del meis, oggi siamo ai dieci, venti del mese, ho die decima, vigesima dies mensis completur, c'est anjourd'hui le dix, le vingt du mois.

Ogni poch, ogni tant, di tanto in tanto, identidem, interdum, à tous coups. Ogni doi di, ogni due giorni, altero quoque die, de deux en deux jours. Ogni meis, ogni an, ogni mese, ogni anno, singulis mensibus, quotanni, par mois, par an. Ognidun. ognuno, quisque, chacun. Ogni ses meis, ogni sei mesi, quinto quoque mense, tous les six mois. Ogni cosa ben pen à, ogni cosa ben pensata, omnibus rebus perpensis, après tout.

Oi, mierjezione di chi chiama, ola, cho, heus, hola,

hé, halte-là.

Ojas, pegg. d'ēūi, occhiaccio, oculus minax, veux gros, mauvais œil, gros œil. Fè dj' ojas, dare segno di disgusto, di abbominazione, far occhiacci, fastidientem vultum præse ferre, regarder de mauvais œil, faire mauvaise mine, regarder avec des yeux d'indignation.

Oibò, interjezione, di cui ci serviamo nei discorsi famigliari per dimostrare disprezzo, o dispiacere di qualche persona, o di qualche cosa, e talora semplicemente dinota negazione, oibò, vah, non, nequaquam, fi, ho que non,

nenui.

Oidè, eschmazione, che si usa per dimostrar nausca, disapprovazione, dispiacere, dotore corporate, oimè, hei, heu, ah, helas, oh ciel.

Ojè, riferito a dente, dinota quel dente, che ha corrispondenza coll'occhio, dente occhiale, dens cananus, dent

œillère.

Ojèt, quel piccolo pertugio, che si fa nelle vestimenta, occhiello, foramen, œillet. Ojèt, la parte interna, più tenera, migliore di alcuni

erbaggi.

Oimi, esclamazione composta da oi, e mi, e si manda fuora, o per affizion d'animo, o per corporal doglia, e talvolta si aggiunge immediatamente qualche cosa dopo, come : öimi pörr öm! öimi che dolor! oimè! otimè! hela, misérable que je suis! Talvolta dinota orrore, indignazione, stupore, e simili, oh, ah, hélas, oh ciel!

Oimo, num. plur. di uomo, uomini, homines, homines.

Oiro, pelle tratta intiera dall'animale, e per lo più di becchi, di capre; serve per portarvi dentro vino, olio, e simili liquori, otre, uter, outre. Oiro, zampogna doppia, composta d'un basso perpetuo, e di un soprano, che canta le note come gli altri zufoli, e si dà il fiato ad amendue con un sacco di cuojo, da colui, che suona, ripieno di vento, col soffiare in un piecolo cannello animellato, ed il suonatore premendo col braccio il detto sacco, dà il fiato a

Rette due zam jogue, cornamusi, piva, tibi v infi va utriculo, cornemise. Mingè com' un oiro, gontiar l'otre, gozzovigliare, ventrem distendere, commessari, diner à fond de cuve, remplir son pour point, faire carronsse, faire chère lie, faire debruche. Pien com'un otro, otre pien di vino, dicesi ad un briacone, vinosus, bibacissumus, gean! bavear, ivrogne, sac à vin.

Oit, unto, u ictus, oactaea ... gras. Oit, e besnit, vaic untissamo, bisanto, watissomos, très-onetaeux. Oit, per sozzo, sporco, fædus, sordidas,

sale, oint.

Oit, mileria unla sa, esme sagna, burro, e simili, natume, ping welo, ungum, graisse, matière onctuense. Oit, per sacidame, un'nonta, sorder, saleté, ordare. Oit, in m. b. percosse; de d' l'oit, percuotere, verberare, codere, frapper.

Ola, vaso per lo più di terra cotta, con due, o più manichi a lato, pignatta, pentola, olla, cacabas, pot. I ciap smio aij ole, c'ni di gallina misce convict the razzoli, naturce sequitur semino quisque sue, bous chieus chassant de race.

Olè, vastjo, stovigliajo, pentolajo, figulus, vascularius, potier de terre, faïencier.

Oleta, dim. d'ola, pento-

lino, ollula, petit pot.

Oleos, agg., che si dà a cosa contenente in se pinguedine, o untama d'olio, oleoso, olioso, oleosus, huileux, oléagiaeux, gras.

Tom. II.

Olià, condito con olio, Mato, oleo conditus, oleo unctus , hadé.

O.i.u., ulian , usitato , usi-

tatus , usité.

Oliè, colui, che lavora nel tattojo per fur l'olio, fattojano, qui factorio d'it operain. pressucent, medinier d'un moulin à huile. Olie, colui, che rivende l'olio al minuto, olundoto, olcarius, vendeur d'innie.

Olie, onger, imbevere d' olio, oleo ungere, perfundere, imbuers, huiler.

Otn, orm, albero fronzuto, che piantasi per orramento in più broghi di passaggio, e nei campi per sosiegno delleviti, olamo, ulmas, orane.

Oloch , altocco , accello notturno, bub), hibou. Olòch, per nomo gosto, V. Budòla.

Om , omo , animale ragionevole, wano, homo, homme. On , öm), per marito, conjux, miri. Om fait, uomo, che la passato l'adolesceazi, ma non è giunto alla vecsinezza , vir ætate matura . adultus, un homme fait, adulle. Brav öm, molo di chicmar uno, di cui non si suppa il nome, buon noma, heu. bone vir, bon homme. Om d' p ija, persona sbalozdita, insonsala, luva, insensé, fou , étourdi. Om d'm·s , mediatore, che s'intromette in un affare, conciliator, compositor, m diateur, entremetteur. Om d'poche parole, usas, che fa pretie pirole, urmo cheto, taciturnus, tectus, homme de pou de paroles. Fesse öm , di+ venire noma di conto, esper-

to, savio, valoroso, prode, se virum fortem, prudentem, peritum præstare, se fante homme, devenir habile, sage , vaillant. Féla da öm , operar virdmente, viriliter agere, agir en homme, se montrer homine. Un om val sent, e sent vuto nen un, a tainno riesce talora d'operare cio, che non racare a molli insieme . . . um homme en vaut cent, et cent n'en valent pas un. J'ömini a s' mesaro neu a brasse o a ras, dalle esterne qualità non si può venir in cognizione dell'altrui talento, o abilità . . . . les hommes ne se mesurent pas à l'aune. Dio fu j'ömini, e lor s' acobio, oppure Dio fa la canaja , e peui l'acobia , Dio fa gli uomini, essi s'accoppiano, la somiglianza dei costumi serve di vincolo all'amicizia . . . . la conformité des nœurs est ce, qui unit bien de personnes. Om d'cà , nomo famigliare, intrinseco, domesticus, fitmiliaris, ami intime, confident. Om avisà val sent, uomo avvertito è mezzo salvo . . . . un averti en vant deux. *Om* piantà al fus, nome rare, singolare per le sur buone qualità , vir singularis , præstans, optimis dotibus praditus, homme qualifié, de qualītē. Om chu s'tassa mne per st nas da la forma, nomo, che si lascia menar pel naso dalla moglie, midollone, midollonaccio, levis, nimium fucilis, inconstans, imbecille, sot, simple, mais, joerisse. Om sbrota, nomo di grande

ratura, spilungone, longurio . hant en jambes, longue perche. Om fans com l'anima d'Giuda, oemo falso, da non fidarsene, versipellis, homo sublectie fidei, homme sujet à caution, homme convert, tartufe, homme de paille. Om d'fer, di gagliarda, e robusta complessione, homo firma corporis constitutione, homme fort, robuste, homme de fer, sain comme un dard. Om d' fër, vale anche uomo invariabile, constans, firmus, homme décidé. Om conparsà, uomo pesato, riguardoso, che sta sul quinci, e quindi, cautus, consideratus, consultus, précautionné, circonspect, qui prend garde à tout, mesme, réfléchi. Om cha porta i corn , nomo, la cui moglie manca alla fedeltà conjugale, gli fa le fusa torte, becco, corruca, *enjus uxor adultera*, cornard, cocu. Om segret com el tron, nomo, che non sa tener il segreto, homo rimosæ auris, honanc sujet à caution. Om ben fait, fait al torn, nomo di bella corporatura, di bella taglia, vir forma, et statura apposita ad dignitatem, homme hien fait, bien taillé, bien découplé. Om cha va a la boint, uomo schietto, andante, che va alla buona, homo jugi, probus, antiqua virtute, et side, homme tout uni, de la viville roche, des manières gauloises. Unest om, galant' om, uom onesto, galantuomo, vir ingenius, homme honnête, galant-homme, homme de bien, de mérite. Om stalura, ma di sottile corpo- I bon a tut, uomo da besco,

e da riviera, scaltrito, di tutta ! botta, atto a qualunque cosa, e si prende in buona, e cattiva parce, omnium horarum homo, homme a tout faire, homme de tous métiers, bon au pori, et à la plume. Om d'doe cere, nomo di due faccie, ambigue fidei homo, versipellis, tartuie, homme de paitle. Om laborios, e sedentari, nomo laborioso, e sedentario . . . . cul de plomb. Om sensa ganbe, sensa chēūsse, uomo senza gambe, senza coseie . . . . cal de jatte. Om, v. coot., portamantel, dices: uno strumento di legno composto di piede, gamba, ed assicella, proprio per appiecarvi le vesti, che si vogliono battere per togliere loro la polvere, stanga, pertica, porle-manteau, planche pour poser les habits.

Om d'inportansa, faccendiere, saccente, ardelio, maître aliboron. Om da nen, nomo di niun conto, nomo da nulla, homo nullo numero, cet homme est un O en chif-

fre, c'est un zero.

Omnèt, omiccinolo, ometto, omicciatolo, omino, honuncalus, petit homme.

Omnon, omnas, omvasson, nomo di grande statura, e proporzionata corporatura, omaccione, homo procerus, ingens, grandis, un homme grand, et gros. Omnon, lig. uento dotato di ottime qualità, omaccione, vir summus, un parfait honnête homme, un grand galaut-iromme.  $F\dot{e}$ l'omnon, fè dl' om, fè l' om d'osso di balena, nodo che

gravi, e portamenti alteri.... faire l'homme d'importance, faire le gros dos.

Onbra, oscurità, che fanno li corpi opachi alla parte opposta all'illuminata , ombra , umbra, ombre. Onlira, per sospetto, suspicio, sonpçon, crainte, ombrage, inquietude, déliance. Onbra, per ispettro, che credesi dal volgo apparir taivolta di nottetempo , ombra , umbra , vana imago, spectrum, spectre, fantôme. Oubra, oscur, oppare j'onbre, i seur, dicesi nella pittura quel colore oscuro rappresentante l'ombra vera, ombra, *umbræ, arum*, les ombres, les obscurs. Oubra, per apparenza, segno, dimostrazione, species, umbra, imago, ombre, apparence, signe. Fé ombra, far ombra , *umbras sufficere* , ombrager, donner de l'ombre.  $D\dot{c}$ onbra, dè gelosia, dar gelosia, sospetto, ingelosire, zelotypum reddere, donner de l'ombrage. Onbra, e meglio onbre plur. , celebre giuoco di carte, cui spettano i termini di mattadori , basto , maniglia , spadiglia , codiglio , ed altri .... hombre, v. dell'usc. Onbrège, t. di pittura, dar

il rilievo colle ombre, fore l' ombre, ombreggiare, ombrare . . . . ombrer , distribuer bien le clair obscur.

Onbrèla, strumento per parar il sole, al quale dicesi anche parasol, ed è per lo più di seta. Ordinariamente è di dieci spiechi con ossatura il inportansa, usar maniere l'tiene le stecche lunghe, alle quali sono unite le stecche corie per mezzo di una bolletta con raperella di latta. Le streche corte sono pur esse contenute da un secondo nodo, che scorre nel manico tornito da piede con punta d'ottone in fendo; il manico a due pezzi ba una gbiaca ; in cima de li spiechi da capo v'è un cappelierto; il bastone a cilindro con sua moilettina ha da capo un vasetto tornito, ed una campanella per tenerlo in meno; ombierlo, umbella , parasol.

Onbrios, sospettoso, fantastice, ombiatice, ombiese, nggioso , suspicax , morosus , suspicio us, soupçonneux, défrant , fantasque , ombrageux. Onbrios , parlandosi di cavallo , mula cc. , ombratico , om-Irroso , suspiciosus , suspicar, ombrageux, sajet à avoir peur.

Oncia, stramento noto per lo più di ferro, adanco, e aguizo; uncino, uncus, accroe, crochet, agraphe. Fait a oucin, uncinato, aduneo a guisa d'uncino, aduncus, crochu, fait en forme de crochet.

Onda, parte d'acqui, che endeggii, onda, ondeggia mento, flutto, unda, fai ctus, onde, flot, vague. Fe i onde, il gonharsi che fanno i liquidi nel mooversi, ed è proprio delle acque agitate, che per forza del muovimento si percuotono insieme ; far ande, ondeggiare, fluctuare, fluitare, ondoyer, flotter. Per simil. si dice auche d'altre ease, the si muorono, come albeci, vesti, e simili, agitar. nutare, fluctuare. flot- spendere, scialacquare ec.,

Her, voltiger, branler. A onde. a somiglianza d'onde, undarum instar, à ruisseaux. A onde, a scosse, vacillando, pendendo, nutans, ondovant, Bottant. A onde, dicesi di drappo, o tela, a cui per via di mangano si dà il lustro a sonn lianza d' onde, uudulatus, ande, façonne en ondes.

Onda, fait a oude, segnato a guisa d'onde, dicesi di drappo, o tela, a cui per via di mangano si dà il lustro a somiglianza d'onde, ondato, unaulatus, ondé.

Ongher, sorta di moneta dell' Ungheria simile al zecchino, unghero, ducatus hungarus, sequin d'Hongrie.

Ongia, particella ossea all' estremità delle dita degli animali, unghia, unguis, ongle. Dè ant' j' onge, venir in potere, cader in mano, *in ma*nus incidere, sub potestatem venire, tomber sons les pattes de quelqu'un. Avèi ant' j' onge, aver in potere, in arbitrio, alicujus potestatem hahere, avoir dans ses pattes, tenir sous sa patte. Scapè dant j' onge, uscir delle forze, e potere altrui, excedere, esadere, eximere se alicujus imperio, potestate, se dégager, se tirer de dessous les pattes de quelqu'un. Esse carn, e *ongia* , esser molto congiunto con alcuno d'interessi, o di amicizia, familiaritate conjungi, unis comme les deux doigts de la main. Tajè, o scursė j'onge, non dar altrui libertà di operare a suo talento, diminnirli il potere di

agendi libertatim alicui de- | dre, graisser, frotter d'huimere, minuere, retrancher,

restre n lee quelqu'un.

Ougia ( V. Diz. Reg.) dicesi la penna del marcello, di cui i legnajuoti si servono per metter a lieva, o cavar chiodi , la qual penna è stracciata, ed auguata, divisa per lo mezzo, e piegata alquanto an' ingiù ; granchio . . . . panne.

Ougia, segno che lascia il colpo dell'ungnia, scalittuca, graffiatura, scarificatio, cutis laceratio, entama e, égratignure tégé e , écorchare , éraflure. Ongià, colpo d'unghia, unguis impacti ictus, coup d'

ongle.

Onorari, riconoscimento, premio, guiderdone, merce de, salario, che si da ai professori delle arti liberali per le loro fatiche, e ad altri, onorario, honorarium, minerval, honoraire, rétribution, entretien, appointement.

Onsa, peso, che appresso di noi è la parte dodicesima della libbra, oncia, uncia, once. Mes onsa, mezz'oneia, se muncia, demi-once. Onsa, è anche una sorta di misura, che comprende tanto spazio di lunghezza, quinto è'l dito grosso della mano, oncia, uncia, un pouce. Val pi un'ou sa d'honeur, ch'una lira d'savei, e vale che la fortum talora giova più , che 'l senno , gutta fortune præ dolio sa pientiæ, le bonheur vant mienx que tout le savoir.

Ouse, aspergere, o frega re con grasso, olio, o altra cosa, che abbia dell'untuoso.

le, on de graisse. Onse i barbis, mangfar del grasso, e derl' unto, uguere il grifo, *opipare edere* , goinfrer , bafrer. Ouse le man, far presenti ad alcuno per corromperlo, per trarlo al nostro voiere, e renderlo propenso a quel, ene noi bramiamo, e fare che non istrida contro di noi, insaponar le carrucole, come coll'ungere le carrucole, o una ruota, si facilita il veicolo, e si fa che non istrida, ed è lo stesso che gettar la potvere negli occhi, onde dicesi volgarmente: onse passa dose, unger le mani, corrompere con danaro, dar la mancia, far presenti, pecunia corrumpere, graisser la patte, graisser le marteau, corrompre par les présens.

Ousion, ontura, unzione, unctio, onction, humant.

Ont, e ontam, V. Oit.

Onta, viliania, contumelia, affront. Onta , per vergogna, pudor, verecundia, honte. Onta, per dispetto, contentus,

despectus, depit.

Opa, unione di più fili di lana, o di seta uniti insieme in torma di mazzo, nappa, fiocco, lemniscus, houpe à poudrer. Quella, che è fatta di pelo di cigno, chiamasi piumin, V.

Opra, operazione, l'operare, opera, opus, fuctum, ouvrage, cenvre, action, composition , besogne , travail. Opera, nome generico di qualangue cosa fatta dall' operante, opus, scriptum, ouugnere, ungere, linire, oin-lyrage. Opera, nei drappi di-

cesi a quel lavorio, mediante il quale si rappresentano fiori, fogliami, frutti, animali, o qualsivoglia altra cosa, vestis picturata, damassure, étoffe ouvrée, ouvragée. Cpera, per rappresentazione in teatro, c per lo più in musica, opera v. dell'uso, opera, spectaanda scenæ, pièce de théâtre en musique, représentation. Bute an opera, metter in esecuzione, effettuare, exequi, perficere, employer, effectuer, mettre en œuvre. Opera faita daè avaita, cioè che il lavoro trova facilmente spaccio, quando è terminato; lavoro fatto danari aspetta . . . . ouvrage fait vaut de l'argent.

Opera, dicesi di drappi, e tele lavorate a opera per dire che non sono unite, ma si veggono più lavori, come quadretti, fiori, e simili.... toile, étoffe ouvrée, faite à petits carreaux, à petites fleurs.

Operant, colni, che rappresenta opere; attore di com-

media, actor, acteur.

Operari, operajo, lavoratore, operiere, operarius, opera, artifex, opifex, offi-

cinator, ouvrier.

Operasion, l'operare, e l'opera, che resta fatta, operazione, operatio, epus, actio, opération, acte, action, ouvrage. Fè operazione, operare, far operazione, si dice propriamente delle medicine, prodesse, proficere, opérer, faire son opération.

Operè, fare, operare, operari, agere, efficere, facere, operer, agir, faire. Operè, fe operasion, V. Operasion.

Opi, sorta d'albero, che ha il iegno bello, e bianco, quisi sanigliante all'acero, del quale si fanno gioghi da buoi, tagileri, assi, tavole per far debeati lavori; oppio, opuius, anbier.

Opignatve, o pignatich, dal voc. fr. opinidite, ostinato, caparbio, pervicax, pertinax, procax, obstiné, entête, mu-

tin , opiaiâtre.

Opine, dar il suo parere, sententiam suam exponere, opiner, donner son avis.

Opio, spezie di sonnifero, che si cava dal sugo de' capi, e delle foglie del papavero hianco; oppio, opium, opium, sue de pavot.

Opsion, opzione, scelta, facoltà di scegliere, delectus,

option, choix.

Optè, scegliere, eleggere, risolversi, o determinarsi fra due partiti, servirsi dell'opzione, eligere, seligere, opter-

Or, metallo di color giallo il più saldo, più pesante, meglio legato , e più prezioso di tutti i metalli, oro, aurum, or. Or massis, oro sodo, massiccio, aurum solidum, or massif, or en barre. Or an fēūia, o an fēūi, dicesi l'oro battuto tanto sottilmente, che è ridotto in foglie come di caria, e serve per dorare soffitte, quadri, suppellettili; l' artence , che così riduce l'oro , ed anche l'argento, chiamasi batilor, battiloro; e quello, che se ne serve per dorare, o inargentare, chiamasi andorador, mettiloro; oro in foglia, aurum interrasile, or battu, or en feuilles. Or macinà, è l'oro in foglia maci- | hora, heure. Và a la bon'ora, nato con mele, e gommi in una tazza di cristallo, il quale riposto nei nicchi per conservarlo, serve a' pittori, e miniatori per lumeggiare i loro disegni, e scrivere lettere d' oro, ero macinato . . . . . . or en coguilles, or moulu-Valèi taut ör com a pcisa, esser di grand'eccellenza, esse quantivis pretii, valoie son pesant d'or. Tut lö ch' lus a l'è nen ör, tutto ciò, che ha apparenza di huono, non è sempre buono, non omice quod apparet, verum est, il n'est pas tout or ce qui brille. Conprè l'or dai dore, andar alla gatta per ladro, e flamma ci*bum petere* , demandes à quelqu'un ce qu'il aime beaucoup. Pëss d'or, sorta di pesce tinto per di fuori d'un color d' oro, seminato di macchie rosse, onde trasse il suo nome nell'anno 1667, che si vide per la prima volta nei nostri mari, pesce d'oro, ciprinus auratus . . . .

Ora, con o aperto, vento, aria, aer, ventus, air, vent. I strass stan senpre a l'ora, V. Strass.

Ora, con o chinso, avver. adès, ora, adesso, presentemente, nunc, jam nunc, in præsens, à présent, mointenant, sur l'heure, or. A stà ora ben, ora mal, ora bene, ora male se ne sta, modo bene, modo male se gerit, il se porte tantôt bien, tantôt mat.

Ora, con o chiuso, una delle ventiquattro parti, in nome generico di strumento

va alla buon'ora, *auspicato*, optimis avibus , liquido auspicio vude, perge, abi, va à la bonne heure. La a la malora , vattene alla malora , abi in malam crucem, va, que le diable t'emporte. Da bon' ora, per tempo, a buon' ora, pramature, de bonne heure. Nen vede l'ora d', un' ora smiè un au, aspettare con grande anzietà, ed jupazienza l'avvenimento di qualche cosa, non 'veder l'ora, un' ora parer mille, hora, quibus expecto , longe-mihi viden= tur, tarder, ne voir pas le moment.

Orangiada, bevanda fatta di sugo di melarance spremule, aranciala.... orangeadc.

Orbacen, V. Badöla. Orbacēū, sorta d'animale.

Orba, a l'orba, alla cieca, perpérum , inscienter , inscite, à l'avenglette.

Orbo, privo del vedere, cieco, cocus, aveugle. Mare pietosa fa i gatin orbo , Vedi Börguo $_{ullet}$ 

Orchèstra, luogo, dove stanno i musici in Chiesa, e dove ordinariamente sono gli organi, tribuna, orchestra, orchestre.

Orcin, quel pendente, che si appiceano per lo più agli oreccai le donne, ed oggich anche una parte degli uomini, orecchino, inauris, pendant d'oreilles , boucic d'oreil-

Ordegn, cosa artificiosa, che è diviso il giorno, ora, l'artificiosamente composto per muchina, machine, ressort, instrument, oatil, engm.

Ordi, biada nota, orco, hor-

deum, orge.

Ordin, disposizione, e collocamento di ciascuna cesa a suo luogo; regola, modo, ordo, di positio, ordinatio, modus, ordre, ordonnance. arrangement, disposition Crdin, commessione, justum, imperatum, mandatum, praceptum, proscriptum, ordre, commandement, mandement, commission, charge. Ordin, editto, ordine, legge pubblicata, edictura, ordonnance, édit, arrêt, sanction, ordre. I disordia porto f ordin , da cattivi costumi vengono le huone leggi, bonæ leges ex malis moribus procreantur, un désordre amène un ordre. Batè un ordin, metter in punto, preparate, acconciare, disponere, parare, comparare, mettre en ordre, préparer, apprêter.

Ordinansa, ordine, disposizione, ordinanza, ordo, dispositio , ordinatio , institutio , ordonnance. Ordinania, decreto giudiciale, judicis, o judiciarium decretum, ordonnamee. Ordinansa, schiera di soldati, acies, ugmen, ordomance. Solda d'ordinana, soldato, che si manda ad un Generale per dargli avviso delle operazioni del nemico,

miles, ordonnance.

*Ordinàri* , quegli , che ha giurisdizione ordinaria nelle cose degli Ecclesiastici, Ordimario, proprius loci Episcopus, Ordinarius, Ordinaire,

diverse operazioni, rordigno, dicesi anche quel corriere, che in giorno determinato porta w lettere, ordinario, tabellarius, ordinaire, courrier ordinaire, la poste. Ordinàri, dicesi anche del giorno, in cui parte il corriere cordinario, dies ordinarius, ordinaire. Ordiniari, per quel libretto, ove si prescrive il rito della celebrazione della Messa. e dell'Ulicio , che ogni anno si compone d'ordine del Vescovo, calendario, calendarium , calendrice. Ordinari , si prende anche per la mensa, la tavola, il vitto quotidiano. Fè bon ordinàri, tar buona tavola, recto apparata vivere, curare cutcm, faire bonne chère.

> Ordinari, add., consucto, ordinario, consuetus, solitus, ordinarius, communis, ordinahe, commun; per agg. di cosa vile, e di poco conto, ordinario, nallius pretii, vulgaris, valgatus, ordinaire, vulgaire. *Ordinàri*, in forza di sust. vale cosa ordinaria, solita , consucta , quod fieri solet, ce qu'on a accoulumé de faire, ce qui a accoutumé d'être. D' ordinàri, ordinariament, avv., d'ordinario, planunque, persæpe, fere, semper, d'ordinaire, pour l'ordinaire, communément.

> Ordinasion, l'atto del conferir gli ordini ecclesiastici, ordinazione, ordinatio sacra, ordination. Ordination, ricetta, o rimedi prescritti dal Medico, Medici præscriptum, ordonnance de Medécin-

Ordium, unione di più fili l'Evêque diocesain. Ordinari, I distesi per lungo sul telajo di

lunghezza corrispondente al quella, che si vuol dare alla tela , o alla pezza di parmo , o drappo; ordito, orsus, chalne de tisserand.

Ordiara, il mettere in ordine le tila sull' orditojo, orditura, te. tura, our dissage.

Orefice, orafo, orefice, au-

rije.c., orfèvie.

Octanela, fancinlla rimasta priva del padre, e della madie, o di uno d'essi, orfana, pupitla, altero parentum orbata, orba perentibus, orpheline, fille qui n'a plus ou de père, ou de mère, ou de tous les deux.

Organo, strumento musicale composto di più tubi, ai quali si da fiato con mantici, organo, organian pucamaticum, musicum, orgue. Cane dl' örganö, tubi, fistulæ, tuyaux d'orgue. Mantes d' örgano, mantici, folles, ium, soufflets.

Organin, strumento rinchiuso in una cassetta, col quale si suona per mezzo di una manovella, serve per lo più ad insegnare delle arie ai canarini, ed altri necelli; organetto . . . serinette. Organin, strumento da fiato di forma simile ad un piccolo organo, o all'ala d'un uccello, composto di sette, o più cannucce di diverse Iunghezze, e grossezze conteste insieme con cera molie, el lino, od altro; si suol dipin- all'ombra come le primevere gere in mano del Dio Pan in memoria della sua amata Siringa canglata da Giove in cama, fistola, zufolo, e dal oria d'ors, per qualche so-Greco vocabolo siringa , fistu- | miglianza che la foglia la con la, chalangan, flancolet.

Organisator, che ordina, che regola l'interno d'un corpo politico, d'un'anministrazione, organizzatore, v. dell'uso . . . organisateur.

Organise, regolare l'interno d'un corpo politico, d' nn' amministrazione, organizzare, v. cell'uso . . . . organiser.

Organista , sonator d'organo, organista, organorum modulator, pulsator, organiste.

Organsin, seta torta, detta commendate organzino . . . organsin. Seta sceltissima, di cui si fabbricano zendadi, frisetto . . . . . organsin.

Orghēūi, e arghēui, alterezza, superbia, orgoglio, superbia, animi tumor, arrogantia, orgueil, superbe, fierté, arrogance, presomption.

Oria, uno dei membri del corpo dell'animale, che è strumento dell' udito, orecchio, orecchia, auris, orcille. Le sue parti sono la tromba, o meato anditorio, il laberinto, il vestibolo, il timpano, il martello, l'incudine, la staffa. Oria, per similit. si dice alla parte prominente di molte cose. Oile, chiamansi quei fori delle secchie, ne'quali si poue il manico, perebé avendo un po' d'alzeta sopra l'orlo della medesima secchia, rassomiglia la figura degli orecchi. Oria dla sloira, V. Dei.tal. Oria d'ors , pianta alpina, che coltivasi ne giardini per la bellezza, e varietà dei fiori, i quali compariscono in febbrajo, e marzo; chiamasi

l'orecchio d'orso, cortusa, t. de'semplicisti, auricula ursi, orcille d'ours, cortuse. Oria, piegatura in enna, o in fine della margine d'un foglio, plicatura, flexiira summi, aut imi folii libracii, oreille de livre. Oria dla scarpa, quella parte, che è attaccata al tomajo superiore della scarpa, e caopre il collo del piede, bocchetta . . . . oreille, ou con de pied. Esse dur d'oria, aver orecchio daro, hebetes aures habere, être dur d'oreilles. Ronpe j'orie, venir a noja col cicalare, importunare, aures obtandere, étourdir. Tirè j' orie, tirar gli orecchi, aures proveltere, tirer l'oreille. Basé j'orie, abbassar gli orecelii, l'orgoglio, aures demittere, baisser les oreilles, avoir été mortifié, humilié. Entrè per n'oria, surti per l' autra, dicesi di chi dimentica facilmente, o disprezza i consiglii, gli avvisi, le riprensioni, monita oblivisci, parvi facere, entrer par une oreille, et sortir par l'autre. Fè j'orie da marcant , V. Marcant. Dè dl'oria , ascoltar alla sfuggita, e di nascosto, dar d'otecchio, aures allmovere, prêter l'orcille, être aux écontes. Stè con j' orte drite, star con gli orecchi tesi, aures arrigere, attentam aurem præbere, ouvrir hien les oreilles , écouter attentivement. Sofie ant' j'orie, favellar in segreto, dar alcuna segreta notizia, ad aurem aliquid insussurrare, aurem alicujus adire, souffler aux oreilles. Tachesla aj'orie, prender me- homme.

moria d'alcuna cosa per vendicarsi, o per correggersi, o per ben governarsi, legarsela al dito, firmissime memoviæ mandare, imprimere i**n** animo, atque in mente, graver dans sa mémoire. Le orie am corno, am subio, il fischiar degli orecchi, quel zufolamento, che si sente talvolta negli orecchi, e suol dirsi per baja talvolta che ciò accade quando alcun parla, o dice male di quel tale, cornar gli orecchi, aures tinniunt, les oreilles cornent.

Oria; Ai darà sù j' orie, ciò ridonderà in suo danno, sibi malam vem arcesset, il se fera donner sur les oreilles.

Oriè, oriliè, cuscino corto, che serve a sostener il capo, origliere, guanciale, capezzale, pulvinar, catalictum, oreiller.

Orical † beccafico, sorta d' uccello, ticedula, bec figue.

Original, si dice a quella scratura, o opera di pittura, e scultura, o cosa simule, che è la prima ad esser fatta, e dalia quale ne sono state cavate le copie , originale, exemplar, archetypum, exemplum, l'original; se di scrittura . . . . autographe. Confrontè la copia con l'original . . . . . copiam cum archetypo comparare, vidimer, collationner une copie à un original, et certifier qu'elle lui est conforme. Original, dicesi di persona singolare in qualche cosa, e specialmente in mala parte. Cativ original, nom inalvagio, homo nequam, un méchant Orinari, V. Urinari.

Oriond, originatio, nativo, discendente, oriundus, originaire.

Orisèl, parte dell'aratro.

Orlè, far l'orlo, orlare, limbum assucre, ourler, bor der. Orlè na camisa, far l'orlo ad una camicia, subucular oram limbo prætexere, border une chemise.

Octo, estremità de panni cueita con alquanto rimesso, orlo, fimbria, ora, ourlet, bord, bordure. Orto del pan, cimossa, cimos, orlo, ora, lisière. Orto, per qualunque estremità, orlo, ora, extremitas, bord, extrémité. Orto dle manighe dna camisa.... poignet. Orto d' una moneda.... carnelle.

Orlögi, V. Arlögi.

Orlogè, o arlogè, che fa gli orinoli, orinolajo, faber antomatarius, horloger.

Orm, V. Olm.

Ormin, specie di salvia, orminio, sclarea, ormini. Linneo.

Or or, or ora, adesso, in quest'istante, nanc, jam nauc, à présent, sur l'heure, à l'instant. Or or, fra poco, fra breve, brevi, mox, toute à l'heure. Or or, tosto, subito, immantinenti, statim, illico, protinus, d'abord, tout de suite, tantôt, sur le champ.

Orpèl, rame in sottilissime lamine colla superficie in tutto del colore simile all'oro, onde orpello, quasi oro pelle, cioè con pelle d'oro, orpello, bractea 'ærea, oripean, clinquant, similor.

Orpiment, spezie di arsenico di color giallo, o d'oro, long et scabreux.

del quale altro è naturale, altro artifiziale, se ne servono i pittori, ed è veleno corrosivo, orpimento, auripigmentum, orpiment.

Ors, animal feroce, e molto peloso, che abita nei luoglii montagnosi, e freddi, orso, ursus, ours. Piè un ers, imbriacarsi, se vino obruere, s'énivrer.

Orsada, bevanda rinfrescativa fatta di seme di popone, orzo, e zucchero benissimo pesti, e liquefatti con acqua, e passati per istamigna, orzata, lattata, ptisana, orgeat.

Orsēūl, o versēūl, bollicina, che viene tra i nepitelli dell' occhio, orzajuolo, ordeolus,

orgeolet.

Orsù, avv. orsù, or via, age, agedum, age vero, çà, sus, là là, courage. Orsù andomo.... agedum, cja, çà, allons. Orsù butomse a tavla, orsù mettiamoci a tavola, vja, mensæ accumbamus, allons, mettons-nous à table.

Ort, campo, che si coltiva a erbe per mangiare, orto, hortus, potager, légumier. Ort saris da una bussolà, orto assiepato, chiuso, cinto da siepe, hortus circumseptus, closeau. A l'è nen la strà dl' ört, cioè la via è lunghissima, e disastrosa, perche d' ordinario dall' orto alla casa non v'è più lungo viaggio, che cavare il piede fuori della porta , la quale di casa esce nell' orto, essendo per lo più nella città gli orti appiccati alla casa, via est longissimo, et aspera, le chemin est très-

Ortaja, erbe, che si coltivano nell'orto, ortaggio, erbaggio, olera, herbes potagères.

Ortet, dim. d'ört, orticello,

hortulus, petit potager.

Orticheta , V. Sedon.

Ortmilia, così dai contadini chiamata l'artemisia, la quale è erba odorosa, le cui foglie sono simili a quetle dell' assenzio, ma alquanto più larghe, e verdicee al di sopra, giova agli effetti isterici, artemisia, armoise, artemisie.

Ortolau, quegli che lavora, coltiva, e custodisce l'orto. ortolano, olitor, hortorum cultor, jardinier. Octolan, per quegli, che rivende l'erbe per mangiare, treccone, esculen torum propola, revendeur de legumes, herbages. Ortolan, uccelletto, che s'ingrassa ne serbatoj, ed è boccone di molta st.ma; ortolano, milliaria, ortolan.

Ortounua, che vende eine per mangiare, trecca, riven dugho a d'e be, copa, herbière. Ortolanda, per moglie d'ortolano, ortolana, hortorum cultrix, jardinière.

Os, parte solidissima del corpo dell' animate, bianca, e priva di senso, osso, os. os. Os d' persi, d' brigne, d' cerese, d'arbricoch ec., osso, che si genera nelle frutte, nocciolo, nucleus, novau de fruit, ossicule. Os miolè, osso midolloso, os medallosam, os moëlleux, savouret. Os dla ganba, osso della gamba, che è dal ginocchio al collo del piè, stinco, tibia, le tibia,

vallo . . . . canon. Os del cul, osso sacro, os sacrum, 03 sacrum. L' os dla schina . o rastel, serie d'ossi detti vertebre, che si estendono dal capo smo all'osso sacro, e formano ciò che si dice il filo delle reni; spina, spina dorsi, vertebræ, l'épine du dos. Os dla testa, osso, che a foggia di volta cuopre, e difende il cervello dell'animale; eranio, cranuum, erâne. Avei la gargaria ant' j' oss, aver l'osso del poltrone, esser di natura pigro, e infingardo, desidem, inertem, ignavum esse, marcescere desidia, consenescere *veterno* , avoir la paresse dans les os. Avèi nen autr ch' la pel, e j' oss, egli è l'osso, e pelle, ossa, alque pellis to*tas est* , n'avoir que **la peau ,** et les os , avoir la peau colh'e sur les os. Lassè j' oss, rovinarsi interamente intorno ad una cosa . . . . manger jusqu'a sa chemise. Avèi un os car da rusie, pigliare a fac tana cosa difficile, onus difficile suscipere, entreprendre quelque chose de bien difficile, de bien pénible. Butesse sot con l'os del col, ronpse l'os del col, mettersi coll' arco, e col midollo dell'osso, mettersi a far alcuna operazione con tutte le sue forze, nervos omnes intendere , faire rage des pieds de derrière. La lenga a la guan os, fiaca peit, e grös, la lingua non ha osso, e fa rompere il dosso, sovente per le maldicenze incontransi pericoli, mala verba provocant verbera, une mauvaise l'os de la jumbe; se è del ca-llangue trouve souvent ce, qu'elle mérite. It vale nen un 👸 d' ceresa , una pipa d' tabach, diciamo a un dappoco: tu non vali una man di noccioli, nauci es, homo trioboli. tu u'es bon à rien , tu ne vaux pas leux liards.

Osar, soldato a cavallo, e si dice di quelli dell' Unglieria, ed anche al presente de la Francia, ussavo, v. dell' uso . . . . houssard, on housard.

Osa, o ossa, abligliamen to , che si attacco alla sella delle bestie de cavaleare, e copre lora il dorso, copertina , gualdrappa , covertina , stragulum, dorsale instratum, housse, caparaçon. Ossa del seder dla carossa, quel panno, con cui si copre la cassetta del cocchiere, covertina della cassetta . . . housse.

Osaduia, sostegno interiore d'alcuna macchina, ossatura structura, carcasse.

Oscol, v. franc., mezzaluna d'ottone, o d'argento, che gli uffiziali portano al collo, gorgiera, collare, gutturis te-

gmen , hausse-col.

Osel, nome generico di tutti gli animali acrei, e pennuti, uccello , *avis* , volucris , oisean. Trist vol osèl ch nas an catica val, cioè, che l'amor della patria, ossia del luogo, ove si nasce, ancorché vi si stia male, non ne lascia partire per migliorar condizione, a **c**ui può anche aggiugnersi il proverbio : ogni osèl sö nì è bel, dulcis amor patriæ, a chaque oiseau son nid paraît beau. Osel d' rapiña, necello grifagno, avis rapax, oiseau de proie. Osèl d'arciàm, ue-l vre.

cello legato per allettar gli uccelli, zindello, il a aves ilice, appeau. O. d. per uomo scempiato, V. O las. Osel, puo di quei tenti nomi, che la loquace escenità ha inventati per ciò, che i Latini dicevano *penis* . . . . membr**e** viril.

Oslas , pegg. d'osèl , uccellaccio . mugna avis oiseau carnassier. Odas, oslou, si dice per metal, di persona sciocca , e da essere uccellata, e bellata ; uccellaccio , uccellone , scempiato , sciocco , minchione, zimbello, zugo, scasimodeo, vappa, bardus, fatuus, stupidus, fungus, sot, lourdand , hadaud , mais , fou, simple, gofie, mal-adroit, idiot stunde.

Oslèra, luogo, ove si conservano vivi gli necelli, necelliera , *aviarum* , volièr**e**.

Oslet, dim. d'osel, uccellino, avicula, retit oiseau.

O-redal, espidal, luogo pio, che per carità raccetta i viandanti, gli informi, e i fanciulli espesti, xenodechium, *publicum hospitium* , Légital , hôtel-Dien. O pedal di pelegriu, spedale dei pellegrini, dei viandanti, publicum hospitium pauperum reregrinorum " hôpital des pélerins. *O pidal* di bastard, spedale dei fanciulli esposti , de trovatelli, de² hastardi *, brepheti ophium ,* hô~ pital des bâtards. O pidal di mat , spedale de'pazzarelli , ho*spitium dementium*, hôpital des foux.

Ospidalė, povero ricoverato nell'ospedale, pauper, pau-

che la moglie dell'oste, ostessa, hospita, hôtesse.

Ostagi, quella persona, che si da in potere altrui per sicurta dell'osservanza, statico,

ostaggio, obses, ôtage.

Ostaria, luogo, ove si mangia, e si alloggia con pagamenio, osteria, diversorium, caupona, auberge, hôtellerie, cabaret. Ostaria grama, da bon pat, osterna povera, e mal agiata, bettola da mal tempo, da non vi capitar se non per pura, e pretta necessità, sordida popina, cabaret borgne, gargote. Ostaria, nel giuoco dell'oca è quel sito, ove chi arriva paga, e vi sta tanto, ehe ognano de'giaocatori tiri una volta, osteria.

Ostensori, vaso sacro di figura quasi cilindrica, sostemuto da un piede, entro eni si pone l'Ostia consecrata, e si ta vedere al popolo mediante i vetri, ostensorio, voce dell'uso.

Osto, quegli, che da bere, e mangiare, ed alberga alirm per danari, oste, caupo, cabaretier, aubergiste, gargotier, tavernier. Fe'l cont sensa l'östo, determinar da per se quello, a che dee concorrere anche la volontà d'altri, *male* subducere, compter sans Ihôte. Neghè'l past a l'östo con i barbis oit, non voler giammai confessare cosa, che si abbia fatta, ancorchè sia manifesta , negar il pajuolo in capo, nix alba non est, nier la vérité connue, la chose visible. Ciamè a l'östo s'a la d' non vin, domandar cosa che october, octobre.

Osta, albergatrice, ed an- 1 tu sappi certo, che I domandato risponderà a favor suo, quantunque et non sia per dir vero . . . . demander à l' hôic s'il a da bon vin.

> Otan, altrettanto, tanto, come, tantum, tautumdem, æque ac, antant que.

> Otanta, numero, che ascende a otio decine, ottanta, octo-

ginta, quatre-vingt.

Otava, spezio d'otto giorni, e più comunemente si dice di quelli, che o precedono, o seguitano alcuna solennità, ottava, octava, octave, huitaine, *Otava* , t. di musica , quella voce, che è distante da un' altra per otto voci continuate . . . octave. Otaea, è anche intervallo musico di otto voci di grado . . . diapason. Oiwa, stanza poetica d'otto versi d'undici sillabe . . . . octave, stance de huit vers. Otuga rima, stanza d'otto versi di undici picdi , i primi sci de'quali nella desinenza alternatamente tra se corrispondono, e gli ultini due corrispondono insieme, ottava rima, v. dell' uso . . . . octaves.

Otavari, prediche nell' ottava di qualche solennità, ottavario , term, eccl.

Otavin, pezzo del corno da caecia, a cui s'attacca l'imhoccatura, e serve a cambiar il tuono dell'istrumento, ottavino, term. dei musici. Otavin, piccolo flauto . . . . . . octavin.

Otober, nome del secondo mese dell'autunno, il decimo dell'anno volgare, ottobre,

Oton, rame alchimiato colla ! giallamina, o zelamina, che é una pietra di diversi colori, che si trova vicino alla miniera del rame, e fusa con esso ne accresce il peso, e il tinge in color giallo, onde acquista il nome di oton, o loton, ottone, aurichalcum, o es coronarium , laiton.

Otone, o lotone, l'artefice, che fa professione di lavorar d'ottone, ottonajo, faber ærarius Liondeur en enivre.

Ovata , V. Camiseta.

Orèra, la parte interiore degli animali, nella quale essi generano le uova, ovaja, ocorum sedes, l'ovaire.

Overtura, v. fr. apertura, apertio, ouverture. Overtura, spaccatura, spiraglio, valico, entrata, fessura, crepatura, fenditura, adito, bocca, foro, crepaccio, screpolo, buco, varco, passo, imboccatura, scissura, rima, aditus, ingressus, fissura, hiatus, ostium, foramen, ouverture, fente, trou, espace vide dans ouvrier, artisan.

ce, qui d'ailleurs est continu. Overtura, cominciamento, apertura di alcune cose; parlandosi dell'opera si dice *overtu*ra , la sinfonia da cui principia lo spettacolo, entrata, principium, ouverture. Overtura, per maovo mezzo, maovo spediente, occasione.... ouverture. Overtura, per maniera di presentarsi , garbo , elegantia, lepor, mine, bonne grace, agrement. Ov*ertura* d' spirit, ingegno, capacità, facilità d'intendere, di capire, ingenium, intelligentia, onverture d'esprit, facilité de comprendre, d'inventer, d' imaginer.

Oveta, panno, che si mette fra due stoffe, bambagia . . . . . onate.

O via , orsù , V. Orsù.

Ovragi, voce fran., opera manuale, lavorio, *epus*, ouvrage.

Ovrie, v. fr. operajo, artefice, lavorante, artigiano, artifex, opifex, operarius,

PA

P A

à, praticella negativa, che si usa ad imitazione della particella pas francese : così per esempio a l'è pa vera, non è vero, verum non est, il n'est pas vrai. Andè pà, non ci andate, ne pergas, n'y allez pas. Pà un, neppur uno, nemo, ne unus quidem, pas un.

Pà, parola usata da piecoli fanciulli, e ancor balbuzienti in vece di papie, padre, pare, per esser più comoda alla loro pronunzia, e usasi pur anche da coloro, che con essi favellano, nello stesso modo che dicono mama, papa, nana, caca, e simili, labbo, pater, papa. In certa classe di persone, cui non compete il dire *padre* , madre , nè tanto meno papà, maman, usano i figliuoli anche adulti il dire parimente pà, mamaper ischerzo, mangiar con in- quatte à quitte. Giaghè a fè gordigia, picchiare, pippire, pata, o parda't dopi, giocare gulose, avide manducare, bafrer, goinirer, brifer.

Paret, quelle bache delle strade piene d'acqua di pioggia, pozzeita, parva lacuna, triu dans le rues rempli d'Id'une mauvaise affaire.

can de pluie.

Pacșta, paciareta, pacia*rin i* , terra quasi fatta liquida dall'acqui, ianghilia, moti, loja, mama, lutam, eænum,

bone, bourbe, limon.

Pach't, riuvolto, fascetto di minute cose, invogliuzzo, piego, cartoccio, riavolto, rwolucrum, paquet. Pachet, dicesi anche di pai lettere unite insigne sotto un medesimo invituppo , V. Plich. Riughè 't pachèt, si è dipo d'aver per qualche tempo esaminato, e pesato, intricarsi in un affare dubbioso, alean jacere, inserere se fortunæ, fortrace rem committere, hazarder le paquet.

Pacia, fe pacia, fe pata, fe pata pagà, si dice nel giuoco, quando due hanno il punto pari, o sono equalmente distruti da un certo segno, far pace, pareggiare, pattare, pares esse, être à deux de jeu, égaliser la partic. Fé pata, o fë pagë, dicesi quando uno non dee più niente ali' altro, are alieno liberatus, cum aliquo paria fecisse, faire quitte, quitte, ne se donner plas rien l'un à l'autre. Fè pata, o fè pagà, dicesi pur anche quando taluno ha

Pace, v. bassa, ed usata (pariglia, par pari referre, être a levarla del pari, o perder doppio, ludum ludo coequare, vel duplum perdere, jouer à quitte, ou à double, risquer, hazarder tout pour se tirer

Paciada , voce usata per ischerzo, pappaia, mangiata, corpicciata, ingluvies, repletio ventriculi, goinfrade. 40

Paciara, ans la paciera, per soprappiù, per tarantello, per ginnta, supra numerum, vel mensuram, par dessus, surplus.

Paviaręta , paciariā , bu-ria , potia , V. Proęta.

Pacia, lango piccolo, e concavo pieno d'acqua ferma, e propr. in huche delle strade piene d'acqua piovana, pozza , poz anghera , lacuna , cænum, troa dans les rues remph d'ean de plaie, creax plein

Pacio, dicesi per ischerzo di persona paffuta, e panciuta, pingnis, obesus, potelé, dodu. *Pacio* , dicesi pure d'uomo trattabile, arrendevole,

compiacente.

d'ean, mare.

Paciöch, fanghilia, limaccio, helletta, mota, canum, lutum, bone, bourbe. Pacioch, toiro, guazzabuglio, confusione, mescuglio, confusio, perturbatio, ripopé, confusion, mélange, qui produit quelque chose de mauvais goût.

Paciochè, imbrodolare, inquinare, embrener, salir, patrouiller, remuer de l'eau sale r.covnto qualche oltraggio da et bourbense avec les mains, les un altro, e gli ha reuduto la pieds, ou autrement, Paciochè, maneggiare sconciamente, sporcare, brancleare, sorthele miscere aliquid, patronilier.

Pacion, V. Pacio. Per mangione, pacchione, helluo, glou-

ton, goinire, bafreur.

Padèla, strumento noto da cucani, nel quale si friggono, o cascono in altra maniera le vivande, padella, sartago, poèle à frire. Padèla, o pei-Li, stromento per lo più di terro da tenervi fuoco per iscaldarsi, caldano, caldarium, poèle. Avei l'eŭi a la padela, esser guardingo, badare ai fatti suoi, procedere cautamente, sibi cavere, sibi prospicere, avoir un œil aux champs, et l'autre à la ville. La padela dis al paireul tirte an la che t'm'cunce, maniera, che dieesi a uno, che riprenda altrui d'alcua vizio, del quaie gia macchiato esso come il ripreso, Ciodias accusat mechos, Catilina Cethegum, co cles claudum vellicat, la pelle se monque de fourgon, Vedi-Pci.a.

Padlòu, acer. di padèla, padellotto, padella grande, magna patella, ampla surtago, grande poèle.

Padiot, peilot, padellino, parva sartago, poèton, petite

poèle.

Pa d'motoben, pà d'vaire, non molto, haud multum, guère, n'a guère. Pà d'pöch, molto, alquanto, valde, multum, beaucoup. Pà d'vaire, non ha gran tempo, nuper, depuis peu, il n'y a guère.

Padre, nome generico dei Religiosi regolari Sacerdoti, padre, pater, pere. Padre, per

 $T_{QH}$ , H.

genitore, pater, genitor, père.

Padrin, o parin, nomo, che tiene a battesimo, o a eresima, così detto rignardo al battezzato, o cresimato, pateino, compater, parraint Padrin, quegli, che mette in campo it cavaliere nel diallo, e l'assiste, patrino, fautor, parrain.

Padron, che ha dominio, e signoria, padrone, herus, dominus, maître, seigneur. Padron dla ciav di canavēūi, dicesi per ischerno a chi vuol sagnoreggiare, e non ha alcun dominio, padron di nulla.

Padronausit, Pesser padrone, Paver superiorità, padronauza, dominium, autorité.

Padroña, femme di padron, padrona, hera, domina, malcresse. Padreña, tasca di cuojo del soldato, ove custodisce i cartocci da caricare l'armi da fuoco, cartocciere, giberna, battleus, gargoussière, giberne, cartouchier.

Paga , quantità determinata di moneta, che si dà a chi serve, o affatica, e più propriamente quello, che si dà ai soldati per loro mercede, paga, soldo, salario, stipendio, stipendium, as militare, stips , salarium , pave , gage , salaire. Paga, per pagatore, onde dicesi in prover. : Dale cutive pughe a bsogna piè lö ch' as poul, dai cattivi pagatori si dee pigliare qualsisia vosa, ab improbo debuore nihit non accipiendum, il faut tirer d'une mauvaise paye ce, qu'on peat. Bona paga, paga d .zu, buon pagatore, che e esatio nel pagare, probus

debitor, bon payenr. Cativa Paghé an tanta pel . . . . . paga, ene paga debolmente, e a poco per volta, pagatorello, difficile nomen, mauvais

paveur.

Page, o pagi, garzonetto nobile, che serve a gran personaggi, paggio d'onore, puer aulicus, puer honorarius, page. Pagi, ragazzo, che cavalca , reggendo i cavalli spogliati, quando corrono al palho, fantino . . . . . jequai , jo-

quet.

Paghè, dar il prezzo di quel, che ad altrui si è tenuto, uscir di debito, pagare, solvere, pendere, exsolvere as alienam, payer, s' acquitter d'une dette. Fesse pagliè doc volte la stessa futura, farsi pagare due volte per lo stesso lavoro, per la stessa eosa, duplum lucrum facere, tirer d'un sae deux montures. Paghesse d'soc man, ricattarsi, vendicarsi, render la pariglia dell'ingiuria ricevuta, injuriam ulcisci, se venger, prendre vengeance, tirer raison, se faire raison. Fe giustisia d'soe man, vale lo stesso. Paghesse d'rason, acquetarsi alla ragione, acquiescere juri , se rendre à la raison. Paghè i sēti debit, pagar i snoi debiti, æs alienum solvere, sa tisfaire ses créanciers. Paghessa, prender da se stesso quello, che altri dec care ..... se payer.

Paghè con boñe paröle, pagar con parole, o di parole, dicta docta pro datis alicui dare, creditorem frustrari per diverticada, paver en gambades , en monnoye de singe. [

de corio tuo mihi satisfacies. votre dos m'en répondra.

Pagherò, ter. mercantile. confe-sione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, e suscettibile di qualunque cessione in forma della clausula all'ordine S. P. che suole apporvisi, pagherò, v. dell'uso italiano . . . . . . billet au porteur, ou à ordre. Le regule delle cambiali non sono applicabili al pagherò.

Pagnou, sorta di panno nero assai fino, che si fabbri+ ca a Sedano, detto pagnone dal nome del suo fabbricatore , pagnone , v. dell'uso . . .

pagnon.

Pagaöta, pan tondo, pagnotta, panis, un pain, une

miche.

Pai, si dice soltanto delle bestie, e significa mandar fuori per di sotto, cacare, ege-

rare, rejeter, fieuter.

Paja, filo, o fusto di grano, o d'altre biade da che cominciano ad essere da mietere, o mietute, paglia, palea , acus , stramentum , paille. Feu d' paja, dicesi di cosa, che dura poco, flamma de stipula brevis, fen de paille. Con'l teup, e la paja i nespo maduro, col tempo si perfezionano le cose, omnia fert tempus, avec le temps, et la paille les nelles marissent. Balse per la paja, nè vincere, ne perdere , V. Avèi pôca paja ant la basciña, esser magro, gracile, debole, smanto, sparuto, ec. V.

Pajas, ravvolto di panni, e simili, a foggia di cerchio, usato da chi porta pesi in ca-l'altro metallo da mettersi per po, cercine, cesticillus, arculus, bourlet. Pajas, con-1 tadino Bergamasco, introdotto poscia nelle commedie per buffone, o personaggio vile, assai contune nelle commedie buffe, paghaccio, zanni, scurra , ridicularius , mimus , zani, fagotin, boutfon, scaramonche.

Pajassa, gran sacco pieno di paglia, o foglie di saggina, encito da ogni parte, che s'usa tener in sui tetti sotto le materasse, saceone, pagliericcio, culcitra stramentitia, o straminea, paillasse.

Pajassè, che fa, o vende tela da pagliericci . . . . Pajusse, colui, che s'interessa nei matrimonii, paranimo, mezzano dei maritaggii, pronubus, paranymphe. Pojussė, o compare pajassè, pajassèra, dicesi a compadre, o comadre assistenti al battesimo.

Pajè, cumulo, o massa grande di paglia, che dai contadini si fa a guisa di cupola con uno stile nel mezzo dopo aver battuto il grano, e si pone per lo più avanti le loro case ; pagliajo , palearium , pallier, tas de paille. Lo stale, che è nel mezzo, e che lo sostiene, dicesi stollo; Chi serv Cavaiër, va muri al caus dal pajèr, a servire i Grandi il più delle volte nulla si guadagna; nella corte de' Grandi raro è, che si faccia fortuna . . . . service de Grands n'est pas héritage.

Pajeta, è una certa sottilissima, e minutissima rotelornamento sulle guarnizioni delle vesti; bisantino, paglinola , lunetta , stellettina da ricamo, minutissimum ramentum, paillette.

Pajöla , tempo , che la donna sta in letto a vita scelta, quando ha partorit**o ,** *puerpe-*rium, couche, le temps après

l'acconchement.

*Pajolà* , dona da parto , donna, che è nel puerperio, puerpera , l'accouchée.

Pajon, dicesi per ischerzo la pajassa, V. Bruse'l pajon, andarsene, fuggire, abire,

evadere, s'enfuir.

Paire, aver agio, comodità , tempo favorevole , opportunità di poter attendere , fare ec., per tempus ticere, avoir da temps, avoir du loisir. Quand i paira, quando io abbia l'opportunità , quinz mihi per tempus liceat, quand l'aurai du lo sir. Nen paire a mescesse I vin, dicesi per ischerzo di chi ha molie occupazioni, valde negotiosum esse, occupationibus distincri, ètre fort occupé, très-affairé.

Pairēūl, vaso di rame rotondo con manieo di ferro arcato, e con la hocca alquanto più larga della rumiña; stromento di cucina , e serve per hollievi entro elecchessia, painoio, cacabus, ahemum, lebes, chaudron. Sgurè 'l pairēul, dicesi per ischerzo confessarsi de' suoi falli , peccata confiteri, se conicsser, accuser ses péchés, s'accuser en confession.

Pairola , vaso di rame rolina d'oro, d'argento, o di I tondo con manico di ferro arcato, ma assai più largo del paireal, e serve per bollirvi entro checchessia; caldaja, lebes , caldarium , cortina , chandière, chaudron.

*Pairolà* , quantità di roba , che si cuoce, e che entra in un pajuolo, in una caldaja, pajorata . . . une chaudronnée.

Pairole , facitore di pajuoli, caldaje, padelle, e simili; calderajo, padellajo, faber ærarius, sartaginum institor, chaudronnier, poêlier.

Pairolèt, dim. di Pairēūl, V.

Pais, regione, provincia, paese, regio, terra, tractus, pays, région, ciel, terre, province. Chi canbia pais, canbia fortuña, chi muta lato, muta fato, cioè chi cangia paese, migliora le suc condizioni, qui cælum mutat, fortunam swpe mutat, en changeant de pays on trouve quelquefois an melllour sort. Tut mond è pais, cioè che per tutto può viversi, e che per tutto c'è del bene, e del male, omne homini natale solum, quævis terra, patria, on vit par tout, par tout il v a du bien, et du mal. Tanti pals tante usanse, o tante mode, ciascuu paese ha le sue particolari usanze, suus cuique mos, autant de pays, antant de contunes. Descurvi pais, scoprir il paese, dicesi del riconoscerio per assicurarsi di agguati, o simili, loca perscrutari, découvrir terrain. Descurvi pais, vale anche prender notizie, explorare, prendie des connoissances. Pais bas, pacci Lassi, Flandra, per lo più serve per sosteguo

provincia in Europa , Belgium, Flandre.

Paisagi , term. dei pittori, pittura, che rappresenta campagne aperte con alberi, finmi, monti, cd altre cose villerecce ; paese , paesetto , paesino, pictæ regiones, paysage.

Paisàn, contadino, como di campagna, nomo di villa, che lavora la terra, campagnuolo, villano, bifolco, rusticus, agricola, paysan, viltageois, homme de campagne. Paisàn, dicesi anche ad uomo incivile, villano, zotico, rusticus, paysan.

Paisana , contadina , rusticula, paysanne, villageoise.

Paisanas, villano, zotico, villanzone, rupico, gros manant, vilain paysan.

Paisanot, foresello, foresezzo, contadinotto, villanello, e per lo più si dice di leggiadro villanello, rusticulus, rusticus bene habitus, joli pavsan.

Paisanòta, foresella, foresozza, contadinella, villanella; per lo più dicesi di leggiadro, e vezzosa contadina, rusticula, jolie paysanne.

Paisöt, dim. di pais, paesello, paesino, parva regio, regiuncula, petit pays.

Puitàs, dicesi per ischerzo a persona grassa, pettornia, pancinta, palfuta, pinguis, obesus, potelé, dodu.

Pajùs, tritame di paglia, pagliericcio, palea trita, paillier , paille hachée , vieille paille, menue paille.

Pal , legno-ritondo, e lungo, aguzzo da una parte, che de' frutti; palo, palus, écha- I letto da collo, che portan le las. Pal, paloch, passon, palo grosso con traverse da capo, che si dicon coructti ad uso di sostener le viti nel mezzo de' campi; broncone, palus, pien, échalas. Pal, stromento di ferro in fonda sottile, e in cima più grosso con alquanto di testa auguata, e serve a vari usi, come forare il terreno, perenotere massi, muover pesi, ed altro; palo, palus ferreus, pal, lévien, pince. Pal del paje, quel lungo legno, o antenna, che si mette al mezzo del pagliajo; stollo, mitrile, stile, anima del pagliajo . . . . .

Pala, stromento noto di varie forme, e muterie, serve per tramutare le cose minute, e che non si tengono insieme, come rena, biade, terra, neve, e simili; pala, pala, pelle. Pala, è anche uno stromento, di cui si servono i panattieri per informare, e stornare il pane, detto più propr. palon, o paron V. Pala; dicesi anche dai suddetti uno stromento pur di legno lungo, e molto sottile, su cui si adattano pezzetti di pasta per infornarli; pala, infurnibulum, pelle de bonlanger. Pala , stromento di ferro con munico di legno, che rassomiglia al veir, badile, batillum, hoyau. Pala , stromento da mutino, che ha forma di pala , pala . . . . pelle.

Palà, tanta quantità di roha , quanta cape sulla pala , palata . . . . pellée , pellerée , pelletée.

Paladiña, spezie di fazzo- | échafaud.

donne, palatina . . . . . palatine.

Palafernė, quegli, che cammina alla staffa del palafreno (caval da sèla) e che'l custodisce, e governa, palafremere, staffiere, equorum curator , palefrenier.

Palamal, V. Paramal.

Palan , palandran , palanas , palermo , panbiunch , pertia, graudas, dicesi per ischerzo a nomo di sproporzionata statura, ma disadatto, malfatto, spilungoue, sperticato, tongurio, haut en jambes, escogriphe. Dicesi anche d'uomo adulto, che ia delle fanciullaggini, bacchillone, nugax, nugator, badaud, niais, lourdaud.

Pulas, fabbrica magnifica, e sontuosa per alloggiare un Sovrano, un Prencipe, un gran Signore, palazzo, palatium, palais. Nella più parte delle Città dell'Italia dassi il nome di palazzo alle case grandi, e belle. Palas dl'Inperator a Pavis , palazzo dell' Imperatore in Parigi, lovre, domus Imperialis, Regia, le louvre. Palas, per Fora, Corte di Ginstizia, Senato, Curia, Tribunale, Forum, Curia, palais.

Pulch, dicesi un tavolato posticeio elevato da terra peristarvi sopra a vedere, o rappresentare gli spettacoli, o altro, paleo, pulpitum, fori, orum , spectaculum , théâtre. Palch da ciarlatan . . . . . traiteau. Palch per un spetacol, per tajè la testa · · · • composto di legnami lavorati, commessi, e confliti in sieme per sostegno del pavimento, poleo, tabulatum, pavimentum tessellatum, parquei, plancher parquete.

Palchetè, intevolare una camera, impalcarla colle tivole, imbossolare, cubiculi, conclavis pavimentum facere opere sectili, vel tessellato, vermiculato, planchever, lambrisser, parqueter avec des

ais.

Palermo , V. Palan.

Palet, pietra piana, e rotouda, colla quale si giuoca, gettandola in aria per situarla più vicino che si può al lecco, ossia al posto, che si è prefisso ; di questi sassi si servono i ragazzi per giucare in vece delle pallottole, piastrella, saxea lamella, patet, galet. Da noi si estende anche a significare piastre rotonde di ferro, o di piombo, fatte per lo stesso uso, piastrella , lamella ferrea , plumbea, palei, galei de fer, de plomb. Giughè ai palèt, gincare alie piastrelle, ludere lamellis, faire glisser le palet sur la terre, paleter.

Paleta, piccola pala di ferro, che si adopra nel focolare, paletta, batillum, pelle, poèie à feu. Paleta , quell'arnese di legno a foggia di paletta, di cui si servono le lavandare per battere la biancheria nel lavarla . . . . bat-

Palchèt, o lögia, luogo, (guo piano, con manico, di dove stanno gli spettatori del cui si servono i ragazzi per teatro, palchetto, spectatorum | giucare alla palla, mestola, receptacula, loges. Palchet, palmula lusoria, palette, triquet, battoir pour jouer à la paume. Poleta da trincot, paletta per gaicare alla palla a corda, pilmula pilaris, triquet. Paișia dla gelosia , regolo, regula, lame, listeau de bois. Paleta, term. degli orinolej , aletta deila ruota de' discontri . . . . . palette. Paleta, t. degli Sampatori, strumento di ferro a guisa di piecola pala, con cui si prende l'inchiostro . . . . palette. Paleta, ferro, che cura nei denti del cotellose per impedice, che non dia an dictro, paletta del rotelione ... paietre.

Paleton, regoli di legno delle gelosie . . . listeaux de

bois, lames.

Paliña, o böina, term. de' livellatori, bastone, o pertica, o bacchetta, che si pianta in terra, con in cima un oggetto, o scopo bianco, come pezzuolo di carta, o simile, onde poterlo osservare a notabil distanza per traguardare, levar di pianta, o far altre operazioni d'agrimensu-1a, paletto, biffa, pallina, v. dell'uso . . . . palline, voce dell'uso.

Palio, panno, o drappo, od altro, che si dà per premio a chi vince al corso, palio, palma, bravium, prix de la course. Palio, ornamento benedetto dai Sommo Pontefice, e concesso da lui ai Patrarchi, e Metropolitani, in segno della pienezza della giurisditorr. Paleta, strumento di le-Izione Ecclesiastica, dai quali si porta sopra gli abiti sagri a guisa di collana in giorni determinati, ed è tessuto di lana bianca, con alcune crocette nere, pallio, pallium, nallium.

Palisada, steccato, che si fa con pali piantati in terra avanti le porte d'una fortezza, o altrove, palificato, steccato, vallum, septum,

barrière, palissade.

Palm, o spant, spazio di quanto si stende la mano dall' estremità del dito grosso a quella del mignolo, pahao, spanna, palmus, dodrans, spithama, palme, empan, am-

pan.

Palma, l'albero, che fa i datteri, palma, pulma, mier. Palma, ramo lavorato della palma, che si benedice la Domenica dell'ulivo, palmizio, palmæ ramus, rameau, palme, on palmier, qu'on donne à Pâque fleurie. Palma dla man, palma, vola, la paume de la main. Portè un an palma d'man, fare ad alcuno eccessive amorevolezze, in deliciis habere, in oculis ferre, magna prosequi benevolentia, combler quelqu'un de politesses, lui faire beaucoup de caresses.

Paloch, V. Pal, scalas. Palon, o paron, term. dei parattieri, pala da informare, e sformare it pane, informapane, informibulum, pelle de

boulanger.

Palòs, specie di spada corta da un sol taglio, coltello da caccia, prioscio, neologismo dell'uso, clanabalam, conteau de chasse.

Palöt, dim. di pala, pala piccola, V. Pala.

Pà manch, non, non meno, nè anche, neppure, haud, non, nou minus, nequidem, non, non moins, quand même.

Pan , tela di lana , panno. pannus, drap. Stesne ant i so pan , starsi da se con quello, che nomo ha, propria in pelle quiescere, se contenter de ce qu'on a, sans inquiéter personne. Piè'l pan per sö vers, pigliare il vero modo in fare checchessia, scenæ inservire, prendre la bonne voie, s'y prendre comme il fant, prendre le hon biais. Nen fesse strassè i pan da dös , neu fesse stirasse, nen fesse preghe trop, non si fare stracciar i panni, non si fare pregar troppo, ultro morem gerere, ne se fure pas tirer l'oreille, ne se faire pas beaucoup prier. Tajė i pan ados a un, mormorare d'alcuno , sparlarne , fautam alicujus proscindere, aliquem lacerare, obtrecture, lædere, médire, dire mal de quelqu'un, nuire.

Pan, l'alimento più comune dei popoli d'Éuropa , fatto di farissi di frumento, o di biade, impastata, e cotta, pane , panis , pain. Pañ restà, pan rafferino, punis hesternus , pain rassis. Pañ da supa , quel pane, che è latto a pasta soda, ben lavorata, e posta a lievitare rovescio, del quale per essere molto corteccioso si fa uso per le zuppe; pan tarlocco, pan bossice . . . . pain à soupes. Pañ bufet, pane soprathao, pan buitetto, o pan tondo , panis siligineus,

pain mollet. Pan brun, pane I chessia a vilissimo prezzo, midi farma mescolata con istraccuatura, o cruschello, pane ialerigno , panis cibarias , se cundurius, ptebejus, pain de gruant, pain moussant. Pañ bianch, pane bisuco, panis candidus, panis primarius, pain blanc. Pañ vubata , V. Pañ brun. Pan d'Iveu, pane di tritello, pun de' cani, panis furjuraceus, poin de son.  $Pa ilde{u} = mu/i$  , pane mailato . panis mucidus, pain moisi. Pañ guech, pane massiccio, panis solidus, durus, prin massif, solide. Pan mol, pan merbido, molle, panis tener, mollis, pain tendre. Pañ fre ch. pane della stessa mattina, della stessa giornata, pane fresco, raffreddato che sia , panis receus, a furno calens, pain frais. Paū bęscotà , pane hiscotto , panis tostus, biscuit; parlindosi del biscotto de' marinaj, panis nanticus, galette. Pañ d' munision, pane di munizione, panis castrensis, pain de munition. Pañ grata, pan grattuggiato, e cotto in brodo , o acqua , pan grattalo , panis attritus, pain rapé. Toch d' pañ, tozzo di pane, panis frustulum, frugmentum, morecan de pain. Mangé I pañ suit, cibarsi di pane senz'diro insieme, nikil adhibere ad panem, ne maager, que du pain. Mange la molèa con i dent, e la crosta con le sansive, cader da uno stato felice in una misera condizione, gingiva inermi frangere panem, avoir du pain quand d n'y a plus un toch d'pañ, aver chec- chardon à cent têtes, ervn-

nimo pretto aliquid emere, avoir quelque chose à trèshou marche. Pañ d' bur, pañ d' sucher ec., pane, o mozzo di buero, di zucchero, meta, o massa butyri, saechari, pain de beurre, de sucre. Mangè I pañ a tradiment, dicesi de' scioperati, e di coloro, che non faticano, come converrebbe, cioè che lo mangiano, e non lo guadagnano, non mereri alimenta, il ne vant pas le pain , qu'il mange. Pañ d'un di, e vin d'un an, si dice per dinotate i termini, ne' quali c' son più perfetti . . . . . . pain d'un jour, et vin d'un an. Pen cen j' ēūi, formag sens eui, e em che santa ai ēūi, dettato, che dinota la qualità, che debbono avere queste cose per essere eccellenti . . . . pain , qui ait des yeux, fromage sans yeux, vin, qui saute aux veux. Esse bon com U pañ, dicesi di persona, che sia in estremo grado di bontà, vir singulari probitate, bon comme le pain. Erba panataria , dicest per ischerzo il pane. Pañ del liw, sorta d'erba, typha major  $\dots P$ añ porcin, sorta d'erba, pan porcino, cyclaminum, cyclamen œuropaum, pain de pourceau. Pañ cocèt, sorta d'erba, primula veris, seu paralysis vulgaris, . . . . Pan möl , V. Panataiin. Pañ caud, sorta d'erba molto spinosa, eringe, calcatreppo, erragium can pestre, chausse-trape, chardon coide donts. Avei na cosa per 16, panicant, chardon roland,

ge. Paŭ del coco, trifoglio acetoso, acetosella, o erifolium acidum, o izelle sauvage.

Paña, si dice alla spiga della saggina, del nuglio, del panico, e delle canne, pannocchia, panicula, épi du blé de l'urquie, du millet, etc.

Pana, drappo di seta col pelo più lungo del velluto, felpa, pannus sericus villosus, peluebe, ou panne de soie.

Panà, aqua p mà, acqua cotta con infusione di midolla di pane, acqua panata . . . .

Panacèa, pianta odorosa, dalta cui radice, e gambo intaccati stilla l'oppoponaco, panacea, panace ercuteo, panacea, grande berce, panacée, panax d'héraclée.

Panada, pane cotto, o bollito nell'acqua, o brodo, sorta di minestra leggiera, e di facile concozione, panata, pappa, pan bollito, pulticula expane confecto, puls expane friato, panade, pain cuit.

Panadiña, dim. di panada, panatella, putticula e pane friato, petite panade.

Panadora, bruscia, stromento con setole, onde si putiscono i cavalli, brusca, spazzola, scopetta, paraiculus, brosse.

Panaris, postena che nusce alle radici delle unghie, patereccio, paronychia, orum, redavia, o redivia, panaris, mai d'aventure.

Panataria, bottega da panatuero, pistrina, bonhagerie.

Panataria, sorta d'erbri, dicesi in itatiano parietaria, per-

che nasce per le pareti, e vertrinola perché è in uso per ripulire i vetri, parietaria officinalis, parietaire.

Panate, quegli, che fa il pane, panattiere, pistor, panattiere, pistor, panis premus, boulanger.

Panatèra, arnese da riporvi il pane, penattiera, panatium, corbeille à mettre le pain. Per moglie del panattiere, tornaja, pistrix, houlangère, foncuière.

Pañ bianch , V. Palan.

Pan giament, il panneggiare, che si la le pitture, o sculture, panneggiamento, pannatura, lavoro, con cui l'actefice rappresenta le sembianze di panno . . . . draperie.

Panegirista, che fa panegirici, panegirista, laudator, panegiriste, louangeur.

Panel, pezzi di legno, o vetrate chiuse da un orlo, da una cornice, assicella, asserculum, panneau.

Panich, agg. a sperie di timore, ed è quella subita costernazione, che non può ovviarsi per verun impero della ragione; timor panico... terreur panique.

Panie, specie di guardiufante, faldiglia . . . panier. Per tasca, che usano le donne per mettervi il loro lavoro, sacchetto, qualus, panier à l'onvrage.

Panil, pianta annua, che si coltiva principalmente per alimento degli uccelli cantorini, s'usa però anche per cibo degli uomini; uon o molto dufferente dal naggio, e serve ai medesimi usi, et ha le stesse proprietà; panicy,

panicum, panis, panicum, Panil , è anche uno stromento fatto a rete, che i mulatticri attaccano al capo de' muli per mettervi entro strame; gabbia, fiscella, morean.

 $Paunar{u}a$  , ogui sorta di panno lano in pezza, pannina.... draperie. Prendesi anche per panno d'inferior qualità . . . .

Pà 'n pluch , pà 'uç stiss , nulia affatto, niente del tutto, nihil prorsus, rien du tout, absolument rien, pas un zest.

Panoja, la pelle pendente dal colto de buoi, giogaja, palearia, fanon. Panoja, dicesi per ischerzo alla pelle pendente dal collo di persona palluta, e grassa, soggiogo, · · · · · un double menton.

Panpinèla, sorta d'erba, pumpineda, pimpinella, pimprenede.

Pansa, parte del corpo dalla bocca dello stomaco al pettignone, pancia, venter, panse, ventre. Gratesse la pansa, o i genoi, starsi in ozio, otio marcescere, diffluere, être oisif, se tenir les bras croisés. Fe pansa, dicesi d'un muro ec., far ventre, in ventrem prominere, faire ventre, se déjeter en dehors. Pansa mena, gioja m na, quando taluno è ben pisciuto, è giulivo, ubi saturatus, largiloquus est, il jase, il cause, quand if a le ventre plein. Chi a bonēūr , chi a mal a ta pansa, chi è tortunato, chi è disgraziato, alii prospera , alti adversa utuntur *fortuna* , qui est heureux , qui est malheureux. Minge, beive a cherpa pansa, mangiare, cachinuum tollere, rire à gorge

bere a crepa pelle, se effarcire, vino se ingurgitare, manger, boire à ventre déboutonné. Conservè la pausa per i fi, serbar il corpo a' fichi, veder di vivere quanto si può, e non mettersi a rischio d'esser ucciso. Cherpa pansa, ch' röba vansa, piuttosto crepa panza, che roba avanza, potius rumpatur venter, quam quidpiam in mensa relinguatur, plutôt le ventre creve, que de laisser de la viande au plat, ou du vin. A pansa möla, boccone, colla bocca in terra, all'ingià, colla pancia verso la terra, pronns, ventre à terre, se coucher sur le ventre. Pansa del botal , il corpo, o gonfiezza nel mezzo d'una botte, d'un barile, venter, capacitas, amplitudo, bouge. Pausa illa botèlia, del fiasch ec., ampiezza, capacità , venter , amplitudo , ventre. Mal d'pansa, male di ventre, dolores alvi, mal de ventre. Pansa pieña, pansa gonfia, pansa grossa, pancia piena, trippa, epa, buzzo, venter distentus, panse pleine, ventre plein. Per gravido, venter gravidus, ventre gros.

Pausà, cecellente mangiata di cheechessia, corpacciata, ventriculi repletio , l'action de manger à ventre déboutonné. Fesne na pansà, na boña pansà , empisne la pansa , far una buona corpacciata di checchessia, effarcire se, rembourrer son pourpoint. Piesne na pansà , rie a cherpa pansa, sganasciare dalle risa, risu disrumpi, iliu dissolvere, déployée, on à ventre déboutonnné, étouffer, crever de rire. Caus ant la pansa, percossa data nel ventre, pecciata, ictus ventri inflictus, coup de pied dans le ventre. Pansà, percossa della panera, ventrata, ictus ventris, coup donné sur le ventre.

Pansà per tèra, colpo dato in terra colla pancia, spanciata.... coup domé du

ventre par terre.

Pansarii, di grossa pancia, panciato, ventricosus, ventrosus, ventro, pansa, chargé de cuisine.

Pausèt, quell'organo membranoso in forma di sacco, o di comamusa, che è situato obbliquamente sopra tutto nell' ipocondrio sinistro sutto del diafragma tra il fegato, e la milza, ventricolo, veatriculus, ventricole, petit ventre.

Panson, bedron, dicesi a uono grosso, impersonato, corpreciuto, grosso di corpo, buzzone, crassas, corpulentus, ventrosus, ventra, membra, pansu. Panson, per pansèt,

Vedi.

Panta, quei perzi di drappi, che si appiecano pendenti intorno al cieto del baldacchino, o servono a parare Chiese es., drappellone, padaglio, balza, peristroma, pente.

Pantalèra d'teila, teta, che si distende in aria, e allo scoperto per riparare dal sole, aria, pioggia ec., tenda, velurium, tente. Pantalèra d'as, tavolazzo di hottega per difenderla dal sole, pioggia ec., umbraculum, auveni.

Pantalon, spezie di masche-

ra, rappresentante il Veneziano, personaggio assai comune nelle contraedie buffe, l'antalone, histrio, ridicularius Venezias, Pantalon.

Panteleñe, sorta di calzoni lunghi, calza braca, ponni di gamba, calzoni, calze a campanile, femoralia, chausses à la matelette, culattes longues, pantalon.

Ponte fla ,  $V.\ Patofla$  .

Paclot, Frate dell'ordine dei Minimi, di san Francesco di Pacla, Frate minimo, Frater minimus, ordine s. Francisci a Paula, Frère minime.

Paon, paonas, V. Pavon,

pavonas.

Papa, Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra, Papa, Summus, Maximus Pontifex, Summus Antistas, Pape, Souverain Pontife, PEvêque de Rome, Chef de PEglise universelle.

Papa, minestra di farina, o di pan trito, che si fa bollire in acqua, o brodo. E' la vivanda solita dersi ai bambini quando s'aliattano, e cominciano a balheitare, e si dice papa, perchè essendo hi lettera P. puramente labiale, è facile a proferirsi, come sono le lettere B. M., e però ne'bambini si trova maggior attitudine a proferire queste, che l' altre consonanti, laonde più facilmente proferiscono pà, mama, papa, bo, che padre, madre, minestra, bere; onde le balie si servono di queste parole per facilitare la loguela ai bambini, pappa, papparium, bouiltie.

Paph,voce, con cui i figlia $\phi$ li

il 10ro padre, babbo, padre, pater, pere, papa. Papa grand, bece, o grand, avolo, acus,

grand-papa.

Papagat, uccello, che vien dant ludie, e di più colori, per lo più verde, e col becco torto a modo di sparviere, che ha maggior lingua, e più grossa d'ogni altro uccelio, onde facilmente impara ad imitae la faverla umana; pappagallo, psittacus, perroquet. Fè 'l papagal, profesire le parole, e non autendere il senso, psittacum imitari, parler comme un perroquei. Papagal, vaso di vetro ad uso di chi vuole agiatamente orinare in letto senza pericolo di versar l'orina; pisciatojo, orinale di vetro, *matula, ma*tella, scaphium, pot de chambre, urinal de verre.

 $Paparöta\,,\; papeta\,,\; o\; papa\,,\;$ colla di farma, gluten farmaceum , colle de farme. Paparöta, papeta, potri, potra, papa fariña, poltiglia, pappa rrullata, papposata, minestra fatta di farina, e più comunemente di farma di saggina, pulticula, papparium, bouillie.

Papardela, v. pop., manifesto pubblico per iscrittura fatto per dicharare la sua volontà, o le sue ragioni intorno a checchessia; cartello, libellus, affiche, placard, écritean, manifeste, pancarte. Papardèla, per lunga facciata di carta scritta ec.

Papaver, erba sonnifera, della quale si cava l'oppio, ed come della domestica, e della salvatica; papavero, il strar segni di allegrezza, gau

delle persone civili chiamano I domestico, papaver sativum, hortense, pavot; il selvatico, papaver erraticum , rhwas , coquelicot. Testa d' papaver . . . scapus . . . . .

> Pape, dal latino papyrus, o dai francese papier, .composto di cenci lini macerati nell'acqua, indi-ridocto in foglia sottitissima per uso di scrivervi; carta, foglio, charta, papyrus, papier. Papè in num. ptur., dicesi ogni sorta di titoli, documenti, memorie, ed altre scritture; e in questo senso dicesi al plurale carte, scritture, scripta, scriptura , codices , papiers. Papè , V. Carta.

Papeta , V. Paparöta.

Papete, appiccare insieme con pasta, come carta, e simili, impastare, conglutinare, corter avec de la pâte.

Papi, non più, non amplins, non plus, pas plus.

Papilion , le estremità di uni cuilia, o cresta, che tengono dall' orecchio sino alla punta più, o meno in rotondo secondo la moda, ed il nome della cuffia; cannoncini di creste, o di cuffie . . . . . . papillons.

Papina, v. usata per ischerzo, schiallo, alapa, colaphus, soufflet.

Papiö'a, pezzo di carta per lo piu senza colla , con cui s' involgono i capegli, che si vogliono innanellare per farli tener arricciati; carta . . . . papillote. Fè le papiöte, avvolger i capelli nella carta per arricciarli . . . . pap lloter. Bute i laver an papiöta, modium, latitiam præ se ferre, tosto, in un istante, in un oculis proferre, montrer, manifester plaisir, joie ec.

Papotè , pussiè , V. Poponè. Papote, usar morbidezze, far vezzi, carezze, vezzeggiare, careggiare, blandiri, permudcere, subblandiri, vultu, oculis, verbis alicui benevolentiam significare, caresser, flatter, mignoter, cajoler, dorloter, mitonner, amignarder, chover, amadoner quelqu'un. Papotesse, trattur se stesso con soverchia delicatezza, careggiarsi, nimis sibi indulgere, nimium valetudini servire, corpori deservire, curare pelliculam, vacare corpori , delicate , et molliter vivere, in mollitiis ætatem agere, se choyer, se délicater, se dorloter, se dodiner.

Paprè, colni che sa, o vende la carta, cartaro, cartajo • • • • • · · · chartæ , vel papyri opijex , papetier.

Paprèra, fabrica dla carta, cartiera , officina charturia , papeterie.

Para , V. Pala. Parà , V. Palà.

Parabòt , o Frontal , guancialetto a guisa di cerchio fermato con alcuni nastri al capo de' bambini per riparo delle percosse nelle cadute; cercine, circulus, arcus, bourrelet, ou bourlet.

Paraciair, paralim, quella piccola rosta, che serve per parare lo splendore del lume di lucerna , o di candela , affinchè non dia negli occhi; ventola . . . . garde-vae.

Para col gat, v. pop., che

batter d'occhio, in un momento; dà di para cot gat, actutum, confestim, uno cculi ictu, memento tempuis, en un elin d'æil, en un tour de main, en moins de rien.

Parada, nostra, compa, apparato, epparatus, species, ostentatio , parade. Parada , t. milit dicesi il luogo, dove si adunano le truppe, o si schierano, e più propre la comparsa degli ufficiali, e de'soldati in un posto assegnato per porsi in arme, parata.... parade. Parada, vale anche addobbo, ornamento, onde esse d' parada, o un parada, vale esser addobbato, abbigliato , ornato di paramenti . . . ètre paré, on en parade. Let d' parada, stansa d' parada, letto di parata, camera di parata . . . . . . lit de parade , chambre de parade. Parada, t. degli schermidori, l'azione di parare un colpo, declinatio, vitatio petitionis, parade. Fe na parada , parate un colpo, petitionem declinare, ictum vitare, faire une parade.

Paradis, luogo de'beati, paradiso, paradisus, paradis. Paradis terestr, si dice il luogo delizioso , dove primieramente Iddio colloco Adamo, id Eva, paradiso terrestre, paradisus voluptatis , hortus cuitu amænissimus , le paradis terrestre , éden. Andè au paradis ant un sestin, vale far cosa, che rechi sommo piacere, rem perjucundem agere, aller gaiement. Paractis, dicesi per esagerazione di qualunque luogo usasi per significare, subito, ameno, e delizioso; ant cost post a l'è un stè da paradis, tomacare; sp., viere, nettatoja, paradiso, paradisus, paradis. Buiè un un paradis, locario altemente, lundbus ad colum efferre, exalter, elever jusqu' aux mues. Paradis, dicesi anche la parte più alta del teatro, paradiso....paradis.

P A

Parafanga , quella ribalta di euojo, che s'alza, e si abbassa per coprire le gambe di chi è in catesse, o in altro simil legno, e per difende lo dal fingo, e datla pioggia, paralanga, v. dell' uso

italiano . . . . .

Parafēu , stromento, di cui ci serviano per riparatei dall' ardor del fineo, parafuoco, umbella focaria, écran.

Paragon, o pera d' paragon, pietra cornea, dura, e nerastra, su cui fregundo l' oro, o l'argeato si la provadella loro qualita, pistra di paragone, lapis lydius, pierre de touche. Paragon , o parangon, comparazione, egualità, comparatio, collatio, equiparatio, confrontation, comparaison, parallèle. Per prova, cimento, esperienza, experimentium, specimen, épreuve, essai.

Paramal, sorta di giuoco sulla piana terra con palla di legno, e con un piccol maglio, pallamaglio, clava lusoria, jou de mail, mail.

Paraman, l'estremità della manica d'un abito, mostra delle mariche, aliotto, fimbria, parement. Paruman, assicella quadrata, o scantonata con manico orizzontale litto per di sotto ad uso di tenervi

t. dei maratori . . . .

P. cramenta, o pianeta, quella veste, elle porta il Sacerdote sopra gli altri abiti , quan do relepra la Messa, pianeta,

casula, chasuble.

Param utal, tutte le vesti, che dai Sacerdote, e dagli altri sagri Ministri si adoprano, quando si canta solemnemente la Niessa, e sono la pianeta, le dulmatiche, i piviuli ces, paraments, peripetasmata, oracmens.

Paramo che, spezie di rosta, che sventolanco aliontana le mosche : paramosche , flabellum in carion, chisse-

тионевоя.

Paranet, specia, orio, muraglia, che si ri ai lati d'un ponte, o d'una strada, che abbia da alcuna parte profondi fosti, o dirupi, spalletta, lorică , repagula , parapet , grrde-fou. Parapet, elevazione di terra , o di pietre al di sopra d'un baluardo . . . . parapet; so è di una scala, o galleria, udminiculum, parapet.

Parapia, voce, con cui si esprime una subita, e numerosa confusione di persone, parapiglia, turba, coline, fou-

le , presse.

Parapiēūva, stromento simile al parasol, che si usa per parar l'acqua; ombrello, ombrellino per la pioggia,

umbella, parapluie.

Parasol, strumento, che facendo ombra serve a parare il sole, ombrello, solecchio, parasole, umbella, umbracu-La calcina da arricciare, o in- lum, parasot. Per sorta di

fungo . . . . agaricus clavus

Parastr , marito della madre di colui , a cui sia morto il padre ; patrigno , vitricus ,

beau-père , parâtre.

Paravent, usciale, con che si chiudono le porte per difendere le stanze dal vento; paravento, diathyrum, paravent, porteverte. Paravent, arnese fatto communemente di tela dipinta attaccata su grandi telaj di legno, i quali si distendono, e si ripiegano l'uno su l'altro, e si pone nelle stanze per interrompere il corso dell'aria delle porte, e delle finestre, specialmente d'inverno, paravento, objectaculum nurce arcenda, paravent.

Parblit, da parbleu v. fr., sorta di giuramento burlesco, aflè, affeddedieci, può far il gran diavoto, mehercle, parbleu,

vartigué.

Parch, parchèt, parchetè, V. Palch, palchèt, palchetè. Parch, luogo cinto di mura, ove si racchiudono animali, parco, leporarium, rivarium, roborarium, parc. Parch, luogo cinto di mura, o di altro riparo ad uso della caccia, e del passeggio.... pare. Parch, luogo, ove si ripone l'artiglieria, le munizioni, i viveri, quando l'armata è in campagna... parc.

Parè, verbo, porgere, parè dice est man, porgere la mano, tradere, porrigere manum, tendere, parer la main. Parè le masselle, porger la goia, la guancia, genum offerre, présenter les joues. Parè, par verbo.

riparare, parè un colp, na stoca, riparare, parare un colpo, una stoccata, amorere, repettere, parer, empêcher, éviter. Pare un , difendere, tucri, defendere, nécendre, garder, convrir. Parè, per impedice, parè 'l' ciair, 'l' sol, la vista dua cosa, parare, impedire il lume, il sole , la vista cc. , impedire , obsture, officere, parer le jour, le soleil, ce. Parè, trattener il moto, od il corso d'alcuna cosa . . . . . parer , arrèter. Pare le mosche, vale cacciarle, muscus abigere, chasser les mouches. Paresse, difendersi, ripararsi, se defendere, resister, tenir bon, se défendre, se garnir contre, etc. Paresse le mosche dal nas, o dant j'eui, non si lasciar far ingiarie, injurias propulsare, savoir se faire raison.

Paresse, apparire, comparire, farsi vedere, sporgere, se ostendare, apparere, se videndum prabere, extare, prominere, apparaître, se présenter, se faire voir, se mon-

trer, soriir.

Parëi, v. cont. avv., cosi, in questo modo, sie, tta, hoc modo, ainsi. Parëi ch'as trata? cosi si tratta? seccine agitur? est-ce ainsi, que l'on traite?

Parëi, add., v. cont., simile, conforme, che ha sembianza di quello, di che si dice esser simile, similis, semblable, ressemblant, pareil, égal, conforme, analogue. Parta, add. femm. di parëi, V. Paria, avv., così, appunto, conforme, Vedi Parëi, avverbio.

Pulçia.

Pariè, v. volg. apparecchiare, preparare, parare, instruere, apture, préparer, apprèter, mettre en ordre. Parie *Li tayola* , acconciare la tayola per mangiare, mensam instruere, mettre le convert. Paris , fè pariara , butè sà , scom medere, face, scommessa, pigu re c rtare, pignus deponeie, gager, parier.

Parin , V. Padrin.

Parin, o padria, con tal nome chiamasi dal riglinoccio colai, che l'ha levato al sacr, fonte, o presentato alla cresiner, santolo, patrinus, qui de sacro-joute infantem euscipit, pro sacro fonte injantis sponsor, parvain.

Para, similitudine, peragone, comparanone, similitudo, aequalitas, comparatio, æquiparatio, paritus, compa-

Palson , parité.

Parima, scommessa, pignus,

sponsio, pari, gagenie.

Parlament, il discorrere pubblicamente, parlamento, solicio , mutio , harangue. Per anione d'aomini principali, che si adanano per le pubwhiche bisogne, parlamento, supremius Senatus, Senatus concilium, Parlement, Cour, Sénat, Assemblée du peuple, des Communes.

Parlamente, favellar nei consiglii, e nelle diete, parlamentare, concionari, concionem habere, sermonem conferre , haranguer. Si dice anche del trattare i difensori cogli aggressori per occasione di ren-

Parèt, pareta, V. Palet, tare segretamente qualche negozio con varie persone . . . . parlementer.

> Parlatori, laogo, ove si favella alle Monache, parlatorio, cancetti, parloire

Parie, proferir parole, favellare , parlare, fari , loqui verba facere, parler. Parlè ciar, e net, spippolare, spiantellare, aperte, et l'bere loqui, parler not et claic. Parle per drit, e per travers , di lö cha ven an bosa; parle per avei la lenga, parlare sconsideratamente, logui inconsiderate, raisonner printonfle. Quand un parla del las, I luv arva, quando si parla d'una persona, per l'ordinario si vede comparire . . . . quand on parle du joup, on ca voit la queuve. Parlè di mört a taula , razionar fuor di proposito , *ubs re loqui* , parler mal a propos , hors de saison. Parle an box piemont is, dichiarare in maniera, che insino il volgo possa intendere; volgarizzare, interpretari, c.v*planare*, eaponerg, expliquer charement, nettement; vale anche parlare spiattellatamente, liberamente, aperte, libere loqui, parler franchement, a découvert, ne point mâcher à quelqu'**un.** Parlè föra di deut, vale lo stesso. Parlè per mes d' persoña tersa, parlar per interposta persona, per internuncium agere, parter par sarbacane. Parle aut, parlar imperiosamente, minacciosamente, minaci, superba voce affari, parler français. Parlè anbrojà , cha s' antend dere alcana piazza, o del trat- I nen, parlar corrottamente, da

non farsi intendere, garbugliare, nec plane, nec intelligenter loqui, bacagoniner. Parlè a mesa boca, ant' i deut,
parlar copertamente, o senza
lasciarsi intendere, massitare,
parler à mots couverts, marmotter quelque chose entre
ses dents. Fè parlè d se medesim, dar occasione che si
parti di se, sermonem subire
hominum, faire parier de soi,
donner à parler. Parlè ai mört,
predicar ai porri, surdo cauere, prêcher aux sourds.

Parlè ant el nas, proferire, parlar col naso, circa nares clidere vocis sonum, e naso vocem educere, vocem naribus injuscare, nasiller, par-

ler du nez.

Parmèla, vervela desnodà, mastietto . . . . paumelle.

Parmesan, nome di un formassio, che viene, e trac il suo nome dal Ducato di Parma, cacio Parmesiano, casens Parmensis, fromage de Par-

me, Parmesan.

Parčia, voce articolata, signiticativa de'concetti dell'nomo , parola , *verbuui* , parole , mot, terme. Paröla, contrassegno de' soldati, motto, parola . . . . mot du guet  $B_{2}$ ne paröle, e pom mars ronpo la testa a gnun, dando buone parole si mitiga l'altrui dispiacere d'alenna cosa molesta, responsio mollis frangit iram, par la douceur on accommode beaucoup de choses. Le paröle son com le cerese, dicesi nel provocarsi con ingiurie scambievoli, che il discorrere fa discorrere, e così si riscal-

Tom II.

i une parole en amène une autre. Paroli, term, che si usa in certi guochi di carte, e siguifica il doppio di ciò, che si è giocato la prima volta, doppia posta . . . . paroli. E' auche quell'orecchia, o piegatura, che si fa alla carta per segno, che si gioca il doppio . . . . paroli. Paroli d' caupagna, un paroli, che fa un ginocatore con frode avanti che la sua carta sia uscita. come se avesse già guadaguato, paroli volante . . . . paroli de la campagne.

Paron , V. Pelon.

Parosism, il corso regolare dal principio d'una sebbre all' altro della seguente, purosismo, accessus febris, paroxisme.

Parpajöla, moneta di Milano, che vale quindici denari, e presso noi moneta immaginaria di denari venti, cioè d'un soulo, e otto denari.

Parpajon, specie d'insetto volante generato da un vermicello, o da un bruco, che ha le ali di cartilaggine di diversissimo spezie, e di diversi colori, farialla, parpaglione, papilio, papillon.

Parpeire, la pelle, che cuepre l'ocelio, la quale è attorniata da piccoli peli, che chiemansi sign, ciglia, supercilium, cils; palpebra, pal-

*pebra* , paupière.

par la douceur on accommode beaucoup de choses. Le partole son com le cerese, dicesi nel provocarsi con ingiurie scambievoli, che il discorrere fa discorrere, e così si riscalda vieppiù la rissa.....

K.

sage des portes, de boutique. Part a'un mlou, d'na cossa. V. Feia. Part vergoguose, i membri destinati alla genera zone, pudenda, les parties houteness. Part, si dice a qual si è l'uno dei due litiganti, combattenti, e simili, parte, purs, partie, un des plai-Genrs. La part contraria . . . pars adversa, demandeur, déicadeur, demanderesse, défenderess, o celui, celle, avec qui on est en procès. Da part, o per purt, in nome, per ordice, per commissione, nomine, verbis, de la part, au nom. Da mia part, dal mè caut, quanto s'appartiene a me, quod ud me spectat, attinet, de mon côté, pour ce, qui me regarde. Pièla in bont, o in cativa, in mala part, prender ia buona, o mala parte, in bonam, sel in malam partem accipere, prendre en bonne, ou mauvaise part. A part, da part, in disparte, separatumente, scorsim , à l'écart , à part. Tirè un da part, thar in dispar te, abdacere, segregure, tirer à l'écart. De part , dar avviso, significare, donner avis, communiquer. Piene part del dolor dun amis, premier parle, entrar a parte, dolere dolorent , prendre part à la couleur. Piè le part d'un, prender le parti d'alcuno, proteggerlo, difenderlo, partes alicujus tutari, défendre, protéger, prendre la défense de quelqu'un Di part a part, da parte a parte, e e utraque parie, d'outre en outre. Passe un da part a part, passar l'cipere, se corriger. Per seria-

di parte a parte, transfigere, transpercer de part en part. Fe part di sö ben ai pöver, far parte de suoi beni ai poveci, indigentibus impertivi de re familiari, faire part de ses incus aux pauvres. A part, la mia part, maniera di dire quando alenno fa viaggio, o passeggia con un aitro, il quate trova per istrada qualche cosa, voglio la mia parte, eja commune sit quodeumque est, hola ma part, j'y venx avoir part. La pi part, la maggior parte, plerique, la plus part. Da part del Re, da parte, d'ordine del Re, jussu Regis, edicto Regis, Rege auctore, de la part du Roi.

Part, il partorire, parto, partus, acconchement, enfantement, conche. Faus-part, aborto, abortus, fausses couches. Muri d' part, morir di parto, o sopra parto, a cagion del parto , puerperio mo*ii* , occumbere , mourir de

conche.

Partace, v. bassa, e pop., natiche, nates, fesses. A sa nen dova piantė, o dova butė soc partace . . . . incertus ubi detur sistere, ne sait où planter son piquet, son bourdon.

Parti, nome, via, modo, guisa, partito, modus, ratio, manière, façon. Parti, oilerta di prezzo, oblatio, othe, mise à prix, aux enchères. Piè parti, abbracciar la milizia, militiam amplecti, enpessere, presidre le parti des armes , endosser le harnois. Eutè l'sgroct a parti, emendarsi, se ad mediorem fragem remente pensare, riflettere, considerare, perpendere, examiner avec attention, penser mureiment. Parti, per occasione, trattato di matrimonio. Fia cha trēŭva guan parti, pulcella, che non trova partito, illocabilis virgo, fille, qui ne trouve pas de parti, que personne ne veut épouser. La soa döta fia fui trove un parti, la sua dote le procuro un marito, dote meruit virum, sa dot lui a fait trouver parti.

Parti, verbo, far parti, separare, dividere, partiri, dispartire, dividere, distribuere, partager, séparer, diviser. Parti, dividere il numero in parti eguali, in æquas partes secare, diviser, faire la division. Parti, andar via, togliendosi dal laogo, ove uno è, partire, discedere, excedere, proficisci, migrare, partir, se retirer.

Partia, socida di bestiami, locatio, conductio, bail, cheptel. Partia, nel ginoco, dove giuocano più per parce, partita, certatio lusoria, partie. Fè na partia a la bala, al balon ec., si dice del giuncare alla palla, al pallone ec, c a simili giuochi, ne'quali abbisogna un tal determinato numero di persone, che in alcuni giuocai sono tanti per parte, ond'è che si dice purtia, ludere pila, jouer à la prume. Partia, si dice anche al giuoco medesimo, come guadagn's na partia, doe partie, cioè un gruoco, due giuochi, unam, binas lusiones vincere, gaguer une, o deux parties. Veule ch'i entra an partia?

chi sia dla vostra partia? volete accettarmi nella vostra partita 'vultime vobiscum colludam? voulez-vous que je sois de la partie? Chité la partia , desse per pers , darsi vinto, lasciar la partita, aljicere hastas, desperare victoriam, quitier la partie, désesperer de gagner. La partice *l'è nostra* , abbiam vinto , vicimus, uostra est victoria, nous avons la partie. A quanti gièugh vala la partia? a tre neu d' pì, a quanti giuochi si riduce la partita? a tre e non di più , quot ludis stabit victoria? ommino tribus, à condien de jeux la partie? à trois sans ptus. Purtia, si dice anche a quella nota, o memoria, cue si fa di debito, o credito sui libri de conti, dati, vel expensi codex, nominum codex, parties. Partia, brigata, società di piacere, compagnia, condictio ad venandam, ad indendum, ad deam' ulandam, ad compotationem, colecie, partie de chasse, de jou, de promenide, de débauche.

Partiènt, mezzajuo'o, parti mius, rentier, fermicr. Partiànt, compagno n.M. partita, nel ginoco, collusor, socius, congerro, qui est de la partie.

Particela, ostia consecrata per la sagra comunione, comunicinino, sacra particula, hostie pour comunicir.

Partirotar, diecsi a persona, che vive del suo, che non appartiene ad altri, benestante, qui fructibus suis vitam egit, qui a du bien, qui est à sons aise. Partisan, advasore, protetto e, ene lavorisce alirui, paragiano, jautor, partisan.

Paritant, chi offensee, chi fa pariito per comprare, obbiatoce, licitator, enchéris-

seur, offrant.

Pacturi, mandar fuor del corpo il figinolo, e si dice proprio delle donne, partorire, far il bambino, parere, eniti, edere, accoacher, enfanter. Parturi doi ficcii ant una volta, partorire due figliuoli in una votta, dare partu protem geminam, accoucher de deax jumeaux.

Parara, gala, sloggio, acconciamento, abbighamento, cultus, ornatus, parure, magnificence, ornement, pom-

pe, habit de gala.

Parata, apparenza, species, apparence, figure, aspect.

Pas, concordia, e privata tranquillità, contrario di guerra, e di discordia, pace, pax, otium, tranquillitas, paix, tranquillité, repos, trève. Desse pas , quietarsi, quiescere, æquo animo ferre, se tranquilliser. Andè'n pas, modo di ficenziare, augurandoli bene, andate in pace, pace tibi sit, Deus tibi adsit, vale, valeto, allez en paix, Dien vous bémisse. Avèi la pas am ca, stare in grandissima concordia, esser contenti, summa frui animorum concordat, vivre en bonne umoa. Fè pus, far pace, depur I minuciala, pacem pangere, se reconciner, faire la paix.

Pas, quel moto de'piedi, che si ta in andando dai posur dol? uno si tevar dell' al-

tro, e pigliasi anche per ispazio compreso dall'uno all' altro piede in andando, passo , passus , gressus , pas. Osèl il passagi, accello di passo, si dicono quelli, che passano in certe determinate stagioni, avis peregrina, oiseau de passage. Pas, per misura così delta , passo , *passus* , pas, mesme d'un pas. Pas, luogo di scrittura , lexius , passage , lieu. Piè un pas anans, provvedersi per i futuri bisogni, e per queno, che potesse avvenire, in posterum providere, prendre ses mesures, ses précantions, se pourvoir, se munir du nécessaire pour tout ce, qui peut arriver. Fè un *pas faus* , pigiiar male le misure in far qualche negozio, crrare, falli, faire un faux pas, prendre mal ses mesures. 'L pas pi cativ a l'è col föra dl'us, il più duro passo è quel della soglia, cioè che la difficolià sta nel commeiare, porta itineti longissima, dimidinm facti qui capit habet . . . . .

Pas, add. passarin, passi, si dice delle erbe, e delle frutte, quando per mancamento d'uniore hanno cominciato a divenir grinze, e a patire, passo, passus, vietus, fané,

flerri, sec.

Pasi, pacifico, tranquillo, quieto, pacificus, pacatus, pa-

erhque, tranquille.

Pasiè, acquetare, pacificare, appacciare, calmare, paciare, placare, sedare, paccon conciliare, pacifier, apaiser, calmer. Pasiè, far restar di pangere, racclictare, luctum P A

compescere, consoler. Pasies-1 se, calmarsi, quietarsi, darsi pace, far pace, iram sedure, quiescere, irce moderari, s'apaiser, s'arrêter, se tranquilliset, souffrir en paix.

Pasiensa, scapolar, certo abito de' Religiosi, che pende ugn dmente davanti, e di die tro, senza maniche, e aperto lateralmente, pazienza, bavaglio, patientia, patience.

Pasient, sustant, il reo, il condannato, reus, sons, da-

mnatus, patient.

Pas poël, t. de'sarti, falda , pistagna , *limbus* , passe-

Pasqua, giorno della Risurrezione di Cristo, Pasqua,

Pascha, Pâque.

Pasquin, nome dato a quella statua tronca di gladiatore in Roma, ove la gente vile fu solita di attaccare libelli famosi , Pasquino . . . . . Pasquin.

Pasquinada, così detta da una celebre statua in Roma, deita Pasquino, libello famoso, maldicenza proverbiale, motto scritto sui cartelli , pasquinata, pasquillo, scritto m garrioso contro l'onore altrui, tibellus famosus, carmen probrosum, pasquinade, satire.

Pasra, accelio noto, passera, passer, moineau, passereau. Pasra solitaria, passera solitaria, passer solita-

rius, paisse solitaire.

Pasrèra, o passarèra, nansa, sorta di gabbia per preuder uccelli vivi, e siccome per lo più si usa per prender pasre, da queste ha preso il suo nome, ritrosa, gabbia ritrosa, men, etançon.

... nasse à prendre des oiseaux. Passà , corso, cursus, cours. Passà, quel suono di campa-

na, che indica la morte d'alenno, segno del transito, ceris campani funcbris sonitus, 500s.

Passabil, da potersi passare, mediocre, comportevote, mediocris , toterabilis , passa-

ble , médiocre.

Passabilment, lì lì, an pò pì, 'n pò men, mezzanamente, mediocremente, tollerabilmente, mediocriter, non admodum, là là, passablement, pas beaucoup, médiocrement.

Passacorda, strumento dei valigia, che serve a passare la coreggia del cuojo, o una funicella a traverso di varie altre per commetter le assieme, passacorde, v. dell' uso ital. . . . . . passe-corde.

Passadoman , posdomane , dopo domani, perendie, aprèsdemain, sur lendemain.

Passaföra, travicelii, elie sostengono le gronde, peduccio, mensola, interpensiva, orum , linsous , corbeau. Passafora, pezzo di legno in forma di travicello , o piana , che pesando dalla parte inferiore sopra mensola, o heccatello, o in huca fatta nel muro, e con la superiore sportando in fuori, serve a reggere travi, che faccian ponte, o sporto, terrazzo, ballalojo, o altra qualsisia cosa simile, che esca col suo aggetto fuori del piombo della muraglia, sorgozzone i sostegno, appoggio, mutulus, contre-fiche. Se è per diritto , a piombo , allora cidamasi *pontal* , puntello , fulci-

da an Juogo ad un altro, da una cosa detta ad un'altra da diesi, passaggio, transitus, transitio, iter, passage, transposition. Fè un passagi, cratture con alcuno interno ad un negozio, trattarne, e discorreche seco, far una passata, sermonem habere cum alique, sermocinari, adire aliquem de aliqua ve, traiter quelques affaires, en parler. De passagi, o de passà, nen tachesse a tut, fe'l ciörga, passarsi leggermente d'alcuna cosa, nen rispondere a chi domanda, o risponder meno ebe non-si conviene, dar passata, dar cartiece, missum facere, prætetire, faire le sourd, ne pas répondre à propos. Passage, luogo onde si passa . . . . . . passage. Passagi, il dazio, che si paga in passando, portorium , naulum , péage , prssage. Osèl d'passagi, neechi, che in certe determinate stagioni passano da un Inogo all' altro, avis peregrina, oiscon de passage. Passada, o passagi, chieder la limosina, passando per una strada, e ció si dice di persona, che passa, e non snole domandar la finosina . . . . passade.

Passaman, sorta di guarnizione simile al nastro, passamano, tenia, passement,

galon, crevei.

Passamantè, colui, che fa, o vende passamani, spinettajo , tœniavum textor , venditor, passementier.

Passa per tut, chiave comune a psù persone, per apri-

Passagi, o passada, il passare | mune a varie porte, clavis. pervia, passe-par-lout. Passa per tut, significa anche uno scramento di ferro ritorto da ano de' capi, che serve per aprire senza chiave le serrature, grimaldello, uncinus, ressignal, erochet.

> Passareta, sorta d'uva d'acino moito pie olo, uva passa, passerina, wa manutula, virens, espèce de raisin menu.

> Passarin, passaroi, si dice defle cose , the hauno alquanto perduto la loro sodezza, o darezza per mancamento di umore, e specialmenie delle erbe, e delle frulte; appassito , sonanoscio , alquanto rizzo , seppazzo , languidulas, aridus, aliquantum flacidus, flétri, fanc, ridé.

> Passarot, passerino, passerculus, petit moincan; in senso o ceno, V. Osel.

> Passae m., v. fr., polizza, che ordina di lasciar passare liberamente le derrate, che Lanno già pagato il diritto, o che na sono escuti; potizza , bulletta di gahella pagata, o per passo, polizza di tratta

. . . . . passavant.

Passavolant, nomo, che va vagando fuora del suo paese, passavolante, fugitivus, fugax, asse-volant. Passavolant, uomo, che senziessere arroiato si presenta in una rassegua per far comparire più numerosa la compagnia, e per trarne la paga a profitto del Capitano , *supposititius* , passevolant. Per colui, che s' introduce in una compagnia di diporto, e vuol passar per re una porta, o chiave co- bardotto . . . passe-votant.

Dicesi pur anche di coloro, che vanno all'Opera senza pagare, senz' avere percio diritto alcuno .... passe-volant.

Passe, passare, transire, iter habere, passer. Passé mostra , passar la rassegna , la mostra, recensionem, lustrationem subtre, passer la revue. Passè da part a part, possar da banda a banda ferendo, o puguendo, transfigere, transpercer. Passe, t. di ginoco, non voler per allora legar la posta: far passo, cedere, passer. Passe d' bon acordi, aver buona corrispondenza, esser in grandissima concordia, iuter se optime consentire, vivre en bonne union. Passela bela. passèla sens' aqua cauda, passè per na maja rota, avec alcun obbligo, o aver commesso alcun errore, e liberarsene senza spesa, o danno, o noja, o castigo, impune abire, se tirer heurensement, et sans frais de quelque embarras. Passè per bardot, dicesi di colui, che non paga la sua parte, asymbolum comedere, ne pas paver son écot. Passè sotmission, sottomettersi, chieder licenza, subjicere se, fucultatem petere, demander licence, permission. Passe sotmission, t. del Foro, far atto di sommessione in gindizio . . . faire sa soumission au Greffe. Passeda ben, V. F la ben. Passè un rasor su la pèra, sul coram, affilare un rasojo, novaculam acuere, prisser des rasoirs sur la pierre, sur le cuir. Passè da n' estrem à l'autr, passare da un estre-

I blanc an noir. Passe la neuia, divaghesse, passar la noja, distrarsi, se oblectare, animum reficere, relaxare, chasser la tristèsse, s'amuser, tromper son emui. Passè le giorna alegrament, passar i giorni lieti . viver allegramente, latos ducere dies, couler ses jours heureux. Passè da costa vita , morire , animam efflure, frépasser, mourir-Passè per le verghe, per j'arme, dicesi de soldati, che son puniti di morte per qualche delitto, ardi virgis, interfici, passer par les bagnettes, par les armes, fusiller. Passé le supliche, le scriture . . . . . probare , approuver. Passè per le sius, stacciare, cernere, cribrare, tamiser, sasser. Passè, perdonare, costa si i vla passo . . . . id tibi condono, ignosco, remitto. passer les fautes : pardonner-Passè con na pèra dsor di cop, vavič i cop dna fabrica . . . . transmittere tectum lapide , passer par dessus les loits en jetiant des pierres. 'L temp passa, il tempo passa, tempus effluit, le temps passe. La liev comensa a passe, la febbre commeia declinare, fel ris inclinat, la fièvre commence a passer. La coleva je passaje, se gli mitigò la sdegno , ira consedit, resedit, sa cofere est bassée. Passé per un om giust, passè per un sfronta . . . . . habere opinionem justit'e, notum temeritairs subire, passer paur na hoanne juste, un téméroire. Volëi passé per na persona d'merit, las rieredere mo all'altro . . . . aller du ld'esser nomo di condizione

onorata, ementiri genus suum, latiuncula, petite promenade. vouloir passer pour nomme de qualité. An grandessa a lo passa d' tuta la testa, a l'è pì grand d'tuta la testa, lo sorpassa nella statura del capo intiero, toto vertice supra est, il le passe de toute la tête. Pass $\grave{e}$  a la classe superior, esser promosso alla classe superiore, ad superiorem classem promoveri, evehi, passer à la classe supérience. Passè un stipendi a un , stipendiare alcuno, stipendium dare, pen tlere alicui, gager, pensionner, donner, on paver des gages. Costa um passa nen, ciò non mi passa, non la inteado, non la capisco, non la credo, id me fugit, hoc satis non intelligo, huic rei fidem non adhibeo, je n'v com prends rien, je ne crois pas

Passegè, andar a pian passo per suo diporto per luogo piano, passeggiare, ambulare, deambulare, inambulare, spatiari, se promener. Passegè un caval, menar un cavailo a mano, o salendovi con leuto passo, deducere equum, passeger, promener un cheval. Mue a spas, condurre a diporto, deducere, mener çà et là pour divertir.

Passęgiada, it passeggiare, e d luogo, dove si passegga, passeggio, ambulatio, am buacrum, spatium, promenade, et promenoir. Andè a fe na passegiada, andar al passeggio, abire ambalatam, aller a se promener.

Passegiadiña, pcita passe-

Passì, parlandosi di crhe, frutti, e simili, appassire, languire, solumosciare, languescere, fiaccescere, se fa-

Passi, nome, V. Passarin. Passola, agg. di uva, uva passa, passola, uva passa, rai-

ner, se flétrar, se sécher

sin sec.

Passon, legno piano, appuntato, alto circa tre braccia, e largo intorno ad un sesto di braccio per uso di fore steccati, stecconati, palancati, o chiudende, steccone, ridica, palis. Passon, palo grosso con traverse da capo ad uso di sostener le viti nel mezzo de' campi broncone. pulus , échalas. Passon del dè , i ritti di un telajo da tessitore . . . . Passon, o bara ılçl let , V. Colöna.

Passonada, lavoro di pali ficcati in terra per riparare all' impeto del corso delle acque, o per altri ripari, palatita, stecconato, palatio, valtum, clayonage, pilotage, palissade de palis, clôture de

pieux, barricade.

Past, cibo, pasto, cibus, esca, edulium, nourriture, aliment. Past, pel desinare, e la cena, pasto, prandium, coma, repas. Past, per corvilo; dè un past, un gran past, dare, o fare un convito , convivas opipare excipere , lautum epulum dare, faire un repas, un banquet. Mangè a taula da past, mangiar a pasto nell'osteria , cioè pagar i er ogni pasto una determinata somma, seuza far conto pargiada, passeggiatella, amba-1 ticolare per ciascuna vivanda, certam pecunice summam in sugula prancha solvere, manger à table d'hôte.

Pasta, farina intrisa con acqua, e coagulata col rime narla, pasta, farina subacta, pâte. Fe levê la pasta, far levare, far icvitare la pasta, jarinam subactam fermentare, in fermentum conjicere, faire lever la pâte. Pasta, pec similit. come pasta d'mandole, pasta di mandorle , massa, pàte. Pasta del pom , del prus, del persi, del mlou, carne, polpa , caro , chair des fruits. Pas a sfojà, cibo di farina con uova, burro, e zucchero, pasta sfogliata, berlingozzo, scriblita, feuillantine, feuilletage, pâte feuilletée. Pasta, o al plur. paste, term. generico di varie composizioni fatte con qualche spezie di farina, e diverse droghe, o ingredienti ad uso di confettura... Paste, diconsi anche quelle, che si fanno dai pastaj ad uso di minestra, pastume, pastilli, viande de pate, vermicelli.

Pastegè, pranzare, cenare, mangiare a pasto, pasteggiare, prandere, cœnare, vesci, diner, souper, manger. Vin da pastegè, vino, che può usarsi a pasto, pasteggiabile, vinum commune, ordinarium, vin d'ordinaire.

Pastel, diconsi da' pittori quei rocchetti di colori rassodati, co' quali senza adoperare materia liquida coloriscono sulla carta le pitture; pastello... pastel.

Pastilia, piccola porzione di pasta, e si dice più comunemente di quelle che si ab-

bruciano, e si tengono in bocca per odore; pastiglia, pastillus, tablettes, pastilles.

Pastin, chiamano i fornaj quella cameretta, o volticcino-la, che hanno a canto, o sopra il forno; caldano.... étuve.

Pastis, vivanda cotta entro a rinvolto di pasta; pasticcio, artocreas, pâté. Pastis, discorso mal composto, guazzabuglio, confusio, perturbatio, ripopé, confusion. Pastis d'smaña, toiro, paciöch, mescuglio fatto confusamente, e alla peggio; piastriccio, mixtio tumultuaria, et confusa, galimathias, verbiage.

Pastisè, che lavora di paste, che fa pasticci; pasticciere, pistor dulciarius, cupedinarius, pâtissier.

Pastiset, pasticiotto, parvum artocreas, petit paté, casse-museau.

Paston, pezzo grande di pasta spiccato dalla massa, dal quale si spiccano poi altri pezzetti di pasta per formarne il pane; prstone, tracta, paton. Paston, per gran pasto, pasto magnifico, opipare convivium, repas somptueux.

Pastonela, pastonoja, spezie di radice di acuto sapore, pastinaca, staphylinus, pastinaca, pastenade, panais.

Pastor, berge, pecorar, colui, che custodisce pecore, guardiano di pecore, pecorajo, opilio, ovium custos, pastor, berger.

Pastora, bergèra, guardiana di pecore, pecoraja, ovium custos, bergère.

Pastoral, baston vescovile.

uir delle insegne del Vescovo pastorale, tituus, pedum, CIOSSO.

Pastos, morbido, e trattabile come pas a, pastoso, mollis, flexilis, souple, mon, moë leux ; agg. di colorito vale caraoso, morbido.

Pastroc, impiecio, imbroglio, garbugho, guazzabuglio, e parlandosi di ginoco, di contraiti, e simili, vale truferia, imbroglio, confusio, inania verbi, dolus, tripotage, gatimathias, duperie, friponnerie.

Pastura, luogo, dove le bestic si pascolano, e'l pascolo stesso, pastura, pascuum, paturage, nerbige, gagaage. Toche, o ume an pastura, condure al pascolo , pastum propellere pecus, mener paitre.

Pasture, pascersi, piscolarsi , pasci , prata pabulari , prìtre, mitacer. Pasture, per custo live gli armenti, tenendoli aila pastura , pascere , faire paire, her beiller les troupeaux.

Pat, convenzione particolare, acquado, condiziona, patto, pactum, conventio, compositio, pacte, traité, convention, accord, contrat, composition, tran action. Ande sot ai pat d'un autr, andar sul prezzo, sal trattato d'un altro, liceri contra aliquem, courir sur les baisées, sur le marché de queiqu'una A bonpat, a strassa pat, a luon mercato, a vilissimo prezzo, parvo, vili pretio, à bon, à très-bon marché. Pat ciair, umicisia longa, patto chiaro, amico caro, si d.ce per avvertire che il rimanere chia- | wauare, conquare, faire quitte.

ramente d'accordo è mantenia mento d'amicizia, *animorum* consensus amicitias alit, et fovet, les bous comptes font les bons amis. Stè ai pat, eleggere quelta tal cosa, contentarsene, sottopporvisi, stare ai patli, conventis stare, s'accommoder de quelque chose. approuver, trouver bon ce, qu'on fera, en être content, s'y sommettre. Fe pat, fè 'l pat , V. Patui. Roupe i pat , nen stè ai pat, romper i patti, pacta infringere, violare, tompre les accords. Con pat chę, con put però chę, con patio però , che , ea tamen lege, o conditione, ut, à la condition, a la charge, que. A gnun pat, in niun modo, per man conto, *unito modo, nutla* ratione, nullement, en aucuне Бісоль

P.va, t. desarti, qualsivogha pezzo di tela, o simile, che serve per intelucciare, ossia fortuicare quatche parte di una veste, teluccia ..... Pate, al num. plur. strass, pation, pataras, cencii, scruta. orum, chiffons, haillons, peilles Pata baghà, dicesi ad nomo di poco spirito, o coreggio, timido, freddo, o unche di debote complessione, cencio mode, pulcin baguato, homo demissi, o jacentis a umi , homo imbecillæ valetudinis, las, mon, lâche, chittou mondlé, linge monillé, pour dire qu'un homme est foible, qu'il ne pent se soutenir, qui n'a point de force. Fe pata, o pacia, fe pata paga, far pace, patture,

esse, être à deux de jen.

Pataca , V. Patraca.

Pataceu, ferravecchio, rigattiere, che compra, e rivende cose vecchie, scrutarius, propola, vendenr, on crieur de vicille ferraille, frinier.

Patachin, poje, patanit, pezzente, meschino, povero in canna , scalzagatti , bruco , mascelzone, miserrimus, dipondiarius, misérable, peiloux, pied poudroux, galefretier.

Patafia, dicesi per ischerzo la bocca, e più commemente significa una larga hocea, boecaccia, os deforme, os immane, grande booche, large, vilaine bouche. Madama patafea, dicesi per ischerno a donna sciamannata, ec.

Patafio, agg. a persone paffuta, carnacciuta, grassa, e grossa, pinguis, obesus, bene habitus, corpulentus, maille, potelé, dodu, mouffard, pataud, gros enfant potelé, personne grossièrement fa le.

Pataloch, gögo, bloch, olòch,badalone, barbagianni, Vedi Badola.

Patanflaña, v. pop., sproposito, fundonia, fariallone. Di d' patantañe, dir fia fallom, criores, commenta, nugas proferre, dire des sottises, habler.

Pà tant, avv. non tauto, non tautum, non adeo, pas tant.

Patanh; petanh nh, e crh, ignudo nato, cioe ignudo come quando ei nacque, affetto ignudo, omnino nucius, tout nu. Per simil. dicesi di qua-

Esse pata, esser pace, pares lunque cosa, che sia svestita de' suoi ornamenti, arredi, coperte, foderi, nudus nuvatus , vacuus , degarni , déconvert, depourvu, dépouillé, dénué, privé. Parlandosi di ferro, o arme vale fuori del fodero; spà nùa, spada iguada , sgnamata , ensis , gladius districtus, nudus, vagina vacuus, epée mic. A pè nù, a piedi midi, nudis pedibus, a pieds nus. Monte un caval al nù , vale senza briglia , senza sella, a bisdosso, nudo entro *insidere*, monter un cheval à nu, on à dos nu, sans selle.

Patanu per Patachin, V.

Pataras, cencio, scruta, orum, chillon. Pataras, per isproposito, farfallone, error, ineptilpha , sottise , bêtise. Petturas, per grumoli di neve, ficeco, bioccolo, foccus, flocon de veige. Pataras d' mars, neve, che cade nel mese di moczo, neve marzolina, wir martia, neige de mirs.

Patarica, bertavèla, agg. a persona linguaccinta, ciralone, ciarliero, garralus, carbosus, habillard, causeur, jasenr. Patarica , per lingua lunga, celeris, et exercite lingua , langue Lague , langue bien pendue, hien affile.

Patatoch , patatof , si dice per esprimere quel rumore, che si fa cascando, tonfo, strepitus, fragor, pouf, bruit, que l'on fait en tombant.

Patè, rivenditore di vestimenti, e di masserizie asale, rigattiere, propola, fripier, regrattier. Path, colui, che raduna, e compra stracci di line, o di canape per for est

torum, dimer, peilier, eniffomaler.

Pategè , V. Patui.

Pateta, busse percosse, zombature, plaga, percussiones, verbera, um, comps, choes. De dle parele da börguo , zombare mosca cieca, dar senza discrezione, graviores plugas infigere, trapper comme un sou.d.

Patema , affez.on d'anano, passione interna, patema...

passion.

Patena, vaso sacro a foggia di piactello, che serve a a coprire in calice; patena,

patena , patène.

Patenta, quella lettera segnata cor signlo del Principe, che ta nota a ciascuno la sua volonta; patente, diploma, lettres-paienies. Patenta a sa*uità* , patente di sanita . . . . lettres de samé. Patenta mercantil, patente mercantile.... congé, lettres de mer. Pateuta, breveito, che chiunque vuot esercitare un' industria è tenuto di comperare dar Governo; patente . . . . pacente. Patenta nasionàl, brevetto accordato agli inventori, agli autori di nuove scoperte per assienrarne loro la proprietà, e l'esercizio esclusivo; prevetto d invenzione..... parente nationale.

Patentà, che ha una patente, un brevetto . . . patente.

Pater, voce lating, the si usa in varie frasi, e significati. Savèi na cösa com 1 pater, aveila a la ponta di di, sa-

ta; cenciajuolo, venditor scru- | be callere aliquid, exploratum, compertumque habere, savoir comme le pater, savoir parfaitement bien. Si dice anche fra un pater i sarēū sì, per dire io sarò quì fra quel poco spazio di tempo, che si richiede per recitare il paternostro . . . . . je reviendrai dans un pater. Si dice anche d'un uomo assai ignorante; a sa gnanca'l pater . . . . il ne sait pas son pater.

> Paterla, scarpa vecchia, ciabatta , calceamentum obsoletum, savate, mauvais soulier, vieux soulier. Per patofia, V.

> Paterlera, dicesi ingiuriosamente a donna sciocca, sciamannata, scomposta negli abiti, nella persona, incalta, inconcinna, inelegans fæmella, muliercula, femme mai-acoutree, bégneule.

> Paterna, correzione, bravata, riprensione, rammanzina , rabbutto , *objurgatio* , ré-

primande.

Pater-noster ; Orazione dei Cristiani insegnata da Cristo, detta così perchè comincia con le parole pater noster, orazione domenicale, oratio dominica, pater, patenôtre. Paternoster, detto al plurale si dicono le pallottoline maggiori della corona a distinzione delle minori, che si dicono avemarie , patenôtre , chapelet. Di 'l pater-noster dla sumia, si dice di chi brontola fra i denti, e dice bestemmie, parole peccaminose, infanda verba *loqui* , *proferre* , blasphémer.

Patèt , patamöla , baudamöl, gianmöl, mecia freida, voci per una cosa ottimamente, pro- [basse, V. Pata bagnà. Per vigliacco, irresoluto, scrupolo- | ciolare sul guaccio, no so, ignavus, piger, vilis, anceps, fluctuans, religiosus, scrupulosus, anvius, lacne, coïon, pusillanime, poltron, timide, qui n'a point de cœur, indécis, barguigneur, , serupuleax.

Pati, sopportare, sofferire, pati, ferre, tolerare, patir, souffrir, supporter. Pati, ricever afflizione, e dolore, molestia, e rincrescimento. 1 patis a vede a dè a cola masuà, commoveri, excruciari, angi, molestia affici, soutleir, peiner. Patì, si dice anche di cosa che riceva danno in se stesso, e patimento, la muraja l'a patì, 'l vin, 'l gran l'a patì, la canpagna patis'l suit, il muro, il vino, il grano ha patito, la campagna patisce la siccità, detrimentum, damnum accipere, pati, la muraille, le blé a souffert, etc. Pati dna cosa, aver carestia d'una cosa; patì d' pañ, d' ánè ec., indigere, egere, opus habere, manquer, avoir disette, chômer de quelque chose. Pati la ritension d'uriña, 'l mal d' stomi, vale esser sottoposto a queste malattie, lakorare, être sujet, etc. Patine, patirsi, restar privo d'una cosa, genium suum fraudare, ne pouvoir contenter son envic.

Patibol, croce, forca, ed altre cose simili, dove altri patisca morte per escenzione della Grustizia , patribolo , *patibu*lum, cruce, le gibet, la potence.

. . . . . patin.

Patina (cotta penult. b.eve ) v. de' pittori, quell'aniversale scurità, che il .... 10 ta apparire sopra ic patture, che anche talvolta le cavorisce, ossa invernicatura naturate, che i secon imprimono sulle medaglie, pitture ce., patena, o patina . . . vernis.

Pation, veste logora, lacera, per concio, brandello, scruta, orum, haidon, chiffon.

Pativèl , v. pop. , agg. a persona linguaccinta, cicalone, blatero, verbosus, causeur.

*Patlè* , dar delle busse , zombare, verberave, cadere, frapper, tapoter quelqu'un.

Patieta , quella parte , che copre l'apertura della scarsella in un vestito , in una grubba.

Patoà , o patoè , v. f. , linguaggio grossolano, idioma di persone rustiche, modi di dire rozzi, grossolani, sermo rusticunus, p.ebejus, patois.

Patôca , V. Patèla. Patochè, V. Patlè.

Pato/la , spezie di scarpa , che si ticne in casa, e cuopre soltanto la parte dinanzi del piede, pianella, sandalia, solea , crepula domestica , mule , pantouffe.

Patofle, o Pantofle, sorta di calzare, che usa il Sommo Pontefice, i Vescovi, ed altri Prelati, quando portano gli abiti pontificati, ed è ricamato in oro, od argento conuna croce in mezzo; sandalo, sandalium, mule, pantoulle. Patin, tapin, certo calzare! Patoga, prendesi anche per guarnito di ferro al di sotto, I sorta di scarpa senza quartiedi cui ci serviamo per isdruc- I ri, che portano le donne, specialmente di campagna, pia-

nella, *crepida*, male.

Patoflo , patoflas , patoflor. agg, a persona palluta, grassotto, grassoccio, pienotto, empreciato, grasso, e grosso, pluguis, obesies, bene habitus, paciud, malli, potelé, dodu. nuachard, gros enfant potelé, rondelet.

Patòj, patòjon, V. Aubrogon, garrilla di soldati, che scorre di notte per la città per sicorezza degli abitanci; pollugla, vigiles, putrouille, guet. Spandra di sollati, e is di nottefempo scorre al di fuori dei ripuri per impedire le sorprese dalla parte del nemico, o dentro la fortezza per impodice i disordari, pattuglia, vigiles, putronille.

Patoja , quantità , moltitudine, congeries, multitudo, copia, amas, tas. Pitoja d' gent , V. Mondas. Patoja , tafferuglio, barabuffa, confusio, jurgium, tumultus, tapage, bagarre. Patoja, sconvolgimento, disordine, confu io, perturbatio, trouble, bouleversement.

Patoje, confondere, metter sossopra, disordinare, sconvolgere, travolgere, guazzabugliare, sgombinare, porre in confusione, perturbare, confundere, miscere, invertere, inordinare, confordre, tronbler, pervertir l'ordre, mêler ensemble, mettre en désordre, désordonner, déranranger, dérégler, bouleverser, brouiller. Patojė, butė tut föra da leugh per serchè na cosa, rimusvere le cose, roufondendole , e disordinandole, trambustare, transstare, [

rovistare, omnia loco suo movere, intermiscere, furcter, fouiller, mire un remneménage.

Patèjon, V. Anbrojon. Parola, V. Pataloch.

Pettraca, e pataca, moneta vile. A val nen una pataca, o patraca: non vale una patacca, vale nulla, vale un irullo, mi zero, teruncii valet, cela ne vant pas un patard, un lited. Pataca, moneta, che in Firenze non ha alcun valore. Patacon, moneta di rame usata in Portogallo, che vale tre quattrini . . . . Patraca, dicesi a maechina vecchia, logora, sconnessa, squinternata . . . . patraque.

Patrimoni, si prende generalmente per ogni sorta di beni, patrimonio, bona, opes, biens; in signif. meno esteso vale i beni d'una famiglia, patrimonio, patrimonium, biens de famille. Talvolta ancora significa quanto proviene per successione di pidre, o di madre, a di qualche altro ascendente, patrimonio, bona paterna, res patria, patrimoine.

Patriot, d'uni medesima patria, compatriotta, compatriotto, centerraneus, civis meus, tuus, nostrus, vestras, compatriole, qui est du même pays. Patriot, colui, che ama la patria, ed il di lei bene, patriotto, volg. it.... patriote.

Patriotism, amor della patria, patriottismo, volg. italiano . . . . patriotisme.

Patrisè, esser nei costumi, e nci lineamenti del volto simile al padre, padreggiare, patrizzare, patrissare, ressemblar à son pére, tenir deson père.

Patià, pategè, fermar patto, patteggiare, accordar il prezzo, convenire, fare, o esser d'accordo, pacisci, pactionem facere, convenir, faire une convention, un pacte, un accord, un marché.

Pà vaire, non molto, ben poco, non multum, parum, paullidum, pen, un pen, un tant soit pen, pas trop. Pà vaire manch, poco meno, paulto minas, non ita nattum, guère. Pa d'vaire, poco tempo fa, non molto, non di molto, nuper, paullo ante, non ita multum, il n'y a guère, il n'y a rien depnis pen.

Pavàjon , arnese depaimo , drappo, e simili, che appiecato nelle camere al parco cala sopra il leito, e circondalo, padiglione, conopaum, pavillon. Pavajon , dicesi piace un edifizio quadrato a cagione della somiglianza, che egui ha colle tende, o padiglioni degli serciti, radiglione . . . . pavillon. Pavajon, dicesi anche un atrio sostenuto per colonnati, pad.glione . . . . pavillon. Pavajon, dicesi in fine mi panno, o drappo piegato da uno de' capr, ed attaccato ad un baldacchino allisso alla volta di maa Chiesa, e dall'altro espo disteso, e spiegato in tucala sua larghezza . . . . pavillon.

Pavaña, paura, e gran rimescotamento, ma breve, che cagiona battimento di cuore, e frequente alitare, e sodiare, battisoffia, pavor, horror, formido, tressaillement de crainte, peur. Pacè, v. fr. si usa in queste frasi: esse sul pacè, dicesi di persona, che sia senza
impiego, che gli dava la sussistenza, esser senza impiego, manere, officio carere, vacare, ètre sur le pavè. Bate
'l pavè, dicesi di uno scioperato, la cui occupazione si è
di andar vagando per le contrade, per tabem vegari, battre le pare.

Pà vera, non è vero, verum non est, il n'est pas vrai. Paul, sorta di moneta di argento in Loma, ed in To-

scana, paolo ....

Paven, uccello dimestico noto di bellissime penne, e lunga coda tempestata di macchie a foggia d'occhi, pavo-

ne, pao, paon.

Pavonas, così detto dal colore delle penne del pavone, sunile a qua lo della viola mammois, colore tra azzurro, e nero, pavonazzo, color violaccas, violet, pourpre.

Paira, immaginazione di maie soprasiante, sbigottimento d'animo per aspettazione di male, paara, metus, formido, pavor, penr, crainte. Avei paira dia pel, temer della pelte, vereri plagarem, craindre ponr sa penu, avoir peur de sa peau.

Patsa, fermata sia nell'andare, sia nel cantare, nel taveilare, e simili, pausa, cessatio, interposita gaies, pause. Dicesi anche da'musici la figura, che serve per indicare il tempo d'aspetto nella anusica. Fi pausa, cessar dall' operazione, fermarsi, quietarsi, far pausa, pausam facc-

re, quiescere, quietem inter- 10; 'L mè peit, il mio figliuoponere, faire une pause, faire hitte, se reposer, s'arrêter.

Pauta, terra intenerita dall' acqua, fugo, limus, cœnum, lutum, boue, unige, crotte, lemon, vase, bourge. Cuncè d' pauta, beuttar di fango, luto inquivire, fædare, croster.

Pautas , laugo pieno d'acqua ferma, e di lango, pantano, cenum, lutum, bourbier. Neu poděi gavě la raña dal pautas, non potersi liberare dai debti, ære ulieno premi, ne pouvoir se dégager des dettes.

Pautassa, bruttato di fango, infangato, lutatus, crotté.

Peit, o peiot, di posa quintità contr. a grande, piccolo, picciolo, parvus, petit. A peit pas, a lento passo, lento gradu, o incessu, à petit pas, tout doucement. A peut feu, a fuoco lento, lento igni, à petit feu. A peit feu, vale anche a poco a poco, poco per volta, insensibilmente, piano, bel bello, pedetentim, gradatim, peu à peu, pied a pied, insensiblement. An pcit, vale in piccola quantità, di piccola forma, come: Ritrat an poit, ritratto in piccolo, imago in augustam tabellam contracta, portrait en petit, en raccourci. Pcit, ha anche forza di sustantivo : dal poit al grand . . . . . e parvis ad magna, du petit au grand. Pcit sust., vale bassotto, di bassa statura, piccolo, exiguæ staturæ homo, basset, courtand, homme de basse taille. Pcit, usasi anche

lo, it mio bambino, meus puer, nieus filius, mon enfant, mon fils.

Peitin, dim. di peit, così pciotin, dim. di pciot, piccoletto, piccolino, parvulus, fort petit, bien petit.

Poiton, v. h. detta per ischerno a persona di piccola statura, cazzatello, tangoccio, caramoggio, nauerottolo, homunculus, homuncio, courtaud, bout d'homme, crapoussin.

Pcit-re, piccolissimo uccelletto, che tien sempre la codi ritta, e staper le siepi, realtino, rex avium, roitelet de haie, fourre-buisson. Ve ne sono di tre sorte, cioè il re di siepe, o forasiepe, o scricciolo , il fiorrancio , ed il lai; il forasiepe . . . . fourre-buisson; il fiorrancio così detto per aver in testa una macchia, o cocona di color arancio, trochilus cristatus, raitelet crêté; il lui è simile al-fiorrancio , ma non ha quella corona, o macchia, trochilus non cristatus, roiteiet non crêté.

Pè, membro del corpo dell' animale, sul quale ei si posa, e col quale cammina, piede , pes , pied. Pè dl' erbo , fusto d'albero, truncus, stipes arboris, pied, tronc, tige. Pè, sorta di misura di varie lunghezze, ma per lo più di dodici pollici, ed è il piede geometrico, pes, pied. Pê manoal, misura d'oncie otto. Pètiprand, piede eliprando, o lioprando, è una misura di in vece di fanciallo, o figlino- dodici oncie, poco men langa

del braccio Fiorentino, e fu | des pieds, s'emporter. Serché con detta dal nome d'un Re de' Longobardi , il quale fu grande come gigante, e per la grandezza del suo piede si prese la misara delle terre.... pied liprand. Pé, misura de' versi, piede, pes, pied, mesure de vers. Pe, la parte in feriore di checchessia, come pè del let, piede det letto, fulcrum, le pied. L'è dla montagna, piè del monte, radices montis, le bis, la pirile inférieure. Pè dla tavla, piede d'una tavola, pes mensie, le pied. Pe dla colona, piè della colonna, stylobota, stylobate. Ande per i so pe, progredire secondo la sua natura, non uscir del dovuto, e consueto, cursum suum tenere, institutum suam persegui, aller par son droit chemin, faire aller les choses à l'ordinaire, ou selon l'usage. Pè dla lucerna, stromento comanemento di tegno, nel quale si tien fitta la lucerna col bianico, detto anche vilan, Incerniere, lychnuchu, pied de lampe , chandelier d'une lampe. A pè, a piede, appiede, appiè, coi proprii piedi, noa sostennto da cavallo, sedia, o altro, pedibus, à pied. A pè giont, sauté a pè giont . . . junctis pedibus, a pieds o ats. Piè pè, pigliar forza, ardice, invalescere, confirmari, prendre force, se fortifier, s'établie de plus en plus. *Bate di pè* per tëra , piste , fe 'l mat , dar in grandissima escandescenza , dar segni di eccessiva collera, e dispiacere, ira exeandescere, trépigner, frapper dalla nave, ex equo, vel rhe-

singh roe ant un cher, metter didicolta ove nou è, nou contentarsi del convenevole, nodum in scirpo quærere, chercher midi à quatorze beures. De di pe antel cut, dar calci nel culo , calcem in podicem infigere, donner des coues de pied dans le derrière. Levesse un pe, rizzarsi, sollevarsi ritto colla persona in sui piedi, erigere se in pedes, surgere, assurgere, se lever débout. Butesse na cosa sot ai pe, disprezzare una cosa, proterere, contemnere, mettre sous les pieds, mepriser, ne tenir aucun comple de etc. Buté i pè alos, o sul col a un, vale siguoreggiare, strapazzare alcuno, in aliquem dominari, injuriosius tractare uliquem, tenir le pied sur la gorge à quelqu'un, le traiter avec dureté, et lui faire faire par iores ce, qu'on veut. Su doi pė, all'improvviso, subito, repente, illico, protinus, sur le champ, dans l'instant, dans le moment.. Tui 'l pe an doe stafe, star preparato a due, o più partiti, tener in un medesimo negozio pratica doppia per terminarlo con più v intaggio, spe duplici uti, duabus anchoris niti , se ménager entre deux partis. Ai pê dla montagna, dla tor, dla fontint, appiè del monte, della torre, del fonte, ad radices möntis , sub turrim , prope fontem, au pied, aux pieds de la montague, de la tour, de la fontaine. Butè pè a tëra, scender da cavallo, di carrozza,

Tom. II.

da, vel navi descendere, des l'um, donner un peu de pied silire, mettre pied à terre. Nen poděi stě 'n pě, stě urit per ua debolessa, non potersi regger in piedi per la debolezza, non posse in terra insistere, vel vestigio suo harere, ne pouvoir se tenir sur ses pieds, êt e toib e. Andè ai so pe, andare, camminate senza alcun ajuto, suis viribus, sine adminiculo progredi, aller de soi mênie, saus aide, et de son pied. Aspęte d' pe ferm, aspettare di piè fermo, non muoversi dal luogo, perstare in eodem vestigio, non movere se lico, hostem opperior immotus, attendre de pied ferme, n'en bouger point. Canpesse ai pè dua persona, gettarsi ai piè d'una persona, ad alicujus pedes procidere, procumbere, se sternere, se proficere, se jeter aux pieds de quelqu'un. Butè tut sot ai pe, dimenticarsi dei torti ricevuti, animo substernere omnia, injurias negligere, offensiones obliterare, mettre les injures, les outrages, toutes les choses sous les pieds, se mettre au dessus de tout. Stè ai pè dla letera, spiegar letteral. mente, ex vulgari verborum sensu res interpretari, ad verbum accipere, prendre les choses an pied de la lettre, expliquer précisement, selon le propre sens des paroles. Avèi giù un pè antla fössa, aver già la bocca sulla bara, cupularis, acherunticus senex, qui a un pied dans la fosse. I difetto, pecca, mendum, vi-Dè un pò d' pè a na scala, dar alquanto di piede ad una scala, scalas inclinare naulla- llegge di Dio, peccato, pec-

à une echelle. A la trovà scarpa per i sö pè, a carne di lupo zanne di cane, dignum patella operculum , il a trouvé chanssure à son pied, il a trouvé qui lui tient tête, et qui lui sait bien résister. Guarde un da la testa ai pè, osscivare, esaminare attentamente alcuno da capo a piedi, aliquem diligentius inspicere, perpendere, perscrutari, examiner un homme depuis les pieds jusqu'à la tête. Tajè l'erba dsota ai pè, inganuare, truffare alcuno, dar il gambetto, aliquem supplantare, couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un, le supplanter. Stè'n pè tuta la neūit, vegliare tutta la notte, non coricarsi di tutta notte, nocte tota evigilare, vieiller toute la nuit. Avèi i pè mot, si dice di chi essendo ubbriaco non può star fermo in piedi, barcollare, nutare, vacillare, chanceler. Tavla a pè d'bissa, a pe d'crava, a piè di biscia, a piè di capra . . . . à pieds de biche, à pieds de chèvre. Ai pè del let, luogo del letto, ove si tengono i picdi quando siamo coricati nel letto, e che è opposto al capezzale . . . aux pieds du lit. Sul pè cha son le cose, così essendo le cose, prout res se se habet, sur ce piedla. Pè d'öca , sorta d'erba..... patte d'oie, pied d'oie.

Peca, vizio, mancamento, tium, vice, défaut, tache.

Pęcà , trapassamento della

catum, novia, delictum, culpa, péche, crime, mal. Pçca, significa anche sconvenienza, disoraine; a l'è un perà cha sia mort così prest, è un peccato, che sia morto così presto, damnum ingens jecimus, immutura ejus morte, c'est un péché, que etc., c'est dommage, que etc.

Pecher, da becher v. aleminua, bicenie, o grande, biechiero da rinfresco, pecchero, cratera, hamp, grand verse.

Pecken, bibin, V. Pito. Pecalio, dicesi quanto un figlio di l'amigni raduna colla sua industria, o acquista in qualche attro modo, o quel tanto, di eni il padre gli da l'amministrazione; pecalio, peculium, pécule. Quello che si acquista al servizio militare, si dice peculio castrense, peculiam castrense, pécule castrense; ciò che viene acquistato nelle cariche onorinche di eniesa, o di toga, dicesi peculio quasi castrense, pecalium quasi castrense, pécule quasi eistrense. Onde aveise fait un po d peculio, vale aver con industria rannato alquanto di pecasia, aver fatto gruzzolo . . . avoir fait un petit pécule, avoir amassé un peud'argent.

Pedaine, t. de legnajuoli, da bec-d' ane v. franc., scalpelio grosso latto a uguatura ad uso d'incavar il legno.... bec-d'-ane.

Ped tl., grossi tubi d'un organo, le canno maggiori che l si fanno sonare con piedi, pedale . . . . pédale.

fanciulli, ed insegna loro; pedante, pedagogo, pedagogus, umbraticus doctor, pédagogne, pedant.

Pedestal, quella pietra che è sotto al dado, sut quale posa la colonna; piedestallo, stilobata, piedestal, stylobate. Il niedestallo è composto del basamento , de la base ; della cornice, o cimasa, de la corniche; del corpo, o tronco, du dé. Piedestal, dicesi anche d'una statua, d'un vaso.

Pedina, qual pezzo, che nel gruoco degli scacchi si alioga imianzi agli altri pezzi, pedina . . . . pion. Pędina , dicesi pure quella ruoteila, con cui si giuoca al giuoco di dama, pedina . . . . . . . . 11 giuoco di dama è composto di ventiquataro pezzi di iegno piani, e rotondi, divisi in due classi di colori, dodici per classe, ciascuna delle quati, detta pediña quando arriva a penetrare nen' ultima tila dell' avversario, è chiamata dama dal poter tornar indietro, e signoreggiare pel ginoco sopra tutte le altre pedine, e questa dama per contrassegno vien raddoppiata dal perdente con un'altra di quelle pedine, che egli ha già vinto al suo contrario. Pediña, è anche detta per ischemo la donna di bassa condizione, perchè va a piedi, ed è tolta l'appellazione dal giuoco di dama e degli scacchi pedina, mulier plebeja, muliercula, femme du commun, griseile.

Pean, dicesi di chi la viaggio a piedi, pedone, pedes, Peda it, quegli, che guida litis, pieton, voyageur à pied.

Tedou, per messo, corriere, tabellarius, nuntius, courrier.

Iarphiáon $\,,\,\,$  colui $\,,\,\,\,$  che $\,\,$  va $\,\,$  a piedi da una città all'altra a portar le lettere nei luoghi, che sono fuori di strada, pe done, ped v, itis, savate.

Peg , o pes , avv. , peggio ,

pojus, pis.

Pegè, percuotere, dar husse, dar pugni, verberare, ca-

dere, trapper.

 $P_{\varphi g i \vartheta}$ , colpo, che si da in terra da chi casca, cimbottolo, tombolo, stramazzone, casus, chûte, comp, qu'on se donne à terre en tombant. Dè au pegio, o piè un pegio, dar uno stramazzone, cader stramazzone per terra, combottolare, labi, cadere, tomber.

Pegiare, ridure di cattivo stato in peggiore, peggiorare, in pejus auware, in pejus augere, obesse, novere, empirer, rendre pire. Pegiorè . in s. n. andar di cattivo stato in peggiore, peggiorare, in pojus rucie, campirer, devenir pire, tomber en pire état. Pegiorè, parlandosi di malato, peggiorare, ingravescere mahum, augeri, recru descere, empirer.

Pcil, ciò, che germoglia fuor della cuic in diverse parti del corpo in forma di filamento più , o meno sottile secondo le diverse specie d'ani male, pelo, veilo, muitello, pilus, poil. Peil, per similit. si dice a quella peluria, che hanno i panni, pelo, lanugo, poil de drap. Peil folatin, diconsi quei peli vani, che spuntano sulla faccia de-

tia, lanugque, prima barba, Linugo, duvet, poil follet. Peil d'erin, il pelo, che ha in sul filo della schiena il porco, setola, seta, soic. Peil dla coa del cavat, i peli della coda del cavallo, c'di altri animali, setola, seta, soie, poil long et rude de certains animanx. Poil del caval, o sia 'i color del peil, colore del pelo del cavallo, mantello, setarum, o villorum color, robe, poil de cheval. Lo stesso dicesi anche di altri animali da soma. Avėi gnun peil sla lenga, dar le carte alla scoperta, dir liberamente il suo parere, imperterrite sententiam suum proferre, dire librement son avis. Peil folatin, diconsi anche quei peli, che rimangono sulla carne agli uccelli pelati, peluria, lanugo, pluma interior, poil follet, duvet. 'L luv canbia'l peil, nen T vissi, il lupo cangia il pelo, non il vizio, o la natura, prov., e vale che l'nomo abituato nel vizio per qualsivoglia mutazione ch'ei si faceia , diflicilmente se ne fimane, lupus pilum mutat, non mentem, vulpes pilos mutat, non mores, le loup mourra dans sa peau. Lassè 'l peil, o del peil, lasciar del suo, ove uom pensa trarne, come del giuoco, non gratis evasit, laisser de bounes plumes, laisser du poil. Serche'l peil ant l'aiv, cerear le cose da non potersi trovare, mettersi a considerare qualunque minuti-sima cosa, aucupari que inveniri non possunt, enercher à gli uomini, bordone, pela- tondre sur un ced. A peil,

appunto, per l'appunto, a cap- porte d' peis na cora, pigliare, pello, ad amussim, ad unguem, a point, precisement. A contrapeil, a contrappelo, contrarie, opposite, à contrepoil, à contre-sens, au 1dbours. Peil del n is , peli deile nari, vibrissa, poils. Peil di sign, peli delle palp bre, cilia, orum, poils des pampières.

Peila, stromento noto da cucina, padella, sartago, poêle. Mañi dla peila, manico della padella . . . . . queue. Peila da castagne, padella da far bruciate, o caldarroste, padellotto, sartago cribrata, grande poèle. V. Padela.

Peilo, stua, stufa, hypocaustum, poèle. Peilo, dicesi pure quella camera, in cui evvi la stufa . . . . poèle ; e per simil. ogni luogo caldo, e riparato dal freddo, e ben chiuso a sorniglianza di stufa. Peilo, pezzo di ferro lungo, e quadrato, il cui capo esce dalta serratura, della quale fa parte, ed entra nella bocchetta per chiudere una porta, un armadio, un cofano; stanghetta, pessulus, pène.

Peilot , padellino , parva sartago, petite poèle. V. P.tdioi.

Peis, gravezza, peso, pondas, onus, poids, gravité. Peis, per la cosa stessa, che pesa, carico, fascio, soma, peso, sarcina, onus, charge, fardeau, poids. Peis, nome generico, che si dà a tutti gli strumenti, co' quali si pesi; peso, v. dell'uso . . . . poids, v. dell' uso franc., V. Balansa , Scandai. Pie , o!

o portar una cosa solicyata da terra, levare in sublime, attolare, alte ertollere, enlever tout brandi. D' pos, di peso, alto da terra . . . d'emblee, tout brandi, dans les bras. Moneda d'peis, quella, che niente cala dal suo legittimo peso, nummus non imminutus , probus , et justi ponderis, monnoie de poids.

Peis , anpeis , ragia di pinotratta o dail' albero per ingisione, o da pezzi di esso per via di fuoco, e mediante una iorte cottura divenuta nera, e tenace; pece, pic, poix. Peis greca , specie di pece di miglior qualità , pece green , pix optima, poix résine. Andant com la peis, dicesi di nomo avaro, tenax, avarus, avare, avaricieux, taquiu.

Peisa , stromenti , i quali contrapposti in sulla bilancia alla cosa, che si pesa, distinguono la sua gravezza; peso, *aquipondium*, poids d'une balance.

Peisin , l'estremità nei cantidei sacchi, e delle balle, per poterle più agevolmente sollevare; pellicino, uodus, orcille, par où t'on prend une balle, un sac.

Peiver, pianta orientale, simile al faginolo, la quale si semina ogni anno, e produce grappoli di semi aromatici, che son portati a noi seechi per eso di arematizzare le vivande; pepe, piper, poivre. Avvene un' altra spezie del bianco, che produce spighe simili a quelle del panico selvatico, pirer album, poivre blanc. Peiver longh, spezie di pepe, che nasce in certi baccelletti, pepe lungo, piper longum, poivre long. Avei I peiver un sima, dicesi di cosa, che si venda a cavo prezzo....

Pel, spoglia dell'animale, iuvogha delle membra, pelle, pellis, cutis, corium, pean, cuir, charmare. Pel, o pleuia, parte superficiale delle pi mue, degli alberi, scorsa, corteccia, pelle, liber, écorce, peau. Pel, parte esteriore delle frutta, come pomi, peri, fichi ec., pelie, corte e, coque, peau de feuits. Pel dl'agnel, del moton, dla feja, parte della pelle, dov' è la lana, bucci, vello, pelle, cutis, vellus, taison. Pel d' sagrì, sorta di cuojo, che è tutto ruvido, e semmato di minuti granellini, zigrino, corium scabrum, chagrui. Avei paura dla pel, o uel baston, temer d'esser percosso . . . . craindre pour sa peam Tra carn, e pel, poco addentro, pelic pelle, cate, o superficie tenus, superficiellement. Nen podei ste anda pel, non poter capir nella pelle, nelle cuoja, quell'inquietezza, che suol cagionare rallegrezza nei fanciulli, quando debbono conseguire qualche cosa di lero gusto, ogni ora d'indagio stimuno mille, nimia votupiate gestire, être ravi de joie, ne se connaître pas de joie. Bie sla pel dj'aitr , scherzare coa danno, o pericolo affini . . . . samuser, on faire des essais sur la peau des antres.

Pelègrin, colni che va per divozione verso alcun santo

luogo, o che ne viene, pellegrino, peregrinus, advena, vuttor, pelecin.

Pelegriña, sorta di vestimento di enojo, che si porta da pellegrini per coprire le spalle, sarraccinno, palliolum, rochet de pelerin.

Pelègro, uomo astuto, destro, sagace, astutas, vafer, callidas, versutas, fia, advoit, rusé.

Pelican, sorta di uccello bianco, ene nasce nell'Egitto, e n'è di due maniere, l'una che usa alle riviere, e campa di pesci, e l'altra che pratica ne' hoschi, ed in campestre, e vive di lucertole, e d'altre serpi. Ha quest' uccello nell' inferior parte del collo tr**a le** clavicole un'apertura, o sia un faiso esolago, da cui si cava dallo stomaco una parte de' cibi trangugiati, e quasi digeriti, e nudriscene i suoi ligliuoli. Lo che ha dato luogo alte tante favole, che si sono narrate di quest uccello, e spezialmente a quella , per cui da molti si erede, ch'egli si ferisca il petto col becco, e facciane spicciare it saugue, e con esso risusciti, o nudrisca i suoi figli, e perciò vien preso per simbolo dell'amor paterno; pellicano, pelicanus, pélican.

Peliprand, misura di dodici oncie, piede liprando, o lioprando.... pied liprand. Vedine la descrizione alla parola Pè.

Pëa, goecia, goeciola, gutta, goutte. A pën a pëa, a goecia a goecia, guitatim, goutte à goutte. Pën del nas,

gocciola, che stilla dal naso, guttula, stilla, rompie; e colui, che hi tuttora 'l pèn al nas, rompieux. Pèn, per poca quantità, gocciola, gutta, goutte, petite quantité, un petit peu. Per quella tessura, o buca di tetto, o di muro, donde entri l'acqua, e goccioli; gocciola, hiatus, ruma, lézarde, fente, crevasse, V. Gasa.

Pena, pelle di certi animuli col suo pelo attrecato, e passato alla concia, come di montoni, pecore, armellini; vello, pelliccia, vellas, mastruca,

toison, pelisse.

Peña, castigo di misfatti, supplizio, pena, pæna, supplicium, peine, chatiment, supplice. Peña la forca, sotto pena della forca... à peine de la hart. Per affizione, angor, chagrin, gêne. Per fatica, labor, travail, sueur. A peña, con gran peña, marlait peña, appena, a grande stento, appena, appena, vix, agre, difficulter, à peine, mal-aisément.

Penal, sust., castigo, pana, peine. Per peña pecicilaria, condannagione pe uniale, multa premiaria, peme pé-

cuniaire.

Pçnansemo, spezie d'erha det genere di quelte, che hanno rapa, ha le foglie simili a quelle del cerioglio, e non è molto differente dalla cicata, se non che questa è più sembra, e di maggior altezza; si usa molto nelle vivande, petrosemolo, prezzemolo, petrosello, petroseliaum, parsil.

Pende , star sospeso , appie-

cato a checchessia, che sostenga, pendere, pendere, pendre. La ponta dua spa nua tacà cen na seja d'enval al sole ponder sir son testa. la punta dana spada sguninata attaccata al solutto con una setola pendeva sul suo capo, fulgens claanis e lacunari seta equina appensus, capiti suo demittitur, une épée nue, attachée au lambris avec du crin de cheval, pend la pointe en bas. Pende da na part, peudere in verso una delle parti, esser volto, e inclinare a quella, propendere, proclinari, vergere, pencher, tirer. Col quader a pend a la drita, . . . . . illa tabula dextrorsum propondit, ce portrait penche à la droite. Pende , assol. si dice del non istar dicitto , torcendosi dalla situazione perpendicolare, o orizzontale, ed melinando più da nna parte 🖡 elie dall'altra, pendere, declivem, devexum, proclivem ese, inclinari, pencher, être incline, on penché. La muraja pend, il muro pende, murus est devexus, la muraille penche. Dine a pende contra un, vomitar ogui sorta d'ingiurie contro alcuno, conviciis plurimis aliquem insectari , in aliquem maledicta ingerere, dire à quelqu'un pis que pandre.

Poudensa, pendis, pendente, pendenza, pendio, il pendere, declinias, decenta, la pente, penciant. Dè la pendensa, 'I pendis a le aque, dar il pendio alle acque, vanis declinicam dare, donner la

pente aux eaux.

Pendin, o pendlöche, pendenti d'orecchini, ciondelini, inaurium appendix, genunea, pendans d'oreille, pendeloque, parure de pierreries ajoutée aux pendans d'oreilles.

Péndroi, cosa, che pende, ciondolo, penzolo, res pendula, chose, qui flotte, qui branle, qui est suspendue.

Pendrojè, penzolare, ciondolare, pendere, nutare, labascere, pendillev, ètre pendant, pendre, balancer, branler, être suspendu.

Penanta, orologio a pesi, o a molle, a cui si attacca un pendolo, le cui vibrazioni servono a regolarne i muovimenti, e a renderlo più giusto, pendolo.... pendole.

Penè, affaticarsi, penare, laborare, desudare, multum laboris, vel operæ insumere, s'efforcer, suer, labourer, peiner. Penè, patir pene, pena re, angi, vexari, cruciari, sonfirir, endurer quelque peine.

Penlesa, t. degli indoratori sul hosco, pennello, maz zetto di setole di porco.... palette.

Pens, aumento di lavoro, che si prescrive ad uno scolaro, e da lui si esige per junirlo, penitenza, che si dà agli scolari per qualche fallo.... pensum.

Pense, fiore, che si coltiva nei giardini per la sua bellezza nei varii colori, giacea, viola jacea, viola tricolor, jacea tricolor, jacee, pensee, fleur violet et jame.

Peusè verbo, applicare l'intelletto a qualunque oggetto, che si presenti all'immagina;

tiva, rivolgere la mente alla considerazione di checchessia, cogitare, recogitare, meditari, penser. Dè du pensè, metter in sospetto di male, mettere in travaglio; dar che pensare, servepuluan injicere, curam afferre, commovere, de aliquo diffidere, venire in suspicionem, donner de quoi penser, mettre li puce à Porcille, jeter dans des inquiétudes.

*Pension* , somma di danaro, che si paga per esser alloggiato, e nudrito, pensione, pacta ob convitum merces, pension. Pension, per il luogo, ove alcana è nudrito , ed alloggiato per un prezzo determinato, pensione . . . . pension. Pension, casa, ove i giovani sono alloggiati, alimentati, ed ammaestrati in qualche scienza, pensione.... pension. Pension, aggravio posto per lo più sopra i beni ecclesiastici, pensione, pensio, pension. Pension, ciò, che un Re, un Principe, un gran Signore dà annualmente ad aleuno per gratificazione, o ricompensa di servigio prestato, pensione, stipendio, salario , *salarium , merces* , pension. *Pensicu* , ciò che annualmente ii Governo paga ai membri delle soppresse religioni, pensione, pension, pension. Thi an pension, tenere a dozzina, convictum pacto pretio tenere, tenir en pension. Butesse, o stè un pension, stare a dozzina , pretio annuo habitationem , et mensam conducere, se mettre en pension. Piè un scotè an pension, prendere a pen-

coll'obbligo di alimentario, di ammaestrarlo nelle scienze, mediante una somma stabilita, che si paga a' quartieri, pacta mercede mie; um domi suw alendum , et instituendum accipere, prendre un enfant cu pension.

*Pensionari* , colni , che paga pensione, commesso, pensiouario , dozzioante , che sta a dozzina , convictor , pensionnaire. Pensionaria, o educanda, giovanetta in educazione in un monastero, apud sacras virgines puella convivens, tille pensionnaire chez les religieuses. Pensionari Regio, che ha una pensione dal tre, donandus quot annis congiacio, un pensionnaire du Roi. Pensionari, colui che gode una pensione sopra un beneficio, pensionario, pensione donatus, pensionnaire, celui qui jouit d'une pension sur un bénefice.

Pensione, fare, o assegnare una pensione, in annos singulos pecunice summani assiguare, constituere, attribuere, donner, faire une pousion à quelqu'un, pensionner.

Peutnada , braveta , riprensione, rammanzo. objurgatio, reprehensio, réprimande.

Pentnè, propr., è lavviare i capedi, e ripulire il capo col pettine. pettinare . pectere, depectere, prigner. Pentue la canoa, I lin, nettar il lino, la canapa dal capecchio, che è la materia grossa che si trae dalla prima pettinatura, pettinare, scape celulare, purgere, affiner, prigner la lin, le l

sione, a dozzina un giovane riprendere agramente, o esaminare minutamente alcuno. objurgare, increpare, ditigenter eveutere, réprimander, examiner rigidement.

Pentneta, è un pettine a costola piena cen dentatura dalle due parti, e con quattro mascelle, e s'adopra specialmente per pulir il capo dalle immondezze, avendo i denti più vicini gli uni agli altri, e più sottili; pettine doppio, o peltine spicciatojo, pecten, peigne. Pentneta, in senso metal., dicesi di persona soverchiamente rigorosa, ed esatta . . . censeur.

Pentnor, colni, che scardassa, e affina la canapa, il lino , facendola passare per i pettini, carminator, peigheur. Quegli, che pettina, e scardassa la lana, ciompo, battilano, carminator, cardeur.

Pentuura , l' uso attuale del pettine prestato a capelli , alla lana, e simili; peltinatura, . . . . coup de peigne . coiffure; parlandosi di canapa, o lino , l'action de peigner ; parlandosi di lana , cardage.

Pento, strumento da pettinare, tatto in diverse maniere, e di diverse materie, pettine, pecten, peigne. Pento d' bus, d'avorio, d' com .... buxeus, elurneus, corncus pecten, peigne de huis, d'evoire, de corne. Pettini di il di ferro da pettinar la lana per cavarne lo stame, pecten, o hamus ferreus, peigne de fer; se per la canapa . . . . regayoir; se per il lino . . . . attinoir. Pento, si dice anche changre. Pautne un , ligur. , da tessitori a quell'arnese con

denti di canna stabiliti in un' l intelajatura di regoli detti crestelle, che serve a calcar i fili del ripieno, pettine, pecten te ctorius, peigne de tisserand. Pento da pruchè, pettine di filo di ferro da parrucchiere, pecten , peigne. Pento da pruchė, pettine più lungo, che largo, la cui metà ha i denti fitti , e l'altra i denti radi con costola tonda, e due mascelle, pettine, pecteu, peigue. Altra sorte di pettine usano ancora i parcucchieri detto pettine a fusellino, che serve a far i ricci ai capelli, casì detto perchè da una parie è fatto ad uso di fusellino, pecten, peigne. Pento d'masche, o sia garzēūl, o cardon, testa ricciuta della pianta detta dissaco, la quale si adopera dai pannajuoli per cardare i panni, e le berrette per trarne fuori il pelo, labrum veneris, dypsacus fullonum, cavdon à carder, verge à berger, cardon à bonnetier. Chi fa, o vend i pento, pettina-20010, prelimm artifex, vel venditor, peignier.

Feonia, erba, che nasce in luoghi alpestri, e si coltiva ne' giardini , le radici , e il seme della quale si crede che abbiano efficacia contro il mal caduco, peonia, paonia,

pivoine.

Pepia, o pęvia, V. Puvia. Per , preposizone, per, per , pro , par , pour  $P_{\pi}r$  asar , per sorte, a caso, forte, fortuito, par hasard, d'aventure. Per autr, per altro, ceterum, d'ailleurs. Per autr, con tutto

anterpos, provvisoriamente, con riserbo, ad tempus, en attendant, provisoirement. Per lì, andè per lì, andar girando, useir di casa, spatiari , se promener. Pçr  $l\ddot{o}$  li , per quello, per quanto, per ciò, ideo, qua propter, ob id, pour cela. Per servive, io sono tutto a vostro servigio, omnia mea tibi præsto sunt, je suis à votre service. Per sbias, per sghinb, per travers, a shieco, a sghembo, a traverso, oblique, transversim, de binis , de travers. Per dsà , e per dlà, per quà, e per là, per questa, e per quella parte, hac, et illac, par-ci, et par là. Per sì, quì, per questo luogo, qui intorno, hic, hac, istic, hue, ici, parci. Per da bon , da vero , in verità, in realtà, vere, profecto, scilicet, sane, reipsa, véritablement, en vérité, réellement, effectivement, sincèrement. Per da burle, per burla, per ischerzo, per jocum, o joco, en rallant, par manière de jen. Per sasi d' mei, per mancanza di cosa migliore, rci melioris, o præstantioris inopia, par défant de mieux. Per tant che, affinché, aceiocché, ut, afin que, afin de, pour. Per stört, a schembo, oblique, transversim, de biais, de guingois, de travers. Per dnans, al dinanzi, ante, a fronte, parte anteriore, coram, devant, en face, en présence. Pçr darè, al di dietro , post , retro , sub, par derrière. Per un , a prun, rer testa, doi scit a prun, duc cio, tamen, cerendant. Per scudi per ciascuno, duo scuta

in singula capita, deux écus l pour chacun. Per gionta, per soprappià, per giunta, insuper , par comble. Per bela cha sia, sia pur bella, quant'essee si vogha, quantumvis pulchra, toute belle, qu'elle soit. Per lö cha stà u mi , per lö cha s' trata d' mè . . . . . . . quod ad me attinct, quantum in me est, à l'egard de moi, pour ce, qui est de moi.  $P_{\forall r}$  consequensa, in conseguenza, conseguentemente, consequenter, ergo, igitur, par conséquence. Per piase, iu cortesia, quæso, amabo, en grace. Per contracaubi. in cambio, pro, en revanche. Per sbalio, an fali, inavvertentemente, inconsiderate, inconsulto , par mégarde. Per di la verità, a dir il vera, ut verum fatear, à vous dire le vrai. Per divla ant na paròla, per dirvela in poche parole, ut pauci, expediam, uno verbo, en un mot. Per malēur, per desgrasia, per mala sorte, per disgrazia , *iniguo fato* , par malheur. Per drenta, al di dentro, intus, dedans. Per d' föra, al di fuori, extru, extrinsecus, dehois. Per l'erdinari, d'ordinario, plerumque, fere, à l'ordinaire, pour Fordinaire. Per tut lö , contuttoció, nondimeno, tamen, nihilominus, cependant. Per lö men, almeno, saltem, au moins, du moins, tont à moins. Per metà, per mezzo, per metà, per dimidium, à demi. Per costa völta , per adès, per ora, per questa fiata, nune, modo, hac vice, à ce coup, cette lois-ci. Per lö

chas peul, per quanto si può, quoad fieri polest, an possible. Per lö ch' am resta a vive . . . . . . in religiam vitem , qued mihi vivendum superest. le peu, qui me reste à vivre. Per tal efet, perció, per questo, proplered, ob id, a cet effet. Per dispet, per dispetto, per disprezzo, contentint, joce, par depit, malgré. Per dio, avv. di giuramento per confermare alem detto, o fatto, da non inditarsi giammai , per dio , wderot , sane , herele , parguié , pardié. Per l'amor di Dio, medo di pregare, per l'amor di Dio, queso, umabo, au nom de Dien, de grace; vale anche senza 1 agamento, senza mercede, gratis, pour rien; dicesi arche pregando altrui per l'amore, che porta a Dio, pro Dei amore, au nom de Dieu, nour l'amour de Dieu. Per grasia di Dio, per la Dio grazia, espressione, che si frappone in favellando per rendere a Dio osseguio di grazie di ciò. che allora si ragiona, favente, opitulante Deo , Dien merci , graces à Dien, graces au bon Dieu. Per boña fortuña, avventurosamente, per buona ventura, forte, commodum. prospere, par honlieur. Per divla ciaira, per dirvela schietta, ut aperte, ut libere logiar. pour vous parler franc. Despermi, desperchiel, da per me, di per se, solus ex me. ex te, remotis arbitris, séparément, à part moi, à part soi, de mon côté, de son côté. Per spas, per divertiment, per divertimento, per

possocempo, animi gratia, par l je usu. Per lö chi penso nà , scando at mio avviso, ut arbitror , ut opinor , à mon avis, à ce, que pense etc.

Pera, terra indurata per l' coaporazione, e costringi mento dell'umido, concre zione di materia terrestie, per la quate si producôno in varie namere corpi di diversa durezza, a quali si possono spezzare, ma non thare at marteao, come i metalii; pietra, petra , lapis , pierre. Pera da molè, pietra da aguzzar Jerri, da affilare, cote, cos, queue, pierre à aiguiser; quelta da atmar le falci, dicesi balle. Pera da mulin , pietra di figura circolare, piana di sotto. e colma di sopra bucata nel mezzo per uso di macinare, machia, in 14, mente de mon-Int. Pero est forn , N. Suraja. Pera da fusit, pietra focaja, silea, parites, pierre à fusil, cailleu. Pera sacrà, pietra saciala, su cui si celebra il sagruzio delia Messa, sacra ara mobitis, pierre sicrée, pierre daute. Pera poma , sorta di pietra leggierissima, spugnosa, e frague der color del calcinaccio, o prù bigia, che vien gittala faori dai vulcani, o sieno bocche di fuoco; è molto adoperata nelle arti, e nelle mambitture per pulire, e lisame diversi lavori; pomice, jumer, pierre ponce. Pera calamuta, pietra nota, che ha proprieta di tirare a se il ferro, e Inlicata rignardar sempre la tramontana; calamita, è una certa formella di mar- | mano i diamanti, i rubini,

mo, con impugnatura da porre sopra i foglj, acciò non isvolazzino, o si smarriscano, gravafogli . . . . Pera d' sepoltura, pietra, che copre la sepoltura, lapide sepolerale, tapis, pierre sépulurale, tombe, Pera da masin, dicesi una lastra di pietra con un macinello della stessa materia, col quale si triturano su d'essa le tinte, e si uniscono coll' olio di noce, di lino, od altro per dipignere, macina de' colori . . . . pierre à broyer. Pera , e mal dla pera , pictra, che si genera nelle reni, o nella vescica, calcolo, o litiasi voc. greco, calculus, calcul, sable, la pierre. Pera da caussiña, sorta di pietra, con cui si fa la calce, alberese, silex, pierre à chaux, ou a platre. Pera d' paragon, pietra di paragone, così detta, perchè serve a provare l'oro, e l'argento col fregarli , index, pierre de touche. Pera d' scandol, si dice di tutto ciò, che cagiona scandalo, pietra di scandalo, cagione di scandalo, inciampo, offendiculum, pierre d'achoppement, pierre de scandale. Pera filosoful , l'arte di cangiare i metalli in oro, pietra filosofale, tapis philosophorum, pierre philosophale, le grand œuvre. Pera infernal, pictra infernale, certa composizione da far cauterii per abbruciar le carni, quando non si vuol adoperar il fuoco, capitello, pietra infernale . . . . pierre infernale, ou pierre à cautélapis magues, annuant. Pera, re. Pere presiose, cosi si chia-

gli smeraldi, i saffiri, i topazzi ec., gemme, pietre preziose, gioje, gemmæ, lapilli, lapides pretiosi, pierres pré cieuses, les diamans, les ru bins, les émeraudes, les sa phirs, les topases. Le pietre preziose si chiamano pietre fine per distingue le dalle pere fausse, pietre false, gemmæ fictitiæ, pierres fausses, doublet. Cheur d' pera, dicesi a persona insensibile, crudele, homo siliceus, cour de pierre. Tirè la pera, e sconde la man, prov., far il male, e mostrare di non essere stato l'autore, tirar la pietra, e nasconder la mano, dissimulare, jeter la pierre, et cacher le bras. Mnè un pęr-na strà-, cha trēñva gauñe *pere* , non dar pace , nè tregua ad una persona, inseguir vivamente, acriter insectari, persequi aliquem, mener quelqu'un par un chemin , où il n'v a point de pierres, ne lui donner point de relache dans les maires, qu' on a contre lui, le ponrsuivre très-vivement. Avèi 'l mal dla pera, dicesi in m. b. ed in equivoco, di chi è inclinatissimo a fabbricare, aver il mule del calcinaccio, fabricandi libuline laborare, être un bâtisseur. Dè del cul sla pera, dar del culo in sul lastrone, in sul petrone, dicesi di chi fallisce, decoquere, manques, faire banqueroute, faire cession des biens. Pera ch'rubata pia mai mofa, picira mossa non la muschio, mentre vola la rondinella, non si

gli nomini incostanti, che mutano spesso stanza, e i servitori, che mutano spesso padrone, non fanno mai acquisto, nè guadagno . . . pierre, qui roule, n'amasse pas monsse.

Pera cha s' fila , materia minerale simile all'allume, di cui si fanno tele incombustibili, amianto, *amiantus*, amyante, pierre d'anivante, alun

de plume. V. Pera.

Perde, restar privo d'alenna cosa già possednta, perdere, perdere, amittere, jacturam facere alicujus rei ... Perde, con isperanza di ricrovare, smarrire, amittere, egarer, perdre. Perde la tramoutaña, dicesi famigliarmente di chi si conturba in modo, che non sa più quello, che si faccia, o si dica, perdere la transontana, apud se non esse, mente deficere, alieuari , perdig contenance, perdre la tramontane, se troubler. Perde del capital, scapitare, perdere, e mettere del capitale, jucturam facere, perdre, mettre du sien. Perde le poste, perdere gli avventori, sviare la bottega . . . . dés ichalander, perdre les pratiques. Perde 'l fil, smarrire l'argomento, il proposito, uscir di tema, perder il filo del ragionamento, oblivisci, demenrer, demeurer tout court dans un sermon, dans une harangue. Perde la vergogna, perder la vergogna, il rossore, darsi alla dissolutezza, nuncium pudori remittere, se devergonder. Perde la Messa, fa il mdo, prov., e vale che mon sentir la Messa, non in-

tervenire al sacrifizio della p Messa, sacris non interesse, perdie la Messe. Un om cha La nea a perd:, dicesi di nomo povero in canna, meschino, egentissimus homo, qui m'a vien à perdre. Perde fin wit an doidne . . . . ad assem omni i perdere, perdre jusquan decnier son. Perde la vista, la vita, la lite, 'l credit, l'ocasion, la sanità ec., perdere la vista, la vita, la lite, il credito, l'occasione, la sanità ec., amittere ocalos , vitam , litem , auctoritatem, occasionem, valetudinera, perdie la vae, la vie, son credit, l'occasion, sa sonté, etc. Perde la testa, 'l sentiment, esser fuori di se, delirere, labi mente, mente conculere, perdee la tête, les son. L'erbo perd le feuie , cadono dant'athero le foglie, fò-Lia demittit arbor, l'arbre perd se, fanilies. Paras i cavei, gli cadono i capelli, ei capelli de-Luwet, il perd ses cheveny. Perde'l so tenp, lavar la testa all'asino, tempus terere, interem larare, in aere piscari , verba ventis perfundere, perdre son temps, sa peine. A je nen teup a perde, nou ve tempo a perdere, mataralo opus est, non est cunctandi topus, il n'y a pas de temps & pordre. Perds la pasiensa, perdere la pazienza, la sofferenta, patientiam rumpere, perdee la patience. Fe perde la pasiensa, la speransa, l' aptit, far perdere la sofferenza, la speranza, l'appetito, uliquem evagitare itu ut su-

cripere, in cibis aviditatems inhibers, faire perdre la patience, l'espérience, l'appent. Perdse, a sperdse, smarrire la strada, sviarsi, itiuere deerrare, s'égarer, se fourvoyer. A s'è perduse la möda de, si è perduta la maniera di ec., exolevit, evanuit ratio etc., la manière s'est perdue. Ande a pardse, andar alla rovina, al precipizio, prœcipitare ad exitium, saller perdre, conrir à sa perte. Perdse d'coragi, perdersi di coraggio, spigottirsi, animo despondere, animis cadere, s'effrayer, perdre le courage. Perdse un' una cosa, compiacersi estremamente d'una cosa, aliqua re summopere delectari, être vivement passionné pour quelque chose. Perdse ant un, o esse perdù d'un, esser grandemente iun anorato d'una persona, aliquem deperire, alicujus amore deperditum esse, aimer éperdument, aimer à la folie quelqu'an. Perdse ant un cuciar d'aqua, affogarsi in un bicchier d'acqua, rompersi il collo in un fil di paglia, si dice di chi in poco pericolo patisce gran danno, rovinare dove non v'è pericolo, pedem ad stipulam offendere, in minimis perielitari, in portu naufragio perire, se noyer dans son crachat.

Perdita , V. Faus-part.

perdon, patientiam rumpere, perdon, perdono, venia, perdono, venia, perdono, venia, perdono, venia, perdono, venia, perdono, venia, perdono, perdono, venia, remissio, pardono, grace. Perdono, chesa, o attro luogo pio, dove sia l'indulgenza; antiquem evagitare ita ut su-sumulation impursiti, alicui speni tia tuerandi indulgentias, al-

ler à prendre les pardons, les indulgences. Perdon, con permissione, scusatemi, perdonatemi, parce, bona tua venia, dicto sit venia, excusezmoi, dispensezmoi.

Perdone, perdonare, alicui culpum condonare, venium dare, alicui gratuam favere, parcere, pardonner, remettre une offense, faire grace. La mort perdona a gnua, la morte non la perdona a chicehessia, nemini parcit mors, la mort ne pardonne, ou n'épargne, ou n'excepte personne.

Perdit, V. Pers.

Perfondà, add. da perfondè, profondato, sprofondato, in imum dejectus, actrusus, ahymé, tombé en ruine. Strà perfondà, cammino guasto, rovinato, sfondato, via accisa, minime solida, chemin gàté, ruiné.

Perfonde, cadere, e rovinare nel fondo, profondare, sprofondare, subsidere, in imum delabi, s'écronler, tomber en s'ailaissant, s'abymer. Perfonde in s. att., vale annichilare, mandare in rovina, in precipizio, pessumdare, abymer, ruiner, détruire.

Perfum, tutto quello, che per deiizm, o per mediema s'abbrucia, o si fa bollire per aver odore del suo tumo, e qualunque cosa o semplice, o composta atta in qualunque modo a render buon odore, profamo, suffitio, suffitus, sufimen, odores, unguenta, partum.

Perjune, dare, o spirare huc veni nugas acturus, je ne odore di profumo, e fare odo- suis pas venu ici pour entiter

roso, profumare, suffumigare, suffire, odorare, odoribus imbuere, odores incendere, parfumer.

Pergn , pergna , proprio della femmina , che ha il parto in corpo , pregno , pregna , pregnamete, gravido , gravida , pragnans , gravida , qua ventrem fert , qua partum fert , grosse , enceinte ; metator si dice di qualunque cosa strabocchevolmente piena , pregno , pregna , plenas , refertus , plein , enfié , qui regorge.

Peria, o piria, strumento simile all'imbuto, ma di leguo, e di maggior grandezza, benchè di forma poco diversa, e per l'uso medesimo, pevera, infundibulum, chantepleure, entonnoir de bois.

Perintende, antajesne, intender alcuna cosa non espressa, o alcun poco accentata, sottintende: e, accorgersi, subaudire, sentire, sous-entendre, s'apercevoir.

Perla, gioja bianca, e d'ordinario tonda, che si forma in alcune conche marine, perla, unio, margarita, bacca, perle. Perle fiausse, piccoli globetti di vetro, de' quali si fanno vezzi, ed altri ornamenti femminili, margheritina, globalus vitreus, des perles fausses. Grasios com na perla, assai grazioso, vezzoso, venustissimus, gratissimus, qui a beaucoup de graces, joli, mignon, aimable.

Perla. I son pà vnù sì per anfilse die perle, non son qui venuto per baloccarmi, non hac veni nugas acturus, je ne suis pas venu ici nour politer des perles , pour ne rien faire.

Perme, o prème, si dice di quella poch' acqua, che si ved: in certe grotte quasi sudare della terra, o dalle mura; il che dicesi gemitio, gocciolare, scaturire, distilier, conter, égouttee des voûtes, des caves etc.

Permuè, si dice degli uccelli, quando rinuovan le penne, mudare, mutare, pennas renovare, mutare, vernure, umer.

Permuta, permutamento, permuta, permuta, commutatio, échange, troc, contrechange. Fé na permuta, o baraté truc à truc, for una permuta senza rifatta, pure permutare, échanger troc pour troc.

Pernigoña, sorta di susino, e dicesi anche del suo fratto, pernicone . . . . perdrignou.

Pernis, sorta d'uccello di penna bigia, grosso quanto un piccione, e molto ricercato per la bontà della sua carne, pernice, perdix, perdrix. A citi d'agrais, dicesi di certi grani tessuti a similitudine d'occhio di pernice.

Pernion, piecolo figliuolo della pernice, perniciotto, pullus perdicis, junior perdix, perdreae.

Perpetua, pianterella, i cui fiori gialli conservano il colore, e la lacentezza anche quando sono secchi, elicrisio, quafatio, heliocrysos, e da Bottucci gnaphatium luteo-album, immortelle dorce, heliocrysum.

Perpojin, pidocchio de' pol- ver, o

pollino, pediculus gallinaceus, pou de poules, pou, qui vient aux oisceux. Perpojinesse, V. Sperpojinesse.

Perro, specie di coniglio,

enniculus, Japin.

Pers, o perdu, add. perduto, perditus, amissus, perdu. Thise pers, o mort, tenersi per perduto, per morto, se deperditum habere, de se, vel de salute desperare, se croire perdu, ou mort.

Persi, sorta di grosso frutto assai sugoso, e gustoso, di color giallo, o rosseggiante, che ha un nocciuolo, in cui è chiusa una mandorla, per lo più amara, pesca, persicum, pêche. Persi sciupo, diconsi quelle pesche, che si aprono in due con piccola forza , e la cui pasta si stacca dal nocciuolo, pesca moscada, o pesca spiccatoja . . . . pêche muscade. Persi carne, diconsi quelle pesche, che non si spiccano dal nocciolo, pesca cologna, persicum duracinum, pavie, presse. Persinos, frutto, pesconoce., matum persicum duracinum, alberge. Persi patanit, sorta di pesca, che ha la buccia molto liscia, e di un bel colere rosso scuro . . . .

Persiè, l'albero, che produce le peschii, pesco, o persico, malus persica, pêcher, albergier.

Persité, mandar il precetto per pagare, o per comparire in giudizio, o simili, precettare, praccipere, dicam scribere, donner ordre de payer, ou de comparaître en instice. dove si tengono serrati i rei, prigione, carcere, carcer, custodia, prison. Person, nel ginoco dell'oca si dice quel sito, dove chi arriva paga, e sta sino che un altro lo cavi, prigione . . . . Buté au person, metter in prigione, aciquem in carcerem conficere, in custodium tradere, mettre en prison, ed in ischerzo mettre en cage. Scape da 'n per son, fuggire dalla prigione, c custodia evadere, subdacere se custodiæ, e vinculis publicis effagere, se sauver de puson. Nè per tört, uè per rason, laste nen buté an person, prov. usato per denotare che non dee uao fidarsi troppo della propria innocenza, ov'ella possa esser messa in dubbio, nec iare, uec immerito ne in varverem conjici patiaris, coupable, ou non, il ne faut pas se laisser mettre en prison, ou en cage.

Persoña, nome generico, che comprende tanto l'uomo, quanto la donna, persona, homo, vir, mulier, personne, créature, quelqu'un. Vale anche il corpo umano, persoma, corpus, personne, corps. Persona, si dice altresi dar Teotogi il Padre, il Figliuolo, e lo Spirito Stato, che sono tre Persone in un solo D.o., e perciò diconsi anche Persone Divine, persona, persona, personne, les trois Personnes Divines. Persona, è anche term, granunaticale, e si dice di chi parla, o di quello, al quale, o del quale si parla, e si distingua per

Person , luogo pubblico , diversi casi , persona , persona , personne. An persona , avv., e si congiunge con vari verbi , come andree , venire . essere ec., in persona, ipse, ipsemet, en personne, persoundlement. Parlè, traté per tersa persoña, per mes d'un ters, d'una persona d'mes, parlare, trattare per interposta persona, per via di mezzano , agere , tractare , loqui per interpositam personam , parler, traiter, négocier par personnes interposées, par l' entrenuse, ou la mediation de quelqa'un.

Personal, sust. persona, corpo unu mo. *Intrè per sö perso*nal ant una società, metter la persona in una compagnia di tratlico, mettervi le fatiche, e l'industria sola esercitando personalmente , operam suam solam collocare, navare, impendere, mettre son

travail, son industrie.

Personal, add. proprio, particolare, proprius, particulier, personnel. Le asion son personal, le azioni sono personali, s'intende di cattive azioni, quisque peccat culpa sua, non est præstanda cuiquam aliena nova, les fautes sont personnelles, on n'est pas responsable des fautes d'autrui.

Pęrsonalment, in persona, personalmente, per se, non per alium, personnellement, en personne propre. Conpart personalment, comparire in persona, per se obire vadimonium, prosentem se judicio sistere, comparaître personnellement.

Personagi, nomo di grande M

affare, personaggio, vir, personnage. Per connect, interloculore, actor, persona, acteur, personnage. Fé 'l prim personagi, fare, rappresentare ii primo personaggio in teatro , personam primarum purtium sustinere, primas agere partes, faire le premier, le principal personnage de la pièce. Fe ben so personagi, sevvire, od esser utile a checchessia, recte se gerere, se tractare in aliqua re, jouer fort bien son rôle, son personшаде.

Persone, quegli che è in prigione, a che vinto in guerra è in potere del vincitore, prigione, prigioniere, capticus, prisonnier, captif.

Personia, lo star rinchiuso in prigioue, o in forza altrui, prigiona, captivitas, prison, captivité, emprisonnement.

Perter, o parter, quel piano de' giardini, che rappresenta opera rabescata, e che & tramezzato da viole, o altri nori, planum solum, parterre. Partèr, o platéa, la parte più bassa d'un teatro, dove stanno gli spectatori, platea, solum theatri, parterre. Si dice anche degli spettatori, che sono nella piatea, spectatores, qui spectant fabulas, les spectateurs, les auditeurs, qui sont placés dans le parterre.

Pertia, baston lungo, e sottile, pertica, pertica, perche, ganie. Aut, o longh com na pertia , dicesi per ischerzo d'un uomo troppo alto di stazura, e sottile di corporataune perche, homme trop haut de taille, et d'un corps mince. E parlandosi d'una donna , che abbia il medesimo difetto, tenui, et procero corpore mulier, juncea fæmina 🕻 grande perche.

Pertiussà, colpo dato con pertica, perticata, ictus pertien inflictus, un coup

gaule.

Pertiè, percuotere con pertica, perticare, pertica percutere, gauler, battre avec une perche, o avec une gaule.

Pertus, foro non troppo grande, e per lo più profondo, buco, pertugio, apertura, fesso, foramen, rima, trou, pertuis, cavité, lunette. Pertus del siè, buco dell'acquajo, foramen aquarii, trou de l'évier. Pertus dl'anburii, lo incavo del bellico, gangame . . . . gangamon. Pertus di gut , buca, che si fa all'imposta dell' uscio, o altro, acciò la gatta possa passare, gattajuola, felis aditus, transitus, chattière. Pertus del cul, buco dell' ano, anello, anus, podex, le trou du cul, l'anus. Pertùs d'agucia, cruna, foramen acus, chas, le trou de l'aiguille. Pertits di pont, quei buchi, che restano nelle muraglie, levati i pouti, columbaria, orum, les trous de boulins. Pertus del truch , buche del bigliardo . . . . . . . blouse. Fè un pertus antl'aqua, lavar la testa all'asino, perder il tempo, e la fatica, laterem lavare, frustra conari, donner un comp d'épée dans Yeau. Sgate an tuit i pertus, ka, longurio, long comme l'errear ogni buco, cercar da

per tutto minuiamente, e con ; duigenza, omnem topidem movere, chercher par cout, chercher par mer, et par feire, à med, et à chevai. Stope un *pertus*, fig. pagar un debito, nomen, quod urget, disselvere, boucher un trou, paser une dette. Stope un pertus per durvi na faèstra, per riparare un male leggiero, farne un peggiore, decidit in Scyllam cupiens vitare Carybdim, tomber de sièvre en chaud mal. Pertus del comod, buca della laterna, forica, le trou du privé.

Perties, cha fa'l rat, topinara . . . ereux fait par des rats. Mostré, je vede na cosa per un pertus, mostrare, o dare cheechessia con difficoltà, o di rado, o per somma grazia, alla stuggita, e di nascosto, come cosa di gran pregio, mostrare per limbicco, mostrar per un buco di grattugia, legre, aut raro, aut honoris causa uliquid ostendere, donare, quasi per cancellos ostendere, montrer quelque chose par le trou a'une aiguille.

Pertusa, bucherato, foracchiato, perforutus, trade.

Pertuse, far buchi, buche rare, forare con ispessi, e pic oli fori, foracchiare, perforure, terebrare, perfodere, percer, trouer, faire des trous.

Pertusin, piecolo buco, bucherello, bucherattolo, exiguum foramen, petit tron.

Pervinca, sorta d'erba, che fa tralci, e ha le foglie sempre verdi, e simili a queile matide, vinca, pervinca, eleautis, pervendie, hiseron.

Pés, aoure generale di tiitti gli animali, che nascon, e vivon nerraequa, pesce, piseis, poisson. Pis rught, pesce ragno . . . . inbin. Pës dör, V. Or. Pës spa, sorta di pesce, che la il mostaccio aguzzo e taglicate come una spada, glave, pesce spada, xiphias , gladius piscis , espadon. I res grös mangio i peit, e più commentente i can gròs mangio i pcit, e vale il più potente opprime il meno potente, magaus piscis minutos comest, les gros poissons mangent les petits. Esse san com' un pës, cioè esser sanissimo, athletice valere, être sain comme un poisson, comme nn dard. Stè com 'l pès antl'aqua, star bene, avere tutti i snoi comodi, vivere agialamenie, ietalis tempus degere sine molestia , jucunde vivere, vivre à son aise, être comme le poisson dans l'ean. Esse ne carn , ne pes , dicosi . di persona, che non ha alcungenere di vita determinato, o che è buono a nulla.... ètre ni chair, ni poisson. Esse com 'l pës för dl'aqua, dicesi di chi è fuori del fuogo, ove ci voleva essere . . . . être comme le noisson hors de l'eau.

Pes , parte di cosa solida , perzo, frustum, fragmentum, morceau, pièce. Pes d canon, pezzo di cannone, cioè il cannone medesimo, tormentum bellicum, canon, pièce de canon. Un pes, un pes fa, un pezzo fa , dudum , jamdudum, della mortella, pervinca, cle- jamprident, depuis long-temps.

segio, pejus, er met an pes, an o stato in pego o rucii empi-- en pire etat, ala pis. Fè a la bec . . . in che si può , gu un migas ame agere, faire

du pis qu'on peat. P. sa, dicesa la tela intiera di qualunque materia, onde dicesi pesa d'teila, pesa d'pau, perza di tela, o di diappo, volumen tele , vet panni , pièce de toile, ou de drap. Pesa, quel pannotino, in cui s'invorgono i bambini in fasce, pezza , linteolus , panniculus , lange, conche Pan tajà da *la pesa* , panno levato dalla pezza, panno nuovo, e perciò di maggior prezzo, pannum novum, drap coupé de la pièce. Pesa d'eunp, d'prà, un'estensione di terra tutta in un pezzo, campo, prato, pezza di terreno, ager, agellus, pièce de terre, un champ, un pré. Pesa, una commedia, una tragedia, un dramma, fabula, pièce. Pesa, parlandosi di moneta , dicesi na pesa da ses sóld, una pezza da sei soldi, nummus, nummidus, une pièce de six sous. Pesa, per moneta d'oro, o d'argento, pezza d'oro, d'argento, nummus aureus, argenteus, pièce d'or, d'argent. Pesa, velo di pannolino, con cui si coprono il cano le villanelle, velo, velum, voile. Peva, pannolino, con cui si coprono i bambini nella culla, mantellino, velum, voile. Pesa d'aso, pesa d'bricon, pezzo d'asico, pezzo di 11- rure, avoir la tête pesante.

haldo, mastigia, verbero, gros ane, grosse bête, vaurien, maraud, coquin, fripon. Pese, ogni sorta di scritture, che si producono in giudizio per giustificare le sue ragioni, atti, documenti, titoli, carte giustificative, acta, scripta , titres , pièces , documens. Tut ant una pesa, tutto d'un pezzo, dicesi d'una colonna, d'una tavola di marmo, e simili, indivisus, integer, tout d'une pièce.

Pesant, che pesa, grave, pesante, gravis, ponderosus, pesant, louid. Pesant, dicesi d'uomo avanzato in età, che comincia a divenir pesante, per dire che l'età comincia a renderlo men agile, atate gravis, languet annis ingravantibus, son grand age le rend pesant, Pesant, dicesi di cavallo da sella, allorchè porta la testa bassa, e si appoggia sul morso, cavallo grave della mano . . . cheval pesant à la main. Pesant, dicesi d'uomo che è nojoso, goffo, increscevole, fastidioso nella conversazione, per la sua mellonaggine, molestus, morosus, hebes, pesant. Pesant, dicesi d'uomo forte, e robusto, che ha la mano, il braccio pesante nel dare i colpi . . . . pesant. Pesant, dicesi di cose, che si riguardano come stucchevoli, seccagginose, nojose, res molestiam, tædium afferens, pesant. Avèi la testa pesanta, per dire d'aver la testa carica d'umori, di vapori, aver il capo aggravato, capite gravato labociò, che è pesante, gravita, gravezza, peso, pesantezza, pondus, gravitas, omis, pesanteur, charge, poids.  $P_{S}$ sautor, certa indisposizione, che assale qualche parte del corpo, e fa che si senta come un peso, gravezza di membri, stanchezza, capitis gravitas, vel gravedo, pesantenr de tête.

Pescador, colui che pesca, che esercita l'arte del pescare, pescatore, *piscator*, pêcheur. Per quegli, che vende

pesci, V. Pesè.

Pescadoira, colei, che pesea, che esercita l'arte del pescare, pescatrice, piscatrice, femme qui pèche du poisson. Per colei, che vende pesci,

V. Pesèra.

Peschè, cereare di pigliar pesci, peseare, piscari, pisces captare, pêcher des poissons. Peschè a fond, saper con fondamento, probe, et scite callere aliquid, approfondir bien. **P**esche nen vaire a fond, sapere superficialmente, obiter, et superficie tenus scire, ne pas approfondir. Nen savèi lò ch'un s' pesca, non saper quel ch' uom si faccia, quid agendum sit nescire, ne savoir pas ce, que l'on fait. Pesche un, ingamare, dolis expere, tromper. Pęschè unt'ęt torbid, trar partito nelia turbolenza degli affari, comparare sua commoda ex alterius incommodis, ali malo publico, res turbidas habere qu'estui, pêcher en l l'eau trouble, tourner à son più, superare, cesuperare, surprofit particulier les malheurs passes, peser d'avant que publics. Dov Valo pr vala, pre-

Pesantor, v. fc., qualità di landosi d'una moya, o di qualche altra cosa curlosa: donde The sapula? unde ruit! unde id rescivit? a quo auctore haber? où a tell ett pôche celu? où l'a-t-il pris ' de l'a-t-il appris ? Peschè , dicesi anche di qualnuque altra cosa, che si cavi fuori dell'acqua. Peschè la sia; ripescare la secchia, exspiscari situlum, repêcher la sean, retuer de l'eau cu, qui était tombé.

Peschèra, ricetto d'acqua per tenervi dentro i pesci, peschiera, vivajo, vivurium, piscina, vivier, étang, bassin.

Pese, che vende pesce, pesciajuolo, pescivendolo, cetarius, poissonnier, chasse-marée.

Pesè verbo, rompere, frangere, rumpere, rompie, casser. Pesè le nos, j'os, rompere le noci, schiacciare i noceioli, nuces, nucleos fraugere, rompre, chasser les noix, les novaux de fruit.

Pesé verbo att., tener sospeso checchessia sopre di se, e attaccato a bilancia, o stadera per saperne la gravezza, pesare, pendere, expendere, ponderare, peser. Pesè le paròle, parlar riserbato. pesare le parole, verba trutinari, caute loqui, ménager ses paroles, ses termes. Pçaè, in s. n. esser di un certo peso, pesare, gravem esse, et pon derosum, peser. Pese, esser grave, molesto, molestum esse, moleste ferre, peser, ètel: à charge. Pesè d'pì, pesar

\* Post an vas prima a api-

(a), pesare un vaso prima di riempierlo . . . . taret.

Pęsera, colni, elu veude pesci, pesciquola, pesciveudola, v. dell'uso it . . . . .

poissonnière.

Pesia, quella quantità della cosa, che si pigha colle estremita delle dita, come di fioti, di erbe, di sale, e simili, pizzico, pugillo, pugillus, puullalum, ane piacée de fleurs, d'herbes, de sel, etc.

Pesièra, o pesonièra, utensile di cucina di figura ovale, che serve a far enocere i pesci, navicella da pesce, cym-

bium , poissonnière.

Pesiè, strignere in un tratto la carne altrui con due dita, dar un pizzicotto, una pulce secca, pizzicare, vellicare, extremis digitis, o unguibus stringere, pincer, presser, ou server la superfice de la peau avec les doigts. Pesiè, dicesi anche della difficoltà, che hanno taluni nel pronunziare certe lettere, balliezzare, scilinguare, lingua hasitare, bégayer, balbutier. Pesiè un , gabbare , ingannare , giuntare, dolis capere, decipere, duper, tromper, tricher. Pesiese i di, serrarsi le dita fra due materiali, per la quale strignitura il sangue ne viene in pelle, pigliare, o farsi ua granchio a serco, digitum sibi distringere, premere, se pincer un doigt.

\* Pesicira , bacherozzolo di coda forcuta , che si nasconde nei fichi , e nei grappoli dell'uva , forfecchia . . . . . . perce oreille, vei à queue four-

chue.

Pesion, stringimento, che si fa in qualem parte del corpo, pigliando la pelle col dito indice, e stringendola col dito pollice, pizzicotto, pulce secca, vellicatio, pincon. La marca del pesion, quella lividura nella perfe, che cagiona il pizzico, suggillatio, meurtrissure, marque noire, qui resto sur la peau, qu'on a pincée un peu fortement.

Pęsonièra , V. Pęsièra.

Pgsra, sorta d'afhero simile al larice, che sempre verdeggia, picea, picea, o pinus abies, pin sauvage, pinastre, arbre du genre du pin,

pesse.

Pest, sorta di malattia epidemica, e contagiosa, cagionata per lo più da una generale corruzione dell'aria, e che apporta una grande mortalità, peste, pestilenza, pestis, pestilentia, peste, pestilence, contagion. Pest, dicesi talvoita per un specie d'iuprecazione, saeita, crepi, venga il canchero, il fistolo, Dii te perdant, peste. Pest, è anche un' esclamazione dinotante maraviglia, canchero! zoccoli! papæ! peste! nargue!

Pṛstavia, strepito, fracasso, rumore, strepitus, fragor, rumor, pesterie, emportement, tapage, bruit, va-

carme.

Peste, preste, dare altrui una cosa con animo, o patto, che ci te la renda, prestare, mutaum dare, commodare, preter. Preste la man, dar la mano a checchessia, impiegarsi, operam suam conferre, prêter la main, prêter | zuolo non è lungo, majores secours, aider. Dicesi anche dell'ajutare a portare, a muovere un peso, manum commodare, prêter la main. stè, o prestè, in sign, neu tro, vale cedere, allentarsi alcune materie in toccandole, o premendole, flexilem esse, mollem esse, cedere, prèter. Dicesi anche di ramo, pianta, o altra cosa, che agevolmente, e senza spezzarsi, si pieghi, o volga per ogni verso, arrendersi, cedere, flexilem esse, céder, plier, se prêter. Parlandosi pur anche di cose tese, allentarsi, rilassarsi, flecti, inflecti, remitti, laxari, prêter, se relâcher, V. Arlamesse. Prestese, acconsentir per compiacenza a qualche cosa, accondiscendere, arrendersi, indulgere, animum inducere, se accommodare, se prêter, consentir à quelque chose.

Pet, la parte dinanzi dell' animale dalla fontanella della gola a quella dello stomaco, petto, pectus, poitrine. Om d'pet, uomo costante, animoso, nomo di petto, cir fortis, constans, imperterritus, homme de courage, ou courageux, hardi, ferme. Butesse la man al pet, a la consieusa, giudicar d'una cosa, come se si dovesse giudicar di se stesso, porsi la mano al petto . . . . . se mettre in t main à la conscience, juger comme l'on se jugerait soi-

même.

Pët. Fè 'l pët pì grös cha l'è 1 pertits, frase b. e popol., distendersi più che il len- l

pennas nido extendere, dépeuser plus de ce qu'on a ; e ill'opposito, proportionner sa depense à son revenu, selon ic bras la saignre.

Pet , quel romore, che fa il vento, che esce per le parti da basso, peto, coreggia, crepitus, crepitus ventris, pet, vent. Pet, si dice, quando mettesi nell'archibuso minor quantità di polvere, che si richiede, e scaricandolo poi fassi uno scoppio cosi debole, che appena si sente, vescia .... Pet d'Inv. V. Lofa d'Inv. Neu jè'l pèt pì grös cha l'è I pertus, m. h. e pop., ciascuno dec far il passo secondo la sna gamba , modulo suo metiri se quisque debet , il faut se mesurer, se règler, surer ses forces.

Pętacē $ar{u}l$  , pętacion , V. Pa-

tafio.

Petacia , la pancia degli uccelli stantii, ingrossata per lo calare degli intestini, culaja, venter avium crassior redditus ex prolapsu intestinorum, la panse de la volaille gâtée. Pçtacia, per enluccio, vilis anus, un gros cul. Petacia, per bedra , V.

Petandon, m. b. e popol., mnè, o piè l'petandon, andarsene, partire, andar via, abire, evadere, s'en aller.

Petanlèr, sorta di veste, vestis brevior, petenlair.

Petarada, molte peta di seguito, spetezzamento, lo spesseggiar i peti, creber crepitus ventris, petarade.

Pete , V. Potese.

Petarèl, sorta di fauco di

artifizio fatto con polvere da ne potest? est-il possible? cannone, e carta, o pergamena posta a più doppii, grandemente, ed estremamente battuta , e serrata , petardo . . . . petard.

Petègola, donna vilissima, di bassa condizione, pettegola , manimorcia , vilis femella, péronelle, femmelette, eai-

lette, commère.

Petesè, tirar peta, spetezzare, shombardare, tirar coregge, truffare, pedere, crepitare, péter, làcher des vents, peter souvent.

Peteson, che tira peta, petardo, pedens, un peteur.

Petision , domanda presentata ad una pubblica autorità

. . . . . petition.

Petoràl, striscia di euojo, o d'aitro, che si tiene davanti al petto del cavallo, appiccata alla sella da un lato, ed affibbiata dall'altro, acciocchè in andando all'erta la tenga, che ella non cali indietro, pettorale, pettiera, antilena, portrail de cheval.

Petoral, add. buono per il petto, come unguento pettorale, acqua pettorale, pecto-

ralis , pectorale.

*Pēūi*, avv. di tempo, poi, dopo, appresso, tum, vero, deinde, post, apud, après, ensuite.

Péul esse, può essere, può accadere, fieri potest, peutêtre. Pēūl esse, pēūl desse ch'i vada . . . . fieri potest , ut ceam forte pergam, il peut se faire que j'aille.

Pēurlo esse? pēulo desse? elo posibil? può essere? può darsi? è egli possibile? fieri]

Peussa, presente del sogg. del verbo potere. Chi peūssa muri, si lo sēu, possa io morire, se lo so, ne vivam, ne sim salvus, moriar, si scio, que je meure, si sais cela. Ch' t' pēusse cherpe, possi tu crepare, pereas, Dii te perdant, peste.

Pęvrèra , o pęvrin , arnes $oldsymbol{e}$ di legno, o d'alca materia da riporvi il pepe, pepajuola, pi*peris vasculum* , poivrière.

 $P\iota$ , avv. di comparazione, più, plus, magis, plus, davantage. An pò pì, un poco più . paullo plus , un peu plus. Vale anche quasi , poco manca, poco manco. An pò pì a cascava, poco mancò che non cadesse, parum abfuit quin caderet, il etait près de tomber. Pi, o manch, più, o meno, plus, minusve, plus, ou moins. Quant pi la guardo, tant pi am sagriña, quanto più la rimiro, tanto più mi affligge, quo magis aspecto, eo magis mihi dolorem affert " plus je la regarde, plus il me donne de chagrin. Al pi, al pì, al più, ad summum, tout au plus, pour le plus. Pi prest ch'an pressa . . . . præpropere, à la hâte, à corps perdu. Pi tost, piuttosto, polius, plutôt. Pi 'ncor, anzi, che anzi, immo, quin immo, plutôt. D' pì, inoltre, præterea, de plus, outre cela. Ne pi, ne manch, nè più, nè meno, per l'appunto, nou diversamente, ceque, acsi, aque ac, plane, ni plus, ni moius, tout de même.

Piage, colui, che ricoglie il

pedaggio, pedaggiere, portitor,

publicanus, péager.

Piagi, dazio, che si paga per passar da qualche luego, pedaggio, portorium, vecti-

gal, péage.

Pian, sust. pianura, luogo piano, planities, une plaine. Pian, nelle case si dicono i diversi ordini, ne'quali si dividono per l'altezza esse case, e per simil, si dice anche di altre cose . . . . étage. Pian d'tëra , piano di terra . . . . rez de chaussée. Pian nobil, primo piano . . . . premier étage.

Pian, avv. con sommessa voce, senza romore, piano, submisse, demissa voce, tout bas, à voix basse. Pian, adagio, sensim, pedetentim, tout doucement, lentement, sans faire du bruit. Pian pian, adasi, sautomo nen an colera, pian pianino, adagio, non montate in collera, bona verba, quæso, doucement, tout donx. Chi và pian, và san, per mostrare la necessità di ben maturare le cose, chi va piano va ratto, festina lente, en allant pas à pas, on va hien Ioin. Pian pianin , pian piano , submissim, sensim, tout doucement, sans faire le moindre bruit. D' so pian, o de p!ano, agevoluente, liberamente, senza contrasto, o impedimento, facile, nullo negotio, libere, sine controversia, tout uniment, aisément, sans difficulté.

Pian, add. che ha nella superficie egualità in ogni sua parte, piano, piana, planus, æquus, plan, plat, uni. Fe l'cello posto a traverso d'un

pian, vale operar con lentezza, e diligenza, sensim, et accurate agere, aller doncement, agir avec attention, avec précantion. Dicesi anche nell'avvertire altri di non far romore : Ciuto , fë-pian , fë gnun rumor . . . . . pax sit , doncement, ne faites point de

PI

Piaña, strumento di legno, che ha un ferro incassato, col quale i legnajuoli assottigliaво, appianano, puliscono, ed addirizzano i legnami, P operazione di tale strumento è l'arricciolamento de' trucioli (busic) pialla, dai Latini detta delabra, forse con qualche equivoco, e da alcuni, ruacina, rabot, varlope.

Pianà, orma, che fa il piede, pedata, vestigium, trace, vestige. Pianà, o trassa del serv , tracce , peste del cervo . vestigia cervi , abattures. Pia nà, effetto della pialla per quanto in una volta la possano far andare le braccia di chi l'adopera, piallata, lævigatio, coup de rabot.

Pianca, pietra, o legno, che serve a passor fossati, o rigagnoli, passatojo, ponticulus, pierre, on poutre, qu' on met pour passer un ruisseau. Pianca, dicesi anche quello stile, in cui è infilata la massa (il romano) e dovo sono segnati i pesi , fusto della stadera, scapus trutinæ, flean de balance. Pianca, pezzetto di legno, che serve ad attortigliare la fune della sega, stanghetta . . . . garot.

Pianca, pancone, o travi-

ruscello, su cui si passa, tubula transversaria, plinche.

Piane, ripulire i legnami colla pialla do o d'essere stati dirozzati coll'ascia ( manèra ) (siròt) pialture, ripulir colla pialla, levigare, dolare, rahoter, corrover, putir le bois avec le rabot.

Pianèla, spezie di mattone quadrato, pianella, quadruccio, laterculus, bipeda, tuile

plate, brique.

*Pianèt*, strumento di legno, che ha un ferro incassato, col quale i falegnami fanno diversi lavori, ve ne sono di varie grandezze, e forme, e sortiscono varii nomi, pialletto, dolabella, parva runcina , doucine, criminette, rabot.

Pianèta, o pianèda, o paramenta, veste sicerdotale, pianeta, casula, chasulde. Pianėta, stella erranic, paneta,

planeta, planete.

Piangin, colui, che sempre si duole dell'aver poco, ancorchè abbia assai, pigolone, querulus, piailleur, piaulard. Omle fë Upiangin , lamentesse d'ganba sañ 1, pigoiare, ruzzare in briglia, conqueri, piailler, piauler.

Pianse , V. Piorè.

Pianta, nome generico di ogni sorta d'atheri, e d'erbe, pianta, planta, stirps, plante. Si prende anche per tutta la parte inferiore del piede, pianta, vola, plant<sub>i</sub>t, solum, la plante des pieds. le dessous du pied. Pianta d'una fabrica, dicesi a quella parte del suolo, sopra la quale postr debbono tutte le fon lamenta, e sopra di cui si innalzano le mu-

raglie, pianta dell'edificio, area, aire d'un bâtiment. Pianta , dicesi anche propriamente quel disegno, che si fa dagli architetti sopra carta, od altro della pianta dell'edificio, pianta, ichnographia, plan. Fe la pianta, o leve la pianta, descrivere colle proporzioni aggiustate le piante d'edifizii, o d'altro, far la pianta, levar di pianta, lineis describere, o delineare ædificii ichnographiam, lever le plan, tirer un plan. Arfe na cosa d'pianta, ricominciar una cosa dal suo primo principio, incipere ab ovo, recommencer de nouvenu, d'un bont à l'autre.

Pranta caröte , pianta lumète, fiaca fave, cracheūr, carotajo, taccolino, mendax, mendacitoquus, emballeur, hablenr, menteur, lanternier, chartatan, vendeur d'orviétan.

Piantajo, pianta comune, che cresce nei luoghi erbosi, i suoi gambi portano uno spigo carico d'ana moltitudine di piccoli semi, questa pianta è rinfrescante, astersiva, epatica, astringente, e buona per le ferite, piantaggine, plan-

tago, plantain.

Piantè, porre dentro alla terra i rami degli alberi, e le piante, acciocchè vi si appicchino, germoglino, e faccian frutto, piantare, plantare, serere, conserere, plauter. Per similit, si dice in varj modi del conficcare, o affondar checchessia in qualche luogo, piantare, figere, defigere, poneie, locare, planter, plonger. Piantè na batari i , piantar artiglieria, belilea termenta sta-

tuere, placer, planter, dresser. Piante d'eurôte, d'lumete, o sempliecmente piantène, piantare, ficcar carote, sballare, dar ad intendere altrui cose false, verba dare, en faire accroire, en donner à garder, center des fagots. Piante, desistere, intralasciare, prætermittere, ab incapto desistere, resser de faire, se désister. Piante, per lasciar di giuoçace, quando si vince, abrumpere ludum, quitter la partie, se lever du jeu lorsqu'en est en gain. Piantè j'ëui adòs a un , ficem gli occhi addosso ad nno, oculos in aliquem defigere , defixum in vliquem hærere, fixer les veux, te regard sur quelqu'un. Pian*tè le brusce a cà d'un* , andar a mangiare in casa d'altri senza spendere, appoggiare l'alabarda , piantar l'alabarda in casa altrui, vivere a sgroero, apud aliquem conare, parasitando ventrem suum pascere, piquer l'assiette chez autrui, avoir une franche-lippée. Piante 1 ciov, fermare il chiodo, risotvere fermamente, firmiter statuere, résoudre fermement. Per ostinarsi, incaponire, auimum obdurare, s'entêter. Piantè un cröch , V. Piè a crèdit. Piantè un , abbandonare alcuno . lasciarlo, separarsi da lui per dispetto, o altra simil passione, deserere, derelinguere aliquem, planter quelqu'un, le quitter, l'abandonner, se séparer de Ini. Piantè un com' et bëch , et marcà, posè un sà doi pè, abbandonar chicchessia con mala creanza, aliquem deverere, ab aliquo ineleganter discedere

laisser, planter quelqu'un en quelque endroit de mauvaise grace. Prantesse, stabilirsi, collocarsi in un huego, sistere, consistere, s'etablir, se fixer. Om ben piantà, pianton, nomo ben formato, ben organizzato, bene constitutus, un homme, qu'il est bien planté sur ses pieds, sur ses jambes, etc.

Piantin, quel ramicello tolto dall'albero, o dal cesto dell' erba per trapiantarlo, planta, ramus, plant. Piantin d'eòi, d'pòr ec., pianticella di cavolo, di porro, parva planta, petite plante.

Pianton, pollone spiccato dal ceppo della pianta per trapiantare, piantone, talea, rejeton, plant, sauvageon. Pianton d'cherpo, piantene di carpine.... charmille. Pianton d'sales, d'arbra, piantone di salue, di pioppo....
plantard, plançon.

Pianùra, luogo piano, e spazioso, pianura, planities, planus, et a quus ager, ecquor apertum, plaine, lande.

Pias a Dio, piaccia al Cielo, Dio voglia che, utinam, Dien le venille, plaise à Dien. Significa anche grazie a Dio, grazie al Cicio, opitulante, favente Deo, Dien merci, graces au Cie!.

Piasi, giocondità d'animo nata da occasione di ben presente, piacore, diletto, consolazione, gasto, quiete dell'appetito, voluptas, oblectatio, delectatio, plaisir, satisfaction, contentement, joie, complaisance. Per servigio, favore, grazia, beneficium, maritare,

officium, gratia, service, bien- un luogo, assegnar un luo-

Piasì, v. n. esser grato, aggradire, soddistare, piace-re, arradere, placere, satisfacere, plaite, agréer, être au gré, chatouiller, charmer, satisfaire.

Piassa, luogo spazioso circondato d'entificii, piazza, platea, place. Piassa, per Inogo, ove si fa il mercato, piazza, forum, le marché, la place du marché. Piassa d'erbe, mercato dell'erbe, forum olitorium, marché des herbages. Piassa del vin, mercato del vino, forum vinarium, marché du vin. Piassa-gratis, o sempl. piassa, luogo, posto, pagato in un Collegio, in un Seminario per lo mantenimento d'un allievo povero, piazza . . . . bourse. Fe piassa, e fesse fe piassa, far largo, e farsi far largo, submovere turbam, viam, locumque vacuum facere a turba, taire place, se faire faire place. Piassa, per luogo, sedia: a j'è mach doe piasse, uon v' è piazza, che per due, duorum modo est sedes, locus duos tantum admittit, il n'y a place, que pour deux. Peassa, per fortezza, arx, forteresse. Piassa, per Inogo di dignità, o officio, mimeris locus, sedes, gradus, place. Piassa vacant, piazza vacante, locus vacuus, place vacante.

Piassal, luogo spuzioso avanti le Chiese, atrio, atrium, vestibulam, vestibule, le porche d'une Eglise.

Piasse, porre, collocare, situare, allogare, assettare in

un luogo, assegnar un luogo, un posto, locare, collocare, placer. Piassè nu persoña, collocare, stabilire una persona, aliquem collocare in gradu, placer, mettré en place une personne.

Piasset, paunolino addoppiato, che mettesi sulle piaghe, o ferite, o su l'apertura della vena dopo la cavata di sangue, guancialino . . . compresse. Per quel pannolino, o pezzo di cuojo, o di seta, su cui si distende l'empiastro, piastrello, panniculus, cuir, linge, on tafietas, sur lequel on étend les emplâtres.

Piasseta, dim. di piassa, piazznola, parva platea, petite place. Per piassal, V.

Piastra, la lamina, e tutte le pezze, che alla medesima sono attaccate, e che servono per l'elasticità d' un' arma da l'uoco . . . . Piastra, dicesi ad una moneta Fiorentina di argento di valuta di sette lire, piastra . . . . piastre, écu de Florence. Piastra, altra moneta d'argento del valore circa d'uno scudo, che si batte nella Spagna, e nelle Indie occidentali, piastra . . . . piastre.

Piastrėla, lastruccia, con cui si giuoca sopra una lunga, e liscia tavola tirandola al lecco come una pallottola, morella.... galet.

Piat, vaso quasi piano, nel quale si portano in tavola le vivande, piatto, paropsis, patina, tanx, plat, jatte. Piat d'arlèv, vivanda, che si mette tra un servito, e l'altro, tramesso, medium ferculum, entremets. Piat, spezie di struttemets.

mento musicale commemente Iplena paropsis, un plein plat. di ottone a foggia di bibacinelle, o piattelti, che si suona colle mani picchiando Puno con l'altro, e si usa nelle bande militari , cemmamella ; oggi in Firenze dicesi catuba, o meglio catube, it. . . . Fene un piat, annojare con lungo, e scipito discorso, molestum esse , tædium afferre , lanterner, rompre la tête.

Piat; am na famne un piat, me ne fece una cantilena, mi stuccò con ripetizioni, cantilenum cecinit, aures mihi obtudit ramener mille tois la même chose, redire sans cesse , faire le refrain de la bal-

lade.

Piat add., spianato, schineciato, di forma piana a guisa di piattello, piatto, planus, æquus, plat, applati, écrasé. D' piat, congiunto col verbo de, vale percuotere, o tirar colpo-col piano dell'arme, non col taglio , nè cou la punta . . . . . de plat , V. Piatonè.

Piata-forma , ammassamento di terra fatto sopra la cortina in guisa quadrangolare, e talmente che serva di un'alzata per collocarvi sopra i cannoni, col mezzo de'quali distruggere si vogliano l'opere de'nemici. Significa anche cio , che è costituito a retta linea nel piano orizzontale, e che col cannone rada la linea della difensione, piattaforma . . . . plate-forme. Piata forma, dicesi dagli oriuolaj quello strumento fatto ad uso di spartire la deutatura delle ruot : piattaforma . . . .

Per coipo dato con un piatto, piattellata , *lancis ictus* , nn conp de plat.

Piatliña, stromento, su cui perenotendo la pietra dassi fueco al focone, lucite der archibuso, igniaries a priemet. Piatliña , armse er casa , di superficie convessa, seser and da alcuni piedi di terco, sogna di cui postovi sotto il fuoco. si distenuono i collari, e altre cose simili, tegglia . . . platine. Piatlina, istromento di cui si servono alcuni contadini per levar la terra, che si attacca all'orecchio dell'aratro , bastone da nettar l'aratro . . . curoir.

Piatola, è una spezie d'insetto, che per lo più si ricovera nei peli dell'anguinaja, piattone, pediculus inguinalis , morpion. Piatola , piatolon, per simil dicesi ad nomo importuno, spiacevole, molesto, seccatore, tenace, molestus , morosus , tenaze , fâcheux, choquant, importun.

Piatona, colpo, che si da col piano della spada, o d'altre arme , piattonata , lati gladii, o ensis ictus, conp. de plat d'épée, de sabre, etc.

Piatone, percuotere col piano della spada , o di altr'arma, piattonare, aliquem gladio , qua planus est , percutere, donner des coups de plat d'épée, de sabre à quelqu'un.

Pica , sorta d'arme in asta lunghissima, pieca, sarissa, dolo, onis, framea, pique. Pica, uno dei quattro semi del giuoco delle carte, pieca Piatlà, un piattello pieno, | . . . . pique. Pica, per bri-

La, mimicizia, gara, contesa , amarezza , emulazione , simultas, contentio, amulatio, pique. Pica, strumento villesco, che ha un lungo manico di legno con un ferro largo errea tre oncie, e grossamente alillato all'estremità, vanga, bipalium, béche. Picà, trapuntato, imbotti-

to, acu pictus, infersus, pigaé. Basin pica, coltroncino d'Lighilterra . . . basin pi-

qué.

Picadura, sorta di cucito con panti fitti, che dicesi anche repout, impuntura....

piqure.

Picaut, dicesi di vino quando nel berlo si la sentire in modo, che pare che punga, frizzante, mordax, vin piquant, aigu. Picant, dicesi di gusto di sapore pungente, acer, acidus, zusterus, piquant. Picant, si dice di detto spiritoso, mordace, a rbus, mordix, conhumeirosus, offensant, phynant, choquant.

Picapere, chi lavora le piethe colla starpello, scarpellino, inpiciela, tailleur de

vierre.

Picardia, prov. della Frmcia, si dice nee ischerzo la forca; onde mande an picardia, vale impiccare, mandar alle forche, abi in malam crucem, envoyer faire pendre, va te faire pendre.

Pice, picea, vaso di terra cotta per portar liquidi , brocza, *hydria*, cruche, broc.

Picerla , V. Pichèta.

Pich, uccello cosi detto dal piccinare, ch'ei fa col becco, le formiche, di cui si pasce, picelio, picus, pivect. Ve ne sono di varie grandezze, e di diversi colori. Pich, strumento villesco con manico di legno, con un ferro largo circa due oncie, e mezza, e grossamente allilato da una parte, e rostrato dall'al'ra, marra doppia, upupa, pioche. Pich, altro strumento di ferro con punta grande a guisa di subbia, col quale si rompono i sassi, e fassi altri lavori di pietra, pic-

cone, upupa, pie.

Piche, lavorar di trapunto, acu pingere, piquer. Pichė, si dice delle cose, il cui sapore è frizzante, o piacente, talché sembra che pungano la lingua, come salume, cacio, e altri camangiari, pizzicare, stuzzicare, puguere ..... ce fromage, ce viu pique la langue. Pichè, offender alcuno, con parole mordendolo, e anche metterlo al punto, verborum acaleis pungere aliquem, piquer, offenser. Piche ne stofa, na pernis, lardellare un pezzo **di c**arne, una pernice, exilibus laridi frustis carnem , perdicem figere , configere, larder, piquer la viande, une perdrix. Piche, o tochè ant el viv, piecar al vivo, aliquem mordere, pungere, a perioribus verbis perstringere, piquer au vif. Piche, tabusse, dicesi proprio degli uscii, quando si picchiano perch' e' siano aperti, bussare, pulsare, frapper, heurier, battre. Piche, odiare, perseguitare, odio habere, persequi aliquem, hair, molenegli alberi per farne uscire ster, poursuivre quelqu'un-

Pichè, cagionar dolore pungendo: sto dolor a m'pica . . . me pungit, vexat hic dolor, piquer. Pichė, far varii buchi a disegno su drappi di seta, tagliuzzare, foracchiare, perforare, incidere, piquer, faire des petits trous par compartimens sur le taffetas, le tabis. Pichè, scarpellare le pietre, lapines scabro cudere, piquer les pierres. Pichesse, infervoriesi in qualche allare, riscaldarsi in tarlo, o trattarlo , effervescere aliqua re , faire tapage pour réussir dans quelque entreprise. Pichesse d'onor, d'riputasion, piccarsi di riputazione, gareggiare, e.ecitari , inflammari , incendi , fama, honore, existimatione, se piquer d'honneur. Pichesse *l'ui l'autr* , pugnersi , gareggiare, far vedere, che uno è da più dell'altro, se pungere, repungere, se piquer, taire a l'envi l'un de l'autre. Pichesse ant el gicagh, ostimusi nel giuoco, seguite a giuocare perdendo, contrastare contro la cattiva sorte, pertinacem esse in ludo, aleu ctiam adversa, se piquer au jeu, s'opiniâtrer à jouer, malgré la perte.

Pichèt, spezie di piccol pinolo, che si ficca in terra per tener ferma una tenda, padiglione in istato, piuolo, cuneus, clavus ligneus, piquet. Pichet, dicesi pure uno strumento di legno fatto a guisa di martello, che serve per far ascire dai rieci le castagne . . . Pichit , pezzo di legno appuntato, che si usa per seguo nella terra, e che l

serve ai giardinieri , ed altri per far å retta linea i lor**o** lavori , attaccandovi spago . . . . Pichèt , sorta di giuoco di carte, che si ginoca tra due persone con trentadue carte solamente, picchetto . . . . . piquet. Pichet, ter. milit., uno staccamento di soldati, che serve di rinforzo, occorrendo a quelli, che sono postati di guardia, picchetto . . . . piquet. Giughe a pichèt, fig. odiarsi scambievolmente, mutuo se odio persequi, se piquer l'un l'autre.

Pichèta, picerla, posca, aqueta, acqua passata per vinacce, vino con acqua posta sulla vinaccia, trattone già il primo vino, acquerello, vinello, lora, o lorer, vinum fæcatum, piquette, chasse-

cousin.

Pichēuv , t. di caccia , nomo a cavallo, il eni impiego è di seguire una muta di cani, e farli cacciar hene, bracchiere a cavallo, venutor equitans , piqueur. Picheur da sièta, si usa per ischerzo, gola disabitata, grandissimo mangiatore, mangione, scroccone, parassito, cavalier dei dente, hellao, gurg-s, doliam ineaplebile, pileur, qui pile bien, piqueur d'assielles.

Picinghèro , Vedi Aut com

un söld d'toma.

Piciocù , ginoco da fancialli, che si fa così: pigliano due spilli, e posandoli sopra ын piano liseio, vanno spingendoli colle dita tanto che uno di detti spilli cavalchi ?' altro, e quello, che resta di sopra, vince, te-te, o teglii-

toghi, ludere aciculis, sorte de jou d'enfans. E perché questo giuoco è di poca, o ninna conchiusione, si dice per proverbio gičuzh, o guadagn del piciocù , cioè affiticarsi , perder il tempo senza utile, o prolitto, o lar una cosa con sordido risparmio.

Pictoros, necelletto, che ha il petto rosso, e sta per le siepi, pettirosso, erythacus, rouge-gorge, berce.

*Picirilo* , dicesi per vezzo a fanciullino, piccino, ragazzino, puerulus, iufans, petit emant, petit marmot.

Picò, sorta di fornitura fatta di filo a'merletti, smerlatura addentata, che si fa all'orlo, bighero, bigherino . . . . .

picut.

Picòl, dicesi il gambo delle frutte, o delle foglie, e simini, come: picòt del prus, del pom, picciaolo, pedicciaolo, pediculus, queue de fruit.

Picoquana, V. Epicoquana. Picotà, vairolà, guasto dal vajuolo, butterato, pustularum cicatricibus scatens, piquoté, marqué, gâté de petite vérole, visage grèlé.

Pico'è, si dice degli uccelli, che beccano i frutti, bezzicare, rosiro eurpere, appetere, picoter, becqueter, donner des coups de bec. Picotè na rapa d'uva, scegliere, e spiccare gli acini dal grappolo, che sono più maturi, più dolci, spicciolare, s ligere , divellere a racemis avæ grana dulciora, egréner. Picotesse, battersi a colpi di becco, come fanno i galli, e

stro ferire, inter se contendere, se battre à coups de bec, comme font les cous; o semplicemente darsi delle beccate come fanno tra loro i piccioni, rostro contendere, beequeter, se caresser avec le bec, comme font les pigeons. Picotesse, figur. bezzicarsi, bisticciarsi, inter se contendere, garrire, se picoter, se quéreller, contester.

Picotura, quel segno, o margine, che lascia il vajuolo, buttero, pustularum cicatrix, creux, marque de la

pelite vérole.

Piè, v. att. ridurre in sua podesta, o con violenza, o senza, pigliare, prendere, capere, accipere, sumere, assumere, prehendere, carpere, arripere, prendre, saisir. Piè, parlandosi delle piante, vale appigliarsi, far radice, radices agere, comprehendere, prendre racine, s'enraciner. Costa pia ua d prus a l'a pià, si è appigitata, ha fatto radice. Piè, parlandosi specialmente degli infermi, vale mangiare, cibum capere, sumere, manger, prendre, avaler quelque chose. A l'è stà doi di sensa podèi piè nen, stette due giorni senza pigliar nieute, bidaum nihil cibi, et potus degustare potuit . . . . . .  $Pi\hat{e}$  , per rubare , surripere , furari, dérober. Piè, per giudicare, stimare, putare, existimare, prendre, juger, estimer. A m' pio per un lord, mi credono, mi stimano un pazzo, me stolidum putant, on me jugent un fou. Piè, le galline, hezzicarsi, se ro- per wattare, a l'è così bisbetich,

ch' i seu nen com pièlo, è difre, assequi, rattraper, latnatura così fantastico, capriecioso, che non so come pigliarlo, tam perversa, tam morosa est indole, ut, quomodo aggrediar illum, non habeo, prendre, traiter, manier. Piè, per esigere, far pagare ; vaire piève per la vitura? quanto fate voi pagare per la vettura? quanti vehis? combien prenez-vous pour la voiture? Piè, per ingamare, gabbare, truffare, decipere, fraudare, tromper, duper. Bestè più , rimaner un zugo , decipi, irrideri, illudi, vester avec un pied de nez. Pie, per aecettare, ricevere, accipere, prendre. Piè, per eleggere, eligere, prendre, choisir. Piè, per cavare, torre, capere, sumere, deducere, tirer, prendre. Piè, per imparare, apprendere, discere, percipere, apprendre. Piè, per vincere, pirlandosi del giuoco della palla, del pallone: piè la cassa, pren ler la caccia, ad metam pertingere, prendre la chasse. Piè, anche t. di giuoco delle piastrelle, delle boccie, ed è quando una delle pallottole si accosta più vicino delle altre al grillo, ad scopum lusorium propius pertue gere, être plus près au but-Piè, per assalire, assaltare; a la pialo per darè, aggredi, attaquer, prendre par derrière. Piè, per arrestare, far prigione, comprehendere, arrêter, prendre quelqu'un dans le dessein de le conduire en prison. Piè, per raggiugne-re, piè un a core, sopraggiugnere, acchiappare, coglie- sir des avenues. Pie a credit, Tom. II.

teindre, rejoindre. Piè, torre, pigliare, espugnare ma fortezza, una città, potiri arce, urbe, arcem, urbem expugnave, prendre, se rendre maître d'une place par les armes. Piè, parlando di caccia, e di pesca, far preda, pigliare, captare, prædam facere, premire. Pie un per cherdenson, per un sonaj, prender per un minchione, creder che nno sia corrivo, facile ad inganuare, aliquem inconsultum, credulum, levem, staltum puture, h ibere, existimare, prendre un homme pour dupe, le regarder comme un homme facile à être trompé. Piè, per concepire, capire, intendere, cogliere, comprendere, Salì i seu nen com pièla, questo non lo posso capire. non l'intendo, id assegui intellectu non valeo, prendre, entendre, comprendre, concevoir. Piè, per interpretare; voi i pie mal lö ch'i dio, voi interpretate male, voi prendete in mal senso le mie parole, verba mea perverse interpretamini, vos accipitis in contumeliam quod vobis dico, vons prenez mal mes paroles. Piè, o levè d'an boca. si dice quando alcuno avea in animo , e poco meno che aperta la bocca per dover dire alcuna cosa, ed un altro la dice prima di lui, furar le mosse, romper l'uovo in bocca, antevertere occasionem, præripere, o eripere e manu manubrium, prévenir, dévancer, prendre les devants, se sai-

in', a ghada, torre a mer a ta pantar sulla fede e a pante a como accipei . on re cieca da . solutione dilate, where a credit. Pie a nt, o fite, to rea filto, a nolo, a pigione, prendere ad asar alcuna cosa con pagare una deserminata morcede . conducere , louer , prendre a louage, à ferme. Piè a böta un travui, pigliare in cottimo, obbligaesi di far una cosa per un certo prezzo a suo rischio, o guadagno, conducere, prendie a forfait, prendre à ses risques, périls, et fortune, à perte, ou à gain. Piè a risigh, c pericol, prendere una cosa a proprio rischio, a pericolo, aliquid conducere sumptui suo, entreprendre une chose an risque d'y echouer, s'en charger sans garantie, et au hazard même d'y perdre. Piè a la volà, o al vol, fr. tolta dal ginoco della palia, rimetter di posta, cioè ripercuoter la palla prima che cada in terra, e balzi, coglier di primo balzo, e fig. servirsi opportunamente d'un mezzo, che uno ha per riuscire in un aifare, per ottenere un favore, oceasionem arripere, prendre la baile an bond, prendre sa bisque. *Piè an ira*, prendere in urto alcuno, aver antipatia, avversione contro d'uno, aver ripugnanza ad una cosa, aliquem odio habere, aversari, abhorrere ab aliqua re, prendre quelqu'un, on quelque chose en gripe, en aversion. A m'a pinme un iva, un pica sensa rason, mi la preso in urto, bet preso dell'avversione con-

tro di me senz'alenna cagione, merito meo nullo a me. alienus est, it m'a pris en gripe sans que je lui en aye donne sujet. Piè au cul, odiare, aver in odio, portar odio ad alcuno, perseguitarlo, odio habere, persequi aliquem, hair, abhorrer, détester, vouloir mal à quelqu'un, "avoir de l'aversion pour quelqu'nn. Piè a le streite, piè an mes a l'us, pigliar uno di stringerlo senza dargli tempo di replicare, e come si dice, stringerlo fra l'uscio, e'l muro, cogere, impellere, urgere, presser, serrer de près, prendre de court quelqu'un, serrer les côtes à quelqu'un. Piè an boña part, prender in buona parte, æqui boni facere, preudre en honne part, être content, recevoir bien ce, qu'on nons dit, ce qu'on nous fait, le trover bien. Pièla an mala part, interpretar sinistramente, ricever con indignazione, esser permaloso, prendere in mala parte, male interpretari, ægre ferre, succensere, prendre en mauvaise part, prendre mal, ou de travers, être mécontent, recevoir mal ce qu'on nous dit, ce qu'on nous fait , le trouver mal. Piè animo , j'è coragi, fè del cheur, divenir ardito, coraggioso, unimos sumere, tollere, convalescere, prendre courage, se faire courage. Piè a fe na cosa, pigliar a fare, intraprendere alenna cosa, atiquod opus aggredi, suscipere, se metire à faire quelque chose. Piè un tassa, ingamare, truffare, decipere, dolis capere,

tromper, duper. Piè a le boñe, ! trattar alcuno benignamente, portarsi seco amorevolmento, bene habere, tractare, accipere , traiter bien , en user bien avec quelqu'un. Piè a le muasse, trattar alcuno aspramente , portarsi seco villanamente, acerbius, darius, inclementius aliquem habere, male tructare, accipere, traiter mal, ou user mal avec que qu'un. Piè 'n paröle, attacearsi ad una parola del parlar d'uno stravolgendo il senso di sua intenzione, o abusandosi indiseretamente dell'attrui sincero, e confidente discorso, pigliare in parole, verba aucupari , capere in sermone, pcendre an mot, on sur un mot, preadre quelqu'un au pied le vé. Piè la paröla, dire il proprio parere in un' assemblea dopo che altri si è taciuto, pigliar la parola . . . . preudre la parole après quelqu'un, commencer à parler après un autre. Piè al mot, acceitar di botto, a dirittura, alicujus conditione uti, prendre une personne au mot, accepter ses odres. Piè un cusine, un do mestich a so servisi, prendere a suo servigio, prezzolare un cuoco, nu servitore, coquum, famulum conducere, arrêter un cuisinier, un laquais. Pie ant' i firà, coglier nella rete, irretire, attraper dans les filets, dans l'embuche. Piè ben le soe mesure, dicesi nei tagliare un panno, un drappo,

étoffe. Piè busiard, piè an busia, dar una mentila, smentire, mendacii arguere, insimulare, démentir. Piè color, divenir colorito, prender colore, incolorarsi, colorari, colorem accipere, se colorer, prendre couleur, V. Piè 't color. Pie con le môle, licenziare alcuno di mala grazia , juberc aliquem abirc, excedera, casser aux gages. Per p'è sul fait , V. Piè con pasiensa, torce in pace, sopportare, sofiecice, portar pazientemente, patienter ferre, sustinere, perpeti, soutfrir, endurer, supporter, tolérer. Pie da part, prendere, trarre in disparte, aliquem seducere, prehendere hominem solum, prendre quelqu'un à part, à l'écart, à remotis. Piè d'aria, star in luogo aperto, ed arioso per ricreatsi, auram capture, preudre l'air. Piè d' brën a valè, dicesi dell' incaricarsi d'una briga, o impegnarsi in un affare, da cui non se ne possa cavar profitto, daram suscipere provinciam, porter de l'eau à la rivière. Pi del mal, piè del freid, cogliere, pigliar del male, del freddo, morbum, frigus contrahere, gagner, prendre quelque mal, tomber dans quelque instadie, p. endre l' air, le froid. Pie d'mes, metter alcuno in mezzo, cioè ingannarlo , decipere , duper. Piè d'mesure, usar precauzione, proceder cantamente, usar con regolarlo con risparmio, pren- | prudenza, con cautela, trattar der bene le sue misure, ac- liene, maneggiarsi con praciò sia bastante a far ciò, che deuza, caute, prudenter, resi vuole . . . . ménager une cte se gerere, se ménager ,

pro atre garde à ne rien fai- i nail, e vale vendersi agevolr . dont quelqu'un puisse se chaquer, se rebuter. Piè d' ni ra, aver fisso l'occhio e l'attenzione a cosa particolare, pigliar di mira, e trattandosi di persona, s'intende per lo prù in mala parte, cioè per nuocere , perseguitar**e ,** *oculos* defigere, conjicere, animum intendere in aliquam rem , vexare, exagitare aliquem, se butec, viser, poursuivre, persécuter, vexer, molester, tourmenter. Con na fava piè doi colonb, far un vinggio, e due servigii, dar a due tavole ad un tratto, con un viaggio far due negozii, colla stessa operazione condurre a buon fine due negozii, duos parietes de endem fidelia deatbare, faire d'une pierre deux coups. Piè d pouta, d'rapor, d'brusch, dicesi del vino quando comincia ad inaccture, ad inforzare, pigliar il fuoco, acescere, s'aigrir. Piè fēū, si dice quando it fnoco si è appiccato a una casa, ad un magazzeno, prender fuoco, iguem concipere, le feu a pris à une maison, à roi magasin. Piè fēū, montar in collera , accendersi d' ira, infiammarsi per lo sdeguo, ira exardescere, prendre feu, s'échaulier, se mettre en colère. Piè feū solament sul fogon, dicesi d'un' arma da fuoco, quando solo il polycrino prende fuoco, far fuoco di focone, non di canna, non levare . . . prendre un rat, faire fanx-fen Piè fēū, cominciar ad ardere, incendi, s'allomer. Piè feñ, dicesi in parlando delle cose ve-

mente, e affatto, avere grande spaccio, omnino vendi, facilius distralii, avoir un grand débit, un grand cours. Piè respirare, prender fiato, recipere anhelitum, respirare, prendre haleine, respirer. Piè la mesura d'un vesti, d'un corpet ec.; 'l sartor m'a piame la mesura d'un ve*stì* , il sarto m'ha preso la misura per farmi un abito, sarcinator modulos corporis sumsit, quibus vestem mihi conficiat, prendre la mesure d'un habit, prendre la mesure d'un homme pour lui faire un habit. I sarti chiamano mesura una lunga striscia di carta, su cui notano tutte le larghezze, e lunghezze dell'ahito, che debhon fare, misura, modulus, mesure. Piè la posta, la ditigensa, prender una carrozza, prendere la diligenza . . . . prendre la voie du carrosse, de la diligence, prendre la poste. Piè la porta, piè l'us, festa, partire, andarsene, fuggire, scappar via, prosilire, evadere, abire, fugere, in fugam se convertere, suilducere se, s'en aller, s'enfuir, s'évader, s'envoler, tourner le dos. Piè la sumia, piè l'ors, frasi usate solo per ischerzo, e denotano ordinariamente un ubbriaco allegro, metaf. tratta dalle scimmie, e dagli orsi, perchè questi tali ubbriachi fanno certe azioni, che assomigliano a tali bestie, prendere la monna, la bertuccia, inebbriarsi, imbriacarsi, se vino obrnere , s'énivrev. Pie la

frèv, cominciar la febbre, venire accession di febbre; a m' pla la frev, mi piglia la febbre, viene l'accessione della febbre, febris me init, febri correptus sum, il me prit la fièvre, je suis attaqué, ou pris de la fièvre. Piè la frèv, 't mal, la rogna, cogliere la febbre, il male, la rogua, febrim, morbum, scubiem uancisci, contrahere, prendre, gagner la fièvre, une maladie, la gale. Piè la becà, metaf. tratta dagli augelletti, che non possono ancor beccare da se, e vengono imbeccati, dicesi di chi viene istruito delle cose a misura del bisogno, subornari, être embouché, ou lui faire le bec, ou la leçon, être instruit de ce, qu'on a à dire. Piè la laurea, esser addottorato, ricever il grado di dottore, doctrina insignibus ornari, in electorum numerum adscribi, prendre le **bonnet de docteur,** passer docteur. Piè la stuca, la boña man, pigliar la imbeccata, pigliar l'ingollo, toccare la palmata, lasciarsi corrompere dai doni, ricever presenti per vendere, ed alterar la Giustizia, muneribus corrumpi, muneribus judicia vendere, avaler la pilule, se laisser graisser la patte, prendre des présens , pour vendre la justice. Pie, o leve la mosca, saltar il moscherino, incollerirsi, adirarsi, conjestim excandescere, irasci, ira incendi, succensere, prendre la monche,

ri, démarrer. Piè la cavalaria, saltas in collera, infiammarsi di sdegno, repente irasci, tra e.vardescere, s'echanifer, prendre icu. Trové, o piè un scusa, tor cagione, trovar cagione, caussam pretexere, prietendere, trouver une excuse, un pretext. Piè la strà, partirsi, avviarsi, viam ingredi, sacheminer, se mettre en chemin. Piè la strà pì carta, seguire il più agerole, e communale, tritam ingredi viam, aller par le plus court chemin. Piè, o spetè la bala al böt, far una cosa nel momento appunto, in cui si può fare, prendere, aspettare la palla al balzo, servirsi opportunamente d'un mezzo, che si ha per riuscir in un affare, occasionem acripere, prendre la balle au boud, prendre sa bisque. Piela per rie, pçr burla, pigliarsela, mettersela in baja, non odeudersi, non tenersi offeso di alcuna cosa , æqui boni facere , prendre en riant quelque chose, ne se point fâcher, preudre en jeu. Pièla pşr rie , per fursi belie , aspernari , illadere, tourner en raillerie. Piela da bon, sul serio, prendere una cosa sul serio, offendersi, in serium convertere, accipere in contumeliam, prendre sérieusement quelque chose, l'entendre comme si elle avait été dite sérieusement. Pièla ben , V. Pièla an bina part. Piela mal , V. Piela an muta part. Piè l'apontament, la chèvre, se facher. Pie la farsi asseguare, o fissate il sbructa, prender l'abbrivo, Igiorno, e l'ora per ec., conabbrivare, concitato cursu fer - . dicce alicai, vol cam aliquo diem, horam etc., pren- tirsi, andarsene, pigliar pudie jour, et heure, prendre assignation, c'est demeurer d' accord de se trouver en quelque sicu à jour certain, et à certaine heme. Piè 'l' color , dicesi di panno, o drappo, o qualunque altra com, che pigai il colore, colorirsi, incolorarsi, divenir colorito, colorem excipera, prendre la couleur, se colorer. Fe pie 1 color, dicesi di pane, arrosto, e simili, il farli enocere a dovere, con un certo grado di calore, che loro dia un piacevole colore, dar a forza di fuoco quella crosta, che tende ai rosso, rosolare, amburere, rissoler, donner coulcur, faire prendre conleur à une viande, à un pain, à un rôti , le faire cuire comme il faut, à un certain dégré de chaleur, qui le colore agréablement. Piè'l plöt, in m. b. fuggire, andarsene, evadere, abire, prendre la clef des champs, s'enfair. Piè 't deslans, farsi indietro per saltar meglio, prender la rincorsa, lo stancio . . . . prendre son élan pour s'élancer, prendre son escousse, se donner un certain mouvement du corps cu courant, pour s'élancer ensaite avec plus de force. Piè 'l pan per so vers, far una cosa coi debiti modi, nella forma, che più conviene, rem secum recta reputare via , negotio insistere sapienter, prendre du b in biais, se bien prendre à une chose, la faire adroitement, s'y conduire avec esprit. Piè V doi du cope, frase usata solo per ischerzo, par-

leggio, abire, cvadere, s'enfuir, decamper, prendre la pondre d'escampette. Piè 'l cul con dor man, andar via, partire, discedere, migrare, pro-Jicisci , s'en aller. Piè 'l sēugn. commeiar il sonno, addormentarsi, la seugn a m'pia, il sonno mi piglia, me corripit somus, je suis pris de sommeil. Pie 'l fia, V. Pie fin. Pie 'l feu, V. Piè feu. Piè leũ, assodarsi, consolidarsi, induritsi, solidum fieri , fi:m:un fieri , solidari , solidescere, s'affermir. Piè le difeise d'un , pièlo a protege . prendere in mano gli interessi d'alenna, assumersi il carico di far vaiere i suoi diritti, i suoi interessi, prenderlo sotto la sua protezione, proteggerlo, difenderlo, ajutarlo, esser a sao favore, far le sue parti, tueri, defendere, partes, causam alicujus suscipere, tutari, sustinere, soutenir les droits, les intérêts de quelqu'un, le prendre sous sa protection, le protéger, le défentire, embrasser sa défense, se mettre de son côté, prendre le fait, et cause de lui. Piè'l mond com' a ven, lasse core l'aqua al pi bas, non si affliggere, o turbare di checchessia, non darsi maliuconia, pigliar il mondo come ei viene, tempori servire, se accommodare temporibus, prendre les choses comme elles vienment, les recevoir avec indifference sans se mettre beaucoup en peine des suites, qu' elles penvent avoir, prendie le temps comme it vient, ne

s'inquiéter de rien, s'accommoder à tous les événemens. Piè 'l dessà , prender superiorità , prender l'ascendente sopra una persona, pigliar campo addosso ad uno, nrender rigoglio, e maggioranza, dominuri, præstare, præcellere, priores, o primas purtes sibi arrogare, prendre le ton sur quelqu'um. Piè 'l fresch, prender il fresco, auram, frigus captare, prendre le feais, se tenir au frais. Piè l'ors , V. Piè la sumia. Piè lenga , informarsi , pigliar notizia , procurar di sapere, quærere, percuntari , certiorem | fieri , inquirere, prendre langue, s'informer, s'enquerir, tacher de savoir. Piè le soc, piè 'l fait so, essere aspramente sgridato, o battuto, toccar le sue, intendendovisi rampogae, o busse, convitiis affici, objur gari, plagis affici, verbera ri, être repris aigrément, recevoir une réprimande, une mercuriale, une saccade, recevoir des coups. Piè le soc mesure, prendere delle misure, le sue, o le giuste misure per riuscire in qualche impresa, modum adhibere, pro tempore, et pro re consilium capere, preadre des mesures, prendre ses mesures, prendre des moyens, et des expédieus pour faire réassir une chose. Piè le grive, le pernis, i frangoi, dicesi per ischerzo di chi safre freddo, metal, tratti dai cacciatori, i quali per prender questa sorta d'uccelli , specialmente colle l reti, fa d'uopo che sodrano

rare, vim frigoris perferre, frigus contrahere, endover le troid souffrir le troid. Piè le distanse, j' angol ce., notare le distanze, gli angoli, i numeri er., spatia, augulos, nomeros adnotare, signare, prendre les distances , les angles , etc. Piè 'l pas, o'l pas ilnaus, preoccupare nelle operazioni alternative il luogo altrui, torre la volta, furare le mosse, guastare i disegni altrui, antevertere, occasionem pravipere, eripere e manu manubriam, prévenir , gagner quelqu'un de la main, couper l'herbe sous les pieds. Piè I pas, aver la precedenza, precedere, *præi*re, primum locum obtinere, avoir la préséance. Piè 't pas, andarsene , V. Piè 'l plöt. Piè l'us , V. Piè la porta. Piè 'l fat sö , V. Piè le soe. Piè l'ocasion, piè 'l sö teup, prender l'occasione, prender il suo tempo, tempus, occasionem arripere, ménager bien le temps, l'occasion. Piè na piòta, fr. usata solo per ischerzo, e dicesi di mezzo briaco, che sia allegro, esser brillo, ciuschero, paullulum ebrium, semiebrium, ebriolum esse, être en pointe de vin, être un peu gai de vin, ou entre deux vins. Piè na storta, pigliare una distensione violenta, ed immediata de'tendini, e de'ligamenti di articolazione in conseguenza d'una caduta, di uno sforzo, o di una percosa, qualche volta aecompagnata da Inssazione (deslogiura) la vià frequente è quella dei piede, storcersi un piede, un bracfreddo, frigere, frigere labo- cio, una mano co., p dem,

brachium, manum etc., sibi! distorsione luxare, se donner ane entorse. Piè na tenca, na truta, frase usata solo per ischerzo, metter inavvertentemente i piedi nell'acqua, o canuninaudo nel fango riempiersi le scarpe d'esso fango, mfangarsi , calveos madefucere, limo obducere calceos. se baigner, crotter les liers. Piè n'anfreidor, pigliare nn' infreddatura , epiphoram contrahere, atteaper un rlmme. Piè n'equivoco , ne sbalio , un qui pro quo, nu cosa per un'autra, prender crrere, un qui pro quo, pigliar un granchio, uno scrocchio, uno sbaglio, un granciporro, inganmarsi, sbagliarla, allucinari, errare, falli, se méprendre, se tromper, dire un mot pour un autre, faire un qui pro quo, faire une bevue, prendre le change sur un objet, dans une affaire, prendre Paris pour Corbeil. Piè onbra, sospèt, insospettire, ombrare, pigliar ombra, in suspicionem venire, prendre ombrage. Piè odor d' mofa, saper di muffa, prender odore di mulfa, situm contrahere, situm redolere, avoir un goût de chanci, de moisi. Pie pe, pigliar piede, pigliar forza, invalescere, iaveterascere, confirmari, se for tifier, prendre force, s'établir de plus en plus. Piè per i cavëi, acciustare, pigliar nel ciusto, per i capelli, invadere capillos, in capillum involare, preudre par le tonnet, prendre aux cheveux. Piè per gl cöl, avventursi addosso ad l 1010, prenderlo per la gola,

in aliquem manus injicere, in collum involare, collum obstringere, prendre quelqu'un collet. Piè partì, arrolarsi, farsi soldato, nomen suum mi*litiœ dare* , prendre parti , s'enrôler dans les troupes. endosser le harnois, embrasser la profession des armes. Piè per sò debol, prendere ciascuno pel suo debole, per la sua passione, pel suo difetto, suo hamo, vel esca quemque capture, prendre chacun pour son foible. Piè sui corn, piè a perseguité, prender in urto alcuno, aver antipatia, avversione contro di lui, iadesinenter persequi aliquem, prendre quelqu'un en gripe, persécuter queiqu'un. Piè sul fait, sul maron, sul lobiöt, cogliere sul fatto, in flagranti, eoglier all'improvviso, aliquem deprehendere , aliquem in mamifesto scelere deprehendere, surprendre, prendre sur le fait, prendre en flagrant délit. Piesla, aver a male, offendersi, recarsi a male, ricever checchessia con indignazione, ægre ferre, indignari, succensere, s'offenser. Piesla con un , o contra un, incolpare, imputare altrui un fallo, dolersi, lagnarsi di alcuno, come cagione d'un male, che è avvenuto, prendersela contr'uno, aliquid alicui udscribere, aliquem culpare, reposcere rationem ab aliquo, s'en prendre à quelqu'un, lui attribuer quelque fante, l'en quéreller , vouloir l'en rendre responsable, lui en donner le tort, mouvoir une quérelle contre lui. Piesla per un , esser a suo favore, proteggerlo, prenderne la difesa, alicui adosse,

favere, alicujus tutelam suscipere, suo praesidio tegere, in fidem suam recipere, juvare, prendre quelqu'un sous la protection, le defendre, le protéger, prendre le parti de quelqu'un, se mattre de son côté. Piesta a placebo, prendersela a bell'agio, con comodità, fare a bell'agio, compiacersi, morem gerere, genio indulgere, arvidere, se complaire, se délecter. Piesne na pansà, ridere a crepapancia, crepar da ridere, non ne poter più da ridere, concuti cachinno, ridere quidquid domi est cachinnorum , ilia concutere, crever de rire, rire à gorge déployée. Piesse la libertà, prendersi la libertà, aver ardire, audere, se licencier. Piesse tröpa libertà d'un, dispensesne tröp, V. Fradlesse. Piesse d'andi, farsi indietro per saltar meglio , V. Piè 'l deslans. Piesse guarda, de a l'erta, avei j'eni a la padèla, prender gnardia, pigliarsi pensiero di alcana cosa, averne cura, usar cantela, invigilare perchè non venga rubata, o guasta, por mente, aver l'occhio, ritlettere, star in cervello, star coll'occhio alla penna per non esser ingannato, sibi cascre, nrospicere alieni rei , caram habere, sibi cordi esse, prendre soin d'une personne, d'une chose, prendre garde, ètre l sur ses gardes. Piesse peña, pigliarsi pena d'alcuna cosa, darsene fastidio, valde laborare, sollicitum esse, angi, être en peine. Piesse per i cavet,

capigliarsi, in capillos invadere, se prendre aux cheveux, se harper. Piesse na cativa. na rognosa comission da fe. prendere, incaricarsi d'una commissione, d'un affare malagevole, arduo, iluram capessere, suscipere provinciam, prendre une fâcheuse commission. Piè tut' i seu cômod, crogiolarsi , pigliar il cregcolo , suis commodis studere, se délicater, se dorloter, prendre ses aises, se dodiner. Pie un scapus, inciampicare, scapueciare, offendere pedem, broncher, trabucher, in s. metal. prender an granchio, uno serocchio, ingannarsi, intender una cosa per un'altra, errare, fallire, ingannarsi, labi , peccare , errare , allucinari, broncher, se tromper, faire une fante, une bevine. Piè un rapèt, leggiermente dormire, o fare un breve sonno, un sonnerello, dormicchiare, sonnellare, dormitare, leviter dormire, levem somnum edorniscere, sommeiller, dormir d'un sommeil léger, dormir un petit sommeil, d'un petit sommeil. Piè un qui pro gao , V. Piè n'equivoca-Piè un per un autr, prender in cambio, creare in ore, in nomine, alium credere, prendre le change sur une personne, se méprendre. Piè un caval, un lavativ, fig. si dice di chi ha fatta una perdita di considerazione in qualche negozio, o nel giuoco, magnam jacturam facere, faire une grande perte. Piè voga, cominciar ad esser in uso, ad 'esper i briu, rabbudarsi, ac- ser approvato, ricorcato, preu-

der voga . . . prendre favear, commencer à être récherché, à être goûté. Piève guarda, prenditi guardia, sta attento, bada a te, hoc age, age qual agis, prenez vous garde. Piela com' i veule, pach m' inporta, prendetela come volete, poco me ne cale, quam in partem accipias, minus laboro, prenez-le comme il vous plaira, je men soucie point. Quand i sie vesin a la Cesa, piè la drita, quando sarai vicino alla Chiesa, tienti alla destra, quum ad cedem neris, ito ad dexteram, quand vous serez au temple, prenez à droite. S' ai ariva quaich malēur as la pijran pēdi con tra d'voi, se loro sopravverrà qualche sinistro accidente se la preuderano poi contro di voi, ne imputeranno a voi la cagione, si gruvius quid acciderit, abs te rationem reposcent, s'il leur arrive quelque fâcheux accident, c'est à yous, qu'ils s'en prendront. Dov`aje lassà 'l giudisi d'pièmia con na masnà? sconsigliato ch'io sono a prendermela con un ragazzo, nee ego incautus, qui cum puero congredior? où était mon sens de m' en prendre à un enfant? Guai a mì si m' lassava piè con le braje sui garêt! guai a me se io non stava all'erta! quali sciagnre avrei incontrato, se lossi stato colto sprovveduto! quanta me imparatam impeudebant mala! qu'il men eut pris mal, si je ne m'étais trouvé prêt?

Piega , raddoppiamento -di l

mili in loro stessi, piega, plicatura, flexus, pli, repli. Per quella riga, che s'imprime nella cosa piegata, ruga, pli. Piè na cativa piega, inclinare, o avvezzarsi al male, in vitium flecti, prendre un manvais pli. Piega, la parte ripiegata delle falde del vestito, plicatura, pli. Piega, per basta, V. Pieghe dna camisa , di manighin , crespe, pieghe . . . les plis, que l'on fait à une robe, à une chemise en les fronçant, froncis. Piega del gomo, del genòi, la piega del gomito, del ginocchio, snodatura, ancon, onis, suffraginum flexus, pli du coucie, du jarret. Piè na boña, o na mala piega, dicesi d'un giovane, che è già del tutto dato ad un abito buono, o cattivo, in virtutem, vel in vitium flecti , il a déjà pris un hon, ou mauvais pli, il est déjà tout formé aux habitudes du bien, ou du mal.

Pieghė, curvare, abbassare, torcere alcuna cosa, piegare, flectere, curvare, torquere, plier, courber, fléchir. Pieghè, dobiè, parlandosi di panni, tele, carta, o sindii, porle a più doppii in certo ordinato modo, piegare, complicare, plier. Pieghe, cedere, acconsentire, inclinare, flecti, cedere, plier, ou se plier, céder, se soumettre, condescendre. Pieghė, parlandosi di soldati, non resistere, rinculare, pedem referre, inclinari, plier, reculer. Pieghè, dicesi d'asse, o legui non molto grossi, che agevolmente piegano, o volgono senza 81 panni, drappi, carta, o si- spezzarsi, imbarcare, arreadersi, inflecti, plier, se prêter, s'envoiler, se dejeter, se déverser. Piegliè, dicesi degti alberi, che per esser troppo carichi di frutti, si piegano, si curvano, baccarum ubertate ingravescunt arbores, les arbres trop charges de fruits, plient. Pieghè, dicesi d'un tetto, di un trave, che piega pel soverebio peso, incurvari, cedere ponderi, se courber, plier.

Pieglieta, strumento d'osso, o d'altra materia, piano, tagliente da due parti, e ritondo alle due estremità, che serve per piegare, e tagliare la carta, stecca, assula, plioir.

Piegon, term. de'sarti, piega grande dalla parte di dietro delle sottine de Preti, piegone. Piegon, t. de'sarti, quella piega nella parte anteriore delle brache dette alla Francese, piegone . . . .

Pien, sust. dicesi da' cuochi ad una mescolanza di diverse varni, e d'erbe, o solo d'erbe, ova, ed altri ingredienti minutamente tritati, e conditi, che si caccia in corpo de volatili, o di altro carname, ripieno, farcimen, fartum, farce.

Pien, add. pieno, plenus, plein, rempli. Pien . per sazio, satur, cibo plenus, plein, rassassić. Pien com'un viro , impinzato, supra modum expletus, empillré. Avei l'feuro pien, la pansa pieña, aver mangiato, e beruto abbondantemente, aver pieno lo stefino, cibo, et potu corpus refertum haiere, ventrem distendere, avoir rempli son moles, foule presse.

pourpoint, avoir mangé, et bu tout son soul. Pien a brosse, bitorzolato, tuberesus, plein d'enflures, de bos es. Pien d' *terte* , pieno di schizzi , di za**c** • chere, zaceleroso, luiuleutus, lutosus, lato aspersus, crotté, tout couvert de crottes. Pien d'poi , impidoceluto , pediculis obsitus, pouilleux, piein de poux. Pien d'color, dicesi di lana, o seta, o simile materia, che abbia incorporato molta tintura, carico, pieno di colore, saturatus, chargé de couleur, haut en couleur. An pien consèi, vale in presenza di tutto il consiglio, in omnium conspectu, en public, en pleine assemblée, en p'ein concile. Tuta la sità n'è piena, si dice del sapersi una novella, e simili per tuita la città, notum lippis atque Estesoribus, la ville en est peine, tout le monde en parle. Piè d'pien, si dice quando colpo, o simile ferisce divittamente, e colla parte più torte dell'arme, o d'altro strumento, corre in pieno, ex toto, plenissime, in totum, porter à plein.

Pien , add. pieno; pien d' d' debit fin dsor d'ij eui, carico di debiti, qui animam debet, endetté jusqu'aux oreilles. Picna, versèri, avasi, soprabbondanza d'acqua ne' fiuini, cagionata da pioggia, o da neve strutta, piuna, eluvio, crue, débordement d'eau. Pieña föla, inondazione di popolo, o d'altra cosa simile, sia ideale, sia reale, piena, turba, multitudo, vis,

PI

Piessa, piecolo pezzo di drappo, tela, metallo, che si applica a cose della medesima natura per racconciarle quando sono lacere, o bucherate, gherone, pezza... lambeau, pièce, V. Tacon. Piessa, ciò che si aggiunge per allargar nna veste . . . élargissure. Piessa, pezzo di drappo, che le donne portano avanti alia glubba, pettiera..... pièce. Fè na pies a, giughè un torn, far una burla, una beila , un cilecco , una bihera , ludificari aliquem, joner une pièce à quelqu'un, faire une malice, jouer un tour. Fe na cativa piessu, far un cattivo tratto, un mai giuoco, excoquere malum aticut, acerbis fucetiis aliquem irridere, jouer une pièce sanglante à quelqu' ua, ini fance affront, lui causer un grand domniage.

Piesse pöca pena ille ciance del mond, poco curarsi delle ciance degli nomini, parum abhorrere famam, se mettre pen en peine du qu'en di-

ra-t-on.

Pietà, affetto verso le cose sacre, religione, divozione, pietà, pietas, religio, piété. dévotion. Pietà, per compassione, pietà, miseratio, commiseratio, misericordia, pitié, compassion, misericorde. Mont d' pictà, luogo pubblico neil'Italia, e in alcani altri paesi dove s'impresta il danaro o sopra pegai senz'interesse, o ad usura assai leggiera, monte di pietà . . . . mont de piété. Fe pietà , muover a pieta, misericordiam concitare, movere, toacher de l

compassion, faire pitié. Avet pietà, muoversi a pietà, a compassione, alicujus fortunam misereri, avoir pitié, s'attendrir, ètre touché de compassion.

Pičūva, acqua, che cade dal Cielo, e masce dal vapori freddi, ed umidi adunati nei nugoli, pioggia, nembo, pluvia, imber, pluie. Aqua d' pičūva, acqua piovana, aqua pluvia, cau pluviate, cau de pluie.

Picuse, cader l'acqua dal Cielo, piovere, pluere, pleuvoir. Picuse a seber, a sion, piovere a bigonee, a secchioni, pluere urceatim, pleuvoir à seaux, à verse. Ant cà a pieuvo da per tuto in casa, tota domus perfuit, il pleut par tout dans la maison.

Pičal, o piča, o pojolina, o pojčal, quel piccol legnetto, col quale si tura la cannella della botte, zipolo, vertibulum, broche.

Pifer, stromento rassomigliante ad un flautino, e molto in uso nella fanteria, piffero, tibia, fifre. Pifer, per sonatore di piffero, piffero, auletes, fifre.

Pigher, lento, tardo nell' operare, neghittoso, infingardo, pigro, piger, deses, iners, socors, ignavus, tardus, paresseux, négligent, nonchalant, tiède, lent, long.

Pignièo, i Pignici erano popoli nani, che abitavano nell' ultime parti deil'Indie, i quali crescevano sino all'altezza at più d'un braccio, e le loro moglii di cinq e anni par-

torivano, e di otto erano vecchie. Di questi fa menzione Plinio , e dice che per essere cosi piecoli erano infestati, e rapiti dalle grà , onde per difendersi andavano armati di freece, e cavaleando sopra alle capre in grandissime schiere si portavano a guastare, ed a rompere loro le uova. I Barbari-li chiamavano Catizii, e Plinio li chiama *Spithamæi*. Di questi parla pure Umero, e Giovenale. Ora pigmeo è voce usata per ischerzo, per significare uomo di bassa statura, e mal fatto, pigmeo, pumilio, bambouche, nain, pyg-

Pigna , frutto del pino , coecola del pino, pina, nux pinea, pomme de pin.

Pignata , pentola , pignatta, olla, cacabus, pot, marmitte. Pignata del calamar, botte di calamajo, theca calamaria, cornet, encrier.

Pignatich , dal fr. opiniâ-

tre, V. Gabus.

Piguatin, o pignata, pentolino, pignatelia, auxilla,

petit pot.

Piguéat, il seme del pino, mandorla della pigna di forma lunga, e ritonda. Il piguēul è addolcitivo, e pettorale. Si usa nel mal di tisico, nella tosse, e nell'acrimonia dell'orina; l'olio, che si cava da questo frutto non è inferiore a quello delle mandorle dolci, pinocchio, nucleus pineus, nucis pinew nucleus , strobilus , pignon.

Pignòn , rocchetto , rnotal dentata . . . . pignon.

Pigron, gargon, acer. di-

pigher, poltronaccio, ignavissimus, grand poltron, grand paresseux.

Pila, vaso di marmo, pictra, o metallo di più grandezze, e forme, che contiene l'acqua santa, vas aque lustralis, aquarium, bénitier.

Pila , V. Pilia.

Pilastr, parte dell'edifizio, sul quale posano i fianchi deil' arco, come gli architravi su le colonne. Il pilastr, comunemente è una colonna quadra , pilastro , columna structilis, pila, stela, pilastre, pilier.

Pilastrin, colonnino, columella, petite colonne; se sono d'un letto . . . . quenouil-

lette.

Pilastron, pilastrone, ingens pila, gros pilastre.

Pilat, si usa questo nome proprio in queste frasi : *Intrè* com Pilat unt'el susipiat, esservi come il finocchio nella salsiccia, si dice dell'esser in qualche luogo senz'alcuna autorità, o non esser a proposito, uullam gerere potestatem, abs re esse, n'y être que pour la forme. Mandè da Erode a Pilat , mandar una persona da umo ad altro con apparenza di giovargli, ma senza concludere . . . . . envoyer de Hérode à Filate.

Pilia, contr. d'cros..... pile. Giughè a piliu-cros . . . jouer à croix et pile. E' un ginoco de' ragazzi, che si fa gettando in alto una moneta. ed apporsi a dire da qual parte resterà voltata; palle, e santi . . . . eroix , et pile. Pilia ,  ${
m V.}$  Pilastr.

Pilion , V. Pilastron.

Pdočta , francesismo de'cav i erizzi , moto , che fa il cavillo nel voltursi quant'egli è lungo senza cangiar sito, pirortta . . . . picoueite.

Pilola , piccoli - pallottolina medicinate composta di più iagredienti, pillola, *pilula*,

pilule.

Pilon, colomna comunemento di forma quadra , posta nci erocicchi dehe strade, nei lati della quale è dipinta qualche immagine della B. Vergine, o di Santi, columna, o pila lateritia , pilastre , pilier.

Pdot, grosso pinolo, o grosso pezzo di legua appuntato, ed ordinariamente terrato in quella parte, che si fa cutrare can forza per istabilire i fondamenti d'un edificio, o di qualche altra opera, allorchè vuolsi fabbricare nell'acqua, o sopre d'an terreno, che non è sado, palo da far palatitle, pali, oram, pilotis. Pilöt, quegli, che governa, che guida un vascello, una galea, ed ogni altro legno sul maie , piloto , gubernator , rec'or ravis, naucieras, navarchus, pilote.

Pilotè, ficear pali por edi-Hearvi sopra , palafittare , palificare, palace, pales munire, palos in terram figere ad sustinendam structuram, piloter.

Pin , albero sempre verde, che produce i pinocchi. Dat rino si cavano oltre alle legna, ed il carbone diversi altri prodotti, cioè le pine, c i suoi pigudoli, la ragia, la poce green, la pegoli, e I ne- l gra tammo, pino, pinas, pin. chereau, petite coignée.

Paracol , l'estremità di cosa l

altissima, pinacelo, comignolo, fastigium, pinnaculum, pina le, faite.

Pinoër, mantliña, panno lino fatto in forma di piccol mantello, o di casacca, che si mette sopra le spalle di chi si pettina, per impedire che la feccia, e la polvere non cadano sopra gli abiti , mantellina, palliolum, peignoir.

Pinpinèla, sorta d'erba, che si adopera alcuna volta nelle insalate, pimpinella, *pimpi-*

nella, pimprenelle.

Pinse, o pin ete (voce di varii artisti ) nome generico d'uno strumento di ferro, o di acciajo a due bracci, che si allarga, e si stringe a piacimento per prendere, o collocare alcuna cosa in luogo , ove non si potrebbe colle dita, pinzette, mollette, tanaglictie, volselle, forficula, pinettes, hadines. Quelle, che servono a sveller i peli de' panni . . . . tirepoil de drapier. Pinse a dent, pinzetto dentate . . . . palet à patin, pinceau.

Pinta, amola, penta, voce dell'uso ital. . . . . pinte, v.

dell'uso françese.

Piöba, arbron, piolla, populus alba, peuplier blanc.

Piöla, apia, assur, strumento di ferro tagliente, con manico di legno, che serve per tagliare, e fendere legno, ed altre cose, soure, accetta, securis, buche, coignée.

Piolot, piolèt, assurot, siröt, apiöt, dimin. di piöla, piccola scure, securicula, ha-

Pious, metallo di color tur-

le al martello, ed il più pesante di tutti i metalli dopo Poro, piombo, plumbum, plemb. Pionb, dicono i muratori a quel piombo legato ad un filo, o ad una cordicella, col quale piombano le diritture, pendolo, perpendiculum, pendule. Pionb , quer piombi, che si attaccano alle reti per farle dar giù, piombino ..... cale. Pionb, prendesi anche per le palle da moschetto, ed altre sorta d'armi da fnoco, e per la migliarola (*dragèa* ) plomb, dragée, cendrée. Pronb, diconsi anche quei pezzetti di piombo piani, e toudi, che le donne mettono nelle maniche dei loro abiti per farle tener a dovere, mombi delle maniche delle vesti . . plombs. Pionb, diconsi quei piccoli saggelli di piombo, che si attaccano a' panni, o tele per seguarne la manifattura. Pionb , quel piccolo suggello di piombo, che nelle dogane si applica sopra balle, coffani, e simili per attestare d'aver pagato la gabelta, e per impedire che siano aperti in un altro luogo, per dove passano. A proub, avv. perpendicolarmente, a piombo, a perpendicolo, ad perpendiculum, à plomb. Ande con pè d'pionb, prov., the vale andar considerato, e noa si mnovere a furia, proceder con riguardo, e cautela in ogni operazione, andar col calzare del piombo, curam omnem adhibere, aller bride en mam, marcher l la balance à la main. Esse fora

chiniccio, e molto arrendevo- piombo, uscir del perpendile al martello, ed il più pesante di tutti i metalli dopo l'oro, piombo, plumbum, plemb. son aplomb, sortir de son aplomb.

Pionbà, che ha in qualche modo a se aggiunto del piombo, o che ha il color del piombo, piombato, plumbatus, plumbo illitas, plumbeus, plombé, garni de plomb. Per grave, tolto dalla qualità del piombo, piomboso, gravante come piombo, gravis instar plumbi, pesant, lourd comme

du plomb. Pionbè, cader le cose furiosamente da alto, piombare, ruere, præcipitem decidere, agi, deferri, tomber à plomb, tomber, on fondre sur quelque chose du haut en bas. *Pionbė* , in sign. att. vaic riscontrar col piombo, se ma cosa sia a perpendicolo, far corrispondere il di sopra col di sotto, e farli andar a linea reita, ed è principalmente termine de' muratori, piombare, pionibinare, ad perpendicutum e rigere, prendre l'apiemb. Pionbe, lasciar calare e cascare precipitosamente, vibrare, darder, lancer. Pionbè n. pass. aggravarsi sopra una cosa , deorsum ferri, comprimere, s'appesantic, peser sur. Pionbè, o anpionbè, coprir di piombo , plumbum illinere alicui rei , plumbare aliquid , enduire de plomb, plomber.

Pionbin add., che ha il color del piombo, piombato, plambeus, plombe.

bo, curam omnem adhebere, Pionbin sast., strumento di aller bride en main, marcher pionbo, il quale s'appicca ad una cordicella per trovare d' pionb, strapionbe, usci di altezza de fondi, o le dirit-

tare, piombino, scandaglio, papendiculum, plomb, son-de.

Pioniè, v. fr., colui, che seguita l'esercito affine d'accomodar le strade, far fortificazioni, e simili, guastadore, fossor castrorum, pionnier, gastadour, coureur.

Pioras, piangin, dicesi per derisione a chi pianga assai, necorone, belone, plorans, bardus, crienr, sot. Pioràs, piorassa, quegli, o quella, che in gramaglia accompagnano il mortorio, piagnone, flens, tacrymosus, lacrymosa, præfica, pleureux, pleureuse. Pioras, colni, che sempre si duole dell'aver poco, ancorchė abbia assai , pigolone , querulus, piailleur, piaulard, pleurard. Onde fe l' pioràs, o lamentesse d'ganha san 1, V. Piorasse.

Piorassà, pianto continuato, e comunemente di più persone, piagnisteo, luctus, fletus, ploratus, pleurs, gémissemens.

Piorassè, lamentarsi, rammaricarsi , far doglianze , do-Jersi, dolere, queri, conqueri, se lamenter, gémir, s'afiliger, se plaindre. Piorassè, dicesi auche di coloro, che sehbene abbiano assai, sempre si dolgono dell'aver poco, ruzzare in briglia, scherzare in briglia, dolersi di gamba sana, pigolare, *injuria conqueri*, sc plaindre que la mariée est trop belie, crier famine sur un tas de blé, pianler, geindre. Lo stesso significano queste frasi: je l pioras , lamentesse d'ganba saina.

Piore, pianse, lerme, man= dar fuori per gli occhi le lagrime con gemito, che per lo più si fa per dolore, piaguere, versar lagrime, lagrimare, fiere, lugere, lacrymari, plorare, lacrymas effundere, pleurer, larmoyer, verser, ou répandre des larmes. Piore d' consolasion, pianger per allegrezza, lacrymas præ gaudio prosilire alicui, pleurer de joie. Piorè, per compiangere, dolersi, lamentarsi, conqueri, miserari, dolere , déplorer , plaindre. Piorè, si dice anche quella voce, che esce dal tizzone verde quando abbrucia, gemere, stridere, gemere, ingemere, crier, cracquer. Piorè 'l cheur, cherpe 'l cheur, vale aver sommo rincrescimento, dolore, rammarico procedente da perdita grave, da disgrazia lagrimevole , o irreparabile , piagnere il cuore di checchessia, intimo, vel summo dolore angi, angore a fici, se tourmenter, s'inquiéter. Piorè, il colare dell'umore delle viti, guttatim effluere, dégoutter, tomber goutte à goutte. La vis a piora . . . . . exstillat humor ex vite, la vigne pleurt. Piorè, il piangere, e gemire de bambini, vagire, vagire, crier. A l' avria fait piorè le père, avrebbe fatto piangere le medesime pietre, lapides lacrymari coegisset, il ent fait pleurer les pierres mêmes. Butesse a piorè parèi dle masnà, piangere come un fanciallo, in fletus pueriles se projicere, se mettre à pleurer comme les enfans. 'L fum , la senevra,

l'odor dla siola a fun piorè, il fumo, la senapa, l'odore della eipolla fan lagrimure gli occia, funcis del terymationem facit, simples facit ut c.v.til lent oculi, odor cape lacrymosus est, la fumée, la moutarde, l'odeur de l'orguon font pleurer les veux.

Piöta , piede d' animale quadrupede, zampa, pes, patte, griffe. Questa vode usasi pare da noi, ma solo per ischerzo nel significato usato da Dante per la pianta de pieda, planta, solum, la plante des

mieds.

Piotin , quella parte dal gi $ilde{}_{ au}$ nocchio in giù del montone, del porco, dell'agnello, del capretto, che è spiccata dall' animale, come pure il piede del bue, del vitello staccato nel macello, peduccio, pes. pied. *Piotin* , chiamayansı per ischerzo gli archibus eri , o .sian gnardie del pilizzo del Re, detti anche guardic a pè.

Piotin, piccolo pirde, pedino, pledino, pediculus, pe

tit pied, peton.

Pioton, intendesi per ischezzo il piede, onde in m. b. Andè a piote, a pioton camaninar a piedi, pedovare, pedibus iter facere, marcher à pied.

Piovan , il Prete Rettore della Pieve, Pievano, Pleba-

nus, Curé.

Piovaña, animale velenoso simile alla lucertola, ma più piccolo, con diverse macchie sul dorso a guisa di stellette, tirantola, stellio, tarcatute, stellion.

Pipa, arnese da fumar ta-l'Angel, in m. b., die -Tom. II.

bicco, o simile, che ha cannella, e camminetto, pipa, fistula, pipe. Pipe, si dice d' nomo furbo, ascuto, pittima, viter, astutus, advoit, tin, rand. Pipa, vale anche motto pungente, bottone, scomma, brocard. Dè na pipa , dire un motto pungente contro altrui con parlar coperto, shottoneggiare, convicia ingerere, bree irder, saticiser, piquer, piquoter troel pu'un.

Pipa , zattata , statiilata, detto puligente, molto salirico, convicium, verbum a perum, mordier, coup de deut, mot piquant, brocard, raillerie anère.

Piperiia, sorta di pianta di sapore acutissimo, come di pepe, peperella . . . . men-

the polyree.

Pipi, paleino, pullus gullinaceus, poussin. Pipi, modo di dire per chiampre, e accarezzare le galline, billi, billi . . . . mot , dont se sert pour appeller les poules.

Pipiniera, luogo dove si scarina, e dove nas**c**ono le piante, che si debbono trapiantare, semenzajo, seminarium, pépinière, bâlardière.

Piramide, figura de co po solido di quattro facce triangolari, che da un piano si riduce ristringendosi in un solo punco, pirimide, pyramis, avramide. Piramide, si prenile talvolta per guglia, o obetis o, sebben é diversissimi.

Piròr , v. p'eh. , poco a , pur ora , nuper , mow , depuis peu, il y a peu.

Pis, piscio, orina, mislotuen, urine, pissat. P.

vino hianco assai dolce, cinum adum deleissimum, vin bianc assez donx. Cinc d'pis, piscusso, imbrattato d'orina, lotio inquinatus, monillé de pissat.

Pissa, il pisciare, pisciatura; fè la pissa, pisciare, orinare, majere, mingere, urinam readdere, pisser, uriner. Pissacauda, informità, per la quate scola altrui di continuo il seme per la verga, gonorrea, scoiazione, semuis fiu xus, gonorrhée, chiude-pisse.

Possican, succiamele, orobanche, coda di leone, pisciacane, specie d'agarico, orobanche, agaricus silvaticus, agaricum integrum, orobanene.

Pissada, il pisciare, pisciatura, lotium, piscement, piscat.

Pissas, piscio corrotto, orina degli animali....pissat.

Pose', pisciare, ormare, mejere , mingere , pisser , uriner, Pissesse adös, scompisciarsi, commingers suas vestes, se pisser dessus. Piseè ant le braje d'paura, pisciarsi sotto, avec grandissima paura, meta percelli, pisser dans ses enfottes. Pissè ant le braje a forsa d'ile, scompisciarsi delle risa, risu diffluere, disrumpi, erever de rire. Chi pissa viair, s'ancaga del medich, piscia chiaro, e fatti belle det medico , e vale chi la pura, e netti la coscienza di unlla dee te nere, a culpa innowius, nulli est obnowius, ayes la conscience nette, et ne crams rien. Pissè uni le braje, vale anche non riuseire nelle sue operazioni, male, improspere succedire, faire un tron dans I eau. Pisse ant' el let, e peut di chiun è sudà, pisciar nel letto, e poi dire io son sudato, proverb., s'intende d'uno ene ablia tutti i suoi comodi, e sia fortunato, può fare a suo modo, che o male, o bene ch'ei faccia, gli è sempre ascritto a bene.

Pissèt, una certa fornitura fatta di refe per guarnimento di abiti, merletto, textile pin-

natum, dentetle.

Pusside, vaso, in cui si conserva il Santissimo Sacramento dell'Altare, pisside; pyaris, ciboire, vase, où l'on conserve les Saintes Hosties.

Pissò, voce bassa, con cui si mentovano i putti, quasi si voglia dire che pisciano ancor in letto, piscialetto...pissenlit.

Pissòira, voce bassa, con cui si mentovano le puttelle, le fanciulle, quasi vogliasi dire che pisciano ancor meletto, pisciacchera, pisciosa, merdosa.... pissense, morveuse, trousse pète.

Pissöira, pissoiroña, term. di disprezzo, fanciulta, ra-gazza, fanciultina, puella, puellula, trousse pète.

Pissoiron , V. Pissò.

Pist, pesto, contusas, pilé. Esse tut pist, sentisse tuta la vita a fè mal, esser pesto, sentirsi doler tutte le membra, esser affranto, fiaccato per qualche sofferta tatica, membrorum defatigatione laborare, être tout moniu, avoir le corps tout moniu.

Pista , cena , quadra ; de la

celiare, burlare, j wari, railler, phisanter, se moomer de quelqu'un.

Pistà, cio che si sprame di olio alia volta , factus, u.....

Pistac , nome d'un fruito , che è una spezie di noscinola, il di cui gascio è vestato di una tunica rossiccia, ed il midollo, ossia mandorla è ci color verde, pistacchio, pistacium, pistache.

Pista peiver, pesta pere,

pistillarius . . . . .

Pistè , animaceare una cosapercuotendola per ridurla in polvere, o raffinarla, pestare, tundere, contundere, pinsere, piler, heoyer, écraser. Piste la sal, pesture, poirerizzare il sale, tundere, friure sal, egruger le sel. Piste j' use, calcare, premere, pigiirc, aminostare le uve, calcare, premere usis, presser, fonler, comprimer les raisins. Pistè l'aqua ant'el mortè, dihattere, pestare, diguazar l' acqua nel mortajo, adaliensi indirno, fir rosa inutilmente, in cassum laborare, in aqua scribere, laterem lavare, battre Venn. Pistè, dicesi auche del dire in escandenza, butte e i piedi , *ira , furore e Jerri* . abripi, excandescere, petincr de colère, de rage, d'impatrence.

Pistöla, sorta d'arme da fuoco simile all'archibaso, ma molto assai minore, pistola, minimum tormentum belticum, pistolet. Pistöle d.: fondu , da sėla, terzeruolo... pistolet d'arcon.

pista, la destorna, far celia, i pistoletto v. dell' uso, m.niu un tormentum bellieum, brevioris modi sclopetus, pistolet de poche.

> Pistoltà , colpo di pistola , pisiolettata, voce dell'uso it. . . . . . coup de pistolet.

Piston, strumento, col quale si pesta, pestello, pistulum, pilum, pilon. Piston, strumento, con che si batte la terra per assodarla , mazzeranga, pestone, pavicula, batte, nie , demoiselle. Postou, quello sirumento, che riempie la cavita delio schizzatijo, e col suo movimento attrac, e sosgiage i lagori, stantullo, embolus , fundalus ambulatilis, piston d'ave pompe, d'une scringue. *Piston*, legnetti lavorati al tornio, ai cuali si avvolge refe, seta, o simili, e con essi si fanno cordelline, trine, giglictti, ed altri simili lavori , piombini . , . . . fuscan à faire de la dentelle, des galons. Piston scuvės, specie d'archibuso di larga canna , pistone . . . . arquebase à gros calibre. D'un Sant'Antoni fe'n piston, prov., far d'una lancia un zipolo, un punteruolo, cioè ridurre il molto a poco , e di materia atta a far gran cosa, appeaa cavarne ner poco sapere, o per tras mraggine una piecola, pro ampliora urceum facere, fure d'un habit un bounet de muit.

Pistor, quegli, che pesta, pigiatore, calcator, fonleur. Pistor , colui , che pigia le uve, ammostante, qui uvam calcut, touleur de raisin. Pi-Pistolet, dim. di pistolet, stor, colpi, che nelle afficine

degli speziali, droglieri, c simili pesta gli aromati, le droglie, e fa attri servizii, macinatore, polycrizzatore...... broveur.

Pita, bibiña, la femmina del gallo d'India, gallina d' India, pollanca, gallina Indica, o Numidica, poule d'In-

de, dinde.

Pitansa, dicesi di tutte quelle cose, che si mangiano col pane, companatico, camangiare, obsonum, mets, viandes, ragoûts, et tout ce qu'on mange avec du pain. Pitansa, quella quantità di biada, che in una volta si dà alle hestie, profenda, avena, ration d'avoine, qu'on donne à un cheval.

Piransièra, così chiamasi per ischerzo una fantesca, famula, servante. Piransièra da bon pat, fantesca da poco, vilis, rudis famula, tortillon,

sonillon.

Pttè, pigliar il cibo col becco, proprio degli uccelli, beccare, rostro cibum cape-

re, hecqueter.

Pitina, si dice di nomo furbo, astuto, vafer, astutus, dolosas, adroit, fin, rusé, trompeur. Pitima, si prende anche per uomo troppo attaccato al denaro, spilorcio, pittima cordiale, tenax, sordiclus, pince-maille, avare, taquin.

Pito, bibin, dindo, sortal d'uccello domestico, alquanto più grosso che il gallo, di rossi, e larghi bargiglii, che striscia l'ale a guisa di pavone, gallinaccio, gallo d'India, chiamasi in Lombardia pitto,

c cioè dipinto, altrimenti tacchile ao, cioè macchiato, dal fr.
tache, cioè macchia, gallus
findicus, o Nunudicus, coq
d tade, dindon. Bon a fè la
barba ai pito, diresi di barbiere, che fa male la barba,
diinaqualis tousor, barberot.
Pito, voce che presso i Greci
significava la Dea dell cloquenta, da noi si usa ironicamente
col
per diaotare un babbaccio,
uccellaccio, necellone, bardus, fatums, simple, sot, fou.

Ditaria coincili appeto dal

Pitocà, vairotà, guasto dal vajnolo, butterato, pustularum cicatricibus scatens, piquoté, marqué, gâté de petite vérole, visage giêlé. Pitocà, add.

dal verbo pitochė, V.

Pitocaria, spiloreieria, sordidezza, pidocchieria, sordes, avaritia, avarice extrême, taquinerie, vilenie, lésine, mes-

quincrie.

Pitoch, mendico, barone, pitocco, piccaro, uomo vile, sestettiarias homo, mendicus, un poiloux, un gueux. Pitoch, per uomo avarissimo, spilorcio, sordudus, vilain, cancre, chiche, ladre, taquin, mesquin.

Pitochè, far il pitoco, mendicare, mendicare, mendicare

Per *Picotè* , V.

Pitocura, V. Picotura.

Pitor, dipintore, pictor, peintre. Pitor da ramasse, da lumasse, pitor da bon pat, pittore da scope, di chiocciole, da sgebelli, o da mazzocchi, dicesi per dispregio d'un cattivo pittore, incpus pictor, barbonilleur, mauvais peintre.

Pitöt , pitoröt , dindöt , bi-

ribin, pollo d'India giovane, che nasce dalla cute più supollanca, pallus Numidicus, perficialmente, e serve dovunjenne coq d'Inde, diudonneau.

Pitota, gilline d'India gio vane, pollambietta, parva gallina tudica, petite poule d' Inde, poulette d'Inde, jeune poule d'Inde.

Pitiwa, Farte di dipingere, pittura, pictura, la peinture. Pitura, si dice anche alla cosa dipinta, pittura, dipintura, signum pictum, pennture, lablem.

Piva, strumento musicale di fiato, composto di un otre, e di tre canne, una per durgli fiato, e l'altre due per so une, piva, cornamosa, titia atricalo infixa, cornamose, musette.

Pivè, sorta d'uccello da acqua, che ha i piedi fessi, piviere, pluvier, pluvier, guillemot.

Pivi, specie di rondine, ampiù grosso, e più forte, che frequenta le torri, e per essere quasi privo dell'aso d'piedi non si posa mai negli alberi, o altrove, come fauno le altre rondini, rondone, apodes, um, martinet, alerion, montardier.

Piviàl, paramento, o ammanto sacerdotale, piviale,

pluviale, chipe.

Piuma, quello di che son coperti gli uccelli, e di che si servono per volare, penna, piuma, piuma, piuma, quella delle ali, e della coda, che nasce dalla parte più interna della cute, e serve al moto, el al volo dell'animale, penna, plama, pluma, pluma, quella,

perficialmente, e serve dovimque non ad altro che per ditesa, e copertura del corpo, piama, plumula, duver, poil edlet. Onde i pulcini prima si vedouo con le pinme dette in piem. p. il folitin , scotton , penna matta, meli con le penne. Le penne più grandi, e più importanti delle ali si dicond penne maestre, o coltelli . . . . . les tortes plumes . des ailes. Puuna, strumento, con cni si scrive, sia penna d'accello, sia di altro, penna, calamus, plume. Canon. dla piuma, cannone della penna, caulis penno, tuviu, le hont creux de la p'ume des oiseaux. Mass d' piam., un mazzo di penne, plumea scopula, plumasseau, balai de plaines. Ponta dla piuma, la punta della penna, calami acumen, la pointe. L tai, la sciapura, il taglio, la fenditura, fissura pennie, rimula calami, la fente. Tenprè la pium i , temperar la penna , cioè acconciarla ad uso di serivere , calamum scriptioni aptare, calamun scalpello acuere, ue primodice findere, tailler une plume. Bagnè la piuma ant l'incioste, intinger la penna d'ineniostro, calumum in*lingere* , prendre de l'ancr**e** tivec la plinne. Let d' piane, o sia matarass d pinme, coltrice, aruese da letto ri; eno di piuma, culcita, conette, hi de plume. Lassé aut la piuma . lascar nella penna, tralasciare di scrivere alcana cosa , præ ermittere , præterire, oublier quelque chose en écrivant.

Priemas, o piumassera, armese di più penne insieme, che per lo più si porta al capello, o al cuniero, pennacchio, pennacchiera, crista, phanet, crè e. Armese di più penne di diversi cotori, che una volta portovasi sopra l'elmo, crieta, galea pennis cristata, pon che.

 $Pawa^{\perp}$ , there le penne dagli urcebi, spennate, spennacchiare, strappare le penne, petare, plumis nudare, *pennus evellere* , plumer , arracher les plumes d'un oiseau. Prumė , o plė la pola sensa fela criè, prov., e figur. di quelli, che con destrezza, e scaza eccitar querele trovano il mezzo di cavar, dennro da quelle persone, che trattano seco loro , scorticare , pelare , piaggiare, emungere aliquem, plumer la poule sans la faire crier, piumer quelqu'un. *Piu*mè un, si dice di coloro, che cavano dauari da alenno, o a farlo giuocare a qualche giuoco, ch'egli non sa, oppure in fargli fare delle spese, che ridoud in loro profitto, spogliare, pelare, aliquan tondsre auro , argento emungere , dimitt ve aliquem excussum, et exhaustum, plumer quelqu'un, en arracter le plus

enlever son argent.

Piumit, gripina, quella particella della tela, che si loscia sonza riempiare nel tesserla, cerco, e tessuta da se chiancisi frangia, fumbria,

qu'on peut, lui attraper, et

frauge.

Piumin, arnese di peli di coniglio, di gatto, o di ci-gno, e simili, che serve per impolverare, nappa, lemniscus, houpe ic pondrer.

Pivo, p. zzo di ferro rotondo, e fingo, sopra il quale si reggono le cose, che si volgono in giro, perno, bilico, guighero, arpione, cardine, axis, cardo, pivot, gond.

Prunet, quella parte del foret (frusta) con cui si suol farla scoppiare, o, come dicono, chioccare, frustina, chiocco.... Piumet dla melia da ramasse, spazzola, pannocchia, panicula, épi.

Piaveta, dim. di pieuva, pioggetta, pioggetela, acquerella, tenuis plavia, petite

plaie.

Piussine, piovere leggiermente, piovigginare, lamicare, leviter puere, bruiner.

Plà, add., pelato, depilatus, pilis defectus, pelé, plumé. Pla, metal. scuza denari, emunctus, excussus, plumé. Plà, parlandosi d'atheri, pelato, scortecciato, delibratus, decorticatus, écorcé. Plà, per toson, V.

Placa, ricamo d'oro, che portavano sul vestito i Cavalieri del supremo Ordine della SS. Nunziata, placca v. dell'uso. Placa, pezzo di metallo lavorato, che si porta al petto per divisa, placca, v. dell'uso. Placa, plache, quegli ornati di metallo, che si mettono agli scrigni, piastra.... plaque. Placa, un certo ornato di sale di figura diverso, a cui sporge fuori uno, o più bracci, sopra quali ripon-

gonsi candele , ventola . . . . . bras. Pair proprimente però dicesi sultanto placa l'arnese, che sostiene i vitieci, qua-

dretto . . . . plaque.

Plucagi, comercura di lavori di legname dozzinale fatti con legno più nobile segato sottilmente, impiadacciatura, tarsia , lamine lignece , tes edu, placage , lambresage, ouvrage de marqueterie. Travaje d' placagi, impiallaceiare, intars are, laminas ligneas, tesseilus superinducere, plaquer, lambrisser, marqueter, thire un ouvrage de pièces de rapport.

Placagi, spezie di lavoro di commettitura, per cui varie sottili fette, o foglie di bel legno di diverse sarta si applicano, e si attaccano su un suolo, o fondo di quache legno ordinario, tarsia, tessella, ouvrage de marque-

terie.

Plachè , ricoprire i leguami con piallacci, che sono sottilissime assicelle di noce, c'iano, granatiglia, ed altri legnanii nobili, detti ia tatino, laminæ sectiles, colic quali si ricuopre altro legname pai vile in far casse, tavole, hurcan, e simili , Vedi sopra Travaje d'placagi. Plachè, pasiè, mitigare, raddoleire, quictare, sedare, placare, pacificare, appaiser, calmer, trauqaiiliser, adoucir, fléchir.

Piacebo v. lat., che formivarie maniere indicanti compiacenza, Listughe, adultazioni, e simili, come andè a placebo, piesla u placebo, Vedi

ai suoi luoghi.

Plafon , paleo fatto poco

solto il tetto per difendere le stanze dal freddo, e caldo, e per ornamento, seppedeo, solutto, laquear, lambris, piatond.

Picze, colore, colorito del volto, Carragione, color car-

ms, le trint.

Plancia, carta aggiunta a libro, in eni vi sema ligure, immagini ec., intagtiate in rame, o in legno, tavola, tabula pieta , pietura , planche d'un livre, Plancia, perzo di rance, in on sono incise figme, immagmi, cc. . . . . planche. P.ancia, per pel, Vedi.

Plandra , plandrassa , garga, plandroña, domir sciopecaca, neglatiosa, scomposta negli abiti, e nella persona, manimorcia, baderla, scoccalfuso', muliercula deses, iners, otiosa, malier in imposica, inculta, femme negligee, maussade , guentpe.

Pianaron, gargas, poltrone , piger , deres , e vidiorus , socors, poitron, lache, pa-

ressure, fair ant.

Pasta, dicesi per ischerzo il capo senza **c**apelli, *caput* ouveum. le crane peli , la partie chauve de la tête.

Platabanda, spazio di terra alquanto largo, che gira attorno ai quadretti, o ajnole dei gitrdini guernito ordinariamente di fiori, e di arbusti . . . . plate-bande. P. ata*b inda* , dicesi pure un ochamento semplice, piaro, ed unito, che la poca larchezza , foscia . . . plate hande.

Plata forma, Vedi Piata

Plute, quegli, che accomodi, e che prepara pelli per far pellicere, pertieciajo, petliceiere, *peltio* , pellet er, four-

Piatèa, la parte più bassa del teatro, dove stanno gli spectacora, planum solum, speciatiores e plano solo, parte. e.

Placon, palla coperta di panno, o di caojo . . . . . Indie.

P/a , policie , sharbare, svelfor a politipilare, peler. Ple, levar le peane agli necelli, V. Piumė. Plė , metaf. trarre dalle case più che si puo, e senza riguardo, scorticare, succiare, samugere con angberie, sopressi, aggravii, soprammani ce., emuigere, sucer, plumor, arracher le plus qu'on peut. *Plè un pom*, Jevar 15 buccia, la corteccia, diouceiare, pelate un pomo, pomis cutem detrahere, ôter Legeau, l'écorce. Plè un erb, scortecciare un abero, arborem decorticare, peler un arore. Plè na siola, levar la buccia, dibucciare una cipolla, espam cortice medare, pe-Jer un oignon.  $Pl\dot{e}$  un crin , priare un porco, aqua candente glabrare suem, peler, échataler un cochon. Plè un agael, un vitel, un moton ce., scorticare un agneilo, un vitello, un castrato ec., glubere, deglabere, pellem detvahere, ecoreher, arracher, enle er la pena. Ple la pola ec., V. Piume la poli, ec.

Plenta, di plainte fr., dogliama, lamento, bi, quemaricazione, lamentanza, lamentamento, questus, querela , querimonia , lamentatio , conquestus, plainte, jérémiade, complainte, doléance, regrets plur.

Plenia, guscio, in cui nascono, e crescono i granelli de legumi, baccello, siciqua, cosse, gousse. Plēūia d pom, fi, persi, prus ec., pelle, scorza, buccia, cutis, pelure , peau des truits. *Plēūia d*r castagne, costeccia di castague, guscio, cocium castanae, pelme, casse, coque, peau de châtaignes. Plēūia, figura si dice a nomo sordido , avaro , spilorcio , pillacchera, sordidus, avarus, vilain, emere, taquin, sordide , serré , ladre. *Plēuia* , per nomo furbo, astulo, volpone, callidas, vajer, astutus, adroit fin , rusé.

Plich, quantità di lettere rinvolte, e sigillate sotto stessa coperta, o solianto legate insieme, plico, fascio, pacchetto, fasciculus literarum, paquet de lettres.

Plina, ciò che serve per far rapprender il latte, gaglio, congulum, presure.

Plinesse, voc. pop., azzuffarsi, accapigliarsi, se mutuo percutere, in capillos mutuo involare, se battre, en venir aux prises, se tirer aux cheveux, V. Shrinesse.

Plissa, veste faita, o foderata di pelle, che abbia lungo pelo, come di vai, d'agnelli , e simili , che si porta inverno, mistruca, sublegmen pelliceum, tunica pellicea, perimonia, rammaricchio, ram- Hisse, fourrure. Piissa, figur.

pone, vafer, callulus, sagax, adroit, for, ruse.

Plisse, pellicciere, pellio,

pelletier, journair.

Plisson, pelleccia grande, e di lungo pelo, pelliccione, codremis, grosse relase.

Plof, pof. patatof, rumore, che si fa cascando, tonfo, strepitus, fiagor, pouf, chûte, et bruit, que l'on fait en tombant.

Plofate, vocabolo, di cui ci serviamo per estatimere il suono sordo, ele fa un cor po nel cadere, tomio, strepi

tus, fragor, poul.

Plofra, aggettivo a donna scempia, sciammannati, baderla, bandiera, muliercula deses, molier invulta, hegueule, gampe, pecque, pimbeche. Ptojra, dicesi per ischerzo in m. b. la pelle, pellis, pean.

Ploreuse, strisce, liste di tela d'Oranda, o di tela Battista, che si mettono sa le maniche d'un abito da bruno nei primi giorni del latto; v' è chi dice plorose, somagnirello, v. dell'uso . . . . pleu-

reuses.

Plos, che ha peli, peloso, pilosus, hirsutus, veiu, plein

de poil.

Plot , strumento di legno , che serve a spianare le costaie, forma, forma; dai sarti dicesi petit bois. Piè 'l plöt, Vedi.

Ptota, picciolissimo guaneralino di panno, o di drappo, di cui si servono le donne per conficeare aghi, o spil li, torsello, buzzo, buzzone,

per uomo fucho, astuto, vol-! theena condendis acubus, aciarium , v. barbara , pelote , peloton pour les aiguilles, et les épingles.

Ploton, squadrone, agmen,

peloton.

Pluch, parlando di certe cose, per dire non esservene una menoma quantità, esservene niente, si dice : ai n'è pà a pluch, non ve n'è un pelo, un filo, una scheggia, un hruscolino, una festuca, un fuscellino, nihil, il n'y en a pas un brin, il n'y en a point du tout.

Pluchè, levar pochissimo da ima cosa, pianamente, e con gran riguardo, spilluzzicare, carpere, delibure, ôter, calever quelque chose à peu à pen. Fer tor via, spiceare, refigere, evellere, detacher, arracher. Mangiar senz' appetito, non prendendo che pieciolissimi bocconi . . . . . pignocher. Spiccare a poco a poco i granelli dell'uva dul grappolo, e mangiarseli, piluccare, decerpere, éplucher une grappe de raisin. Cavar di sotto altrui astutamente danari, *surripere*, plum**er.** 

Plucia, sorta di pana, che ha il pelo più lungo, felpa, pannus sericus villosus, pe-

luche.

Plucis, v. usata solo per ischerzo a nomo fallito, che. ha sprecato il suo : Esse a pluels, esser ridotto al verde, in summas angustias etaluci, être à la besace, être à sec.

Plucen, caulo di penne, che ha nei petto il pollo d'In-

dia . . .

Pluti), uomo lordido, ed

218

avaro, spilorcio, avarus, sordidus, vilum, crasseux, cancre. Per nomo vile, meschino , pezzente , piccaro , sestertiarius homo, un gueux.

Pnansemo , V.  $\,P$ enansemo. Phas, o phassa, queila parte del corpo de'bruti, opposta al capo, congiunta alla spina della schiena, coda, *canda*, queue. Thì'l phas an mes dle ganbe, aver grandissima pau ra, o confusione, tolta la metafora da cani, mettersi la coda tra le gambe, pacere, formidare, se mettre la quene entre les jambes, avoir penr, être confus, bonteux.  $m{P}nas$  del forn , arnese ispazzar il forno, spazzatojo, spuzza forno, scopa, arum, écouvillon pour acttover le four, patronille. Puasse I forn. spazzare il forno, scopis numdare furnum, econviltonner le

Pnassè, netià, storcè, v. pop. nettare, ripulire, levar via le macchie, le brutture, purgure, tor via il cattivo dal buono, pulire, forbire, purgare, mundare, expurgare, tergere, verrere, nettover, torcher, frotter.

Puèl, strumento, che adoprano i pittori a dipingere, gli imbiancatori ad imbiancare, i cartaj ad impastare i cartoni, e ve no sono di di verse spezie , e formati di diverse materie, pennello, par niculus, penicillus, pinceau. Stuc del pnel, cassettina de pennelli . . . . pincelier. Mani del pnèl . . . . manebe de pinceau. Fait al puel, dimente bene, come se sia fatta col pennello, col quale si fa giusto quel, che si ha a fare, res affabre facta, chose faite à peindre, fort bien faite, à merveille.

Paèt grös, paèl da murador , da bianchia , grosso pennello . . . . gros pinceau, goupillon.

Poarin, trincèt, coltello adunco per uso dell'agricoltura; roncola, potatojo, falemolo, *runcina*, serp**e**, faucillon, serpette, serpitette, V. Trincet.

Pöch , o pò avverbio , poco , parum , peu. Pöch sù , poch giù, poco più, poco meno, poco presso, presso a poco , quasi , fere , plane , quasi, propemodum, pene, circiter, à peu près, presque, près de , environ. An pò da barla, an pò da bon, parte da burla, parte sul serio, partim joco, partim serio, moitie ligue, moitié raisin. Poch d' bon , pöch-saja , agg. biasimo a nomo , vale truffatore, briccone, sviato, barattiere, furfante, nequam, scelestus, improbus, fraudator, versipellis, furcifer, vaurien, fripon, coquin, belître, maraud, trempeur, maroufle. Pöch ja, pöch tenp fa, d'pöch, u i pò duans, poco fa, poco tempo la , un po' avanti , nuper, paullo unte, mox, tantôt, un peu avant, depuis peu. A poch a poch, a poco, a poco, paullatim, pedetentim, peu à ocu, petit a petit. Ogni pöch, minea poch, minea nen, di tanto in tanto, di quando in cesi di cosa fatta recedence- que ognora, identidem, subinde, de temps en temps, de fois à autre, quelquetois.

Poch sust., poco , pochezza , paucitas , inopia , parum col gen., le peu, peu de chose. Tuť i pôch jau un pro , molti pochi fanno nu assai , cioè molte piccole quantità unite insieme fanno ma quantità sufficiente, o grande .... plusieurs petites parties fout un tout bien considérable.

Pochèt dan, di röck, talora si unisce coll'accompagnanome un; cosi En pochèt, un tantin , un pochello , tu pocolino, paullulum, pauvillum, un petit pen, tant soit peu.

Poceta, sorta di violino as-

sai piecolo.

Pocio, nespo, sorta di frutta, che ha in se emque noccioli, e il fiore a gnisa di corona, e non è buona a mangiare, sinchè sia dal tempo ammollita; nespola, mespilum, nelile. *Pocio* , nespo , lalbero, che produce le nespole; nespolo, mespilus, nellier. Con il tenp , e la paja i pocio maduro, V. Nespo. Pocio an con posta, nespole accourse, mespila macerata aceto, neitles confites, on en compôte dans le vinaigre. Fe 'l pecio, è quel raggi inzare la l'ocea, che fanno i bambini , quando vogliono cominciar a piangere, for greppo . . . . faire ic culde poule, être prêt a plemer. Per fe la gnija, V. Fe ec.

Pocion, pocionin, si dice per vezzo ad un fanciullo vezzoso; naccherino, bellulus,

pulchellus, poupen.

za, facoltà, esser possibile, potere, pesse, quire, valere, perivoir. Ch' i peu sa mari s'a le nen vera possa io morne, se non è velo, moriar, peream, ne vivam, dispereum, ne sim sidvus ni versum sit, que je nicure, si cela n'est. Che l' peusse cherpe, possa tu crepare, ti venga il canchero, percas, dir te perdant, peste. Nen pedëi stë sit, non poter la vita, non si reggere in predi , esser debolissano , *defice*re, fatiscere, être très-toible, être mai sur ses jambes, ne nouvoir pas se soutenir, ou se tenir acbout. Nen podeilu di con un, non si potere, non no potere con alcuno, non poter conspetere can esso lui, alicui imparem esse, ne pouvoir pas frire face, on tenir fête, ou entier en coucurrence, on semiesmer avec quelqu'um. Chiel n' a pēūl d' nen, egli non ci ha avato parte, non è sua colpa, her caussa non est, ne pouvoir de quelque chose, n'avoir contribué en aucure manière à quelque chose de fâcheux, à un mall cur, n'en être pas cause. Paul esse, peul desse, può essere, può darsi, fieri potest, peut être, il peut se taire. Petito desse? elo possibil ? possibil ? può egli essere! puo darsi! è egli possibile? feri ne potest? est-il possible P

Poaestà, quegli che ha imperio sopra cotoro, che gli son dati in governo; podesta, prætor, bailli. Podesta, autorevoi potere, podestà, potestas, Poděi verbo, aver possan- | puissance, pouvoir, actorità.

Podestaria, ufficio di podesta, podesteria, prætura, la charge du bailli. Per tutto quel paese, sopra il quale il podesta ha giurisdizione; podesteria, territorium, baillinge. Per il palagio del podesta, podesteria, domus præ toris, la maison du bailh.

 $Pocute{e}$  , tagliare alle viti , ed agli alberi i rami inutili, e dannosi, potare, putare, detruncare, insecare, cadere, tailler la vigne , émonder, élaguer les arbres.

Pof , V. Plof.

Pojar baco! pojar diri! poter d'baco! possansa baco! poter dla gata! ec., sorte di interjezioni, che dinotano maraviglia , capperi ! cappita! possare il Cicio! possare il mondo! poter di Bacco! squasimodeo! mehercule! wdepot! papæ! hui! nargue! oh Ciel! grand Dien! ma foi! oh! oh! Fe'l pofardio, fare lo smargiasso, lo spaccone, stolidas minas jactare, faire le bravache , le rodomont , le fanfaron, le tueur de gens, l'avaleur , ou mangeur de charrettes ferrées.

 $Pog\dot{e}$  , accostare una cosa all'altra per lo-ritto, alquanto a pendio, acciocchè stra sostenuta, appoggiare, admove re, applicare, inclinare, ap puver, poser sur. Pogesse, appoggiarsi, innitt, incumbere , insistere , achwrere , s'ap puyer, se fonder sur, s'autoriser. Pogesse, cerear favore, protezione, darsi in protezione, alicujus gratiam, patrocinium aurupari, cuercher un appui, un soutien, un protecteur. Leulosus, pounleus. Poje fig.,

Pogēūl, loggia, poggiuolo. tavolato, palco, podium, o mænianum, balcon. Chiamasi latino manianum da un Romano per nome Menio, il quale dopo aver scial equato tutto il suo patrimonio, vendè la casa, che ancor gli remaneva, risguardante verso la piazza, e solo si riservò una colonna, ex qua projecit tigna (travi) quo amplius podium ( poggiuolo, sporto di casa ) c//iceret , donde poter vedere i combattimenti de'gladiatori, onde gli edificii exterius porrecta, cominciarono chiamarsi maniana.

Poi, vermicello, che nasce ad losso agli animali, e spe- zialmente in capo ai fanciulli , e aile persone sudice , pidoccbio, pediculus, pou, vermine. Poi, si dice anche ad una sorta di minutissimo insetto nero, che danneggia le piante, pidocchio, pediculus, pon des plantes. Poi arvenit, pidocchio rifatto, exhumiti potens, gueux réfait. Poi, diconsi quelle coccole ricciute, che si appigliano alle vestimenta di chi vi si accosta, pro(lotte dail' erba detta bardana , o lappola. *Scortiè un poi* , o na pules per teveje la pel, dicesi ili chi è grandemente avido di guadagnare . . . . . lésiner, fendre un cheven en quatre, tondre sur un œuf.

Poje verbo, levar via i pidoccni, spidocchiare, pediculis expurgare, époniller, ôter les poux.

*Pojė* , che ha dei pidocchi , pidocchioso, pedicosus, pedi-

uomo di vile condizione, misecabile, vite, pezzente, meudico, homo sestertiarius, mendiens, un gueux, un poiloux, un pied poudreux.

Pojolina, V. Pičid.

Pourès, strumento rusticale

maggiore del *poarin*.

Pois, legume, o civaja nota , ed è di due sorte , bianco, e verde; il bianco, che dicesi anche pois golù, si cucina col baccello per esser tenero, pisello tenero, pisum, pois sans cosse, o pois gou-Iu. L'altro, che dicesi verde, e in piem. põis nanin, si maugia fresco scuza scorza, pisello verde, o nano, pisum, pois vert, petit pois.

Poiset, V. Pocion.

Poisèt , agg. a fanciullo , o simili, dicesi per vezzo, cecino, pulchellus, scitulus, petit poupon. Poiset, per dini. di pois, cecino, parvum cicer, un petit pois chiche.

Pola , piecota gatlina , gallinella, pollastrina, pulcina, gallinula, poulette, jenne poule. Pola d'aqua, spezie d'uccello acquatico di piuma nera, con cresta bianca, o rossiccia, che ha qualche somigiranza alla galhua ordinaria, ma più pie cola d' un colombo, folaca, fulica, fulix, poule d'eau, râle d'eau, fouique. Plè la pola sensa fèla criè , V. Piumè la pola, ec.

Polàca, veste da donna, ossia specie di veste da camera chiusa al corpo, e che dietro si affibbia in are luoghi....

Polaja, quantità di polli in genere, di accelli, che si nutriscono in un cortile, e più mangiapattona, mazzamare-

particolarmente di galline, nolli , capponi , gallimacci , pollame, altilia, volaille.

Polajè, mercante di pollame, pollajuolo, aviarius, gallinarius, gallinarum propola, poulailler, coquetier, marchand de volailles. O rich marchant, o pövr polaje, o Cesare, o Niccolò, prov. solito dirsi da chi, o desidera di conseguir molto, o piuttosto non si cura di cosa alcuna, aut Cæsar, aut nihil, tout, on rien.

Polarda, gallina giovane ingrassata, pollastra, pullastra saginata, poularde, gelmotte. Polastr, pollo giovane, pollastro, pulcino, pullus gallinaceus, poulet.

Polastrin, dim. di polastr, pollastrino, parvus pullus gal-

lmaccus, petit poulet.

Polè, polèra, si dice al cavallo, all'asino, ed al mulo dalla nascita al domarsi, puledro, puledra, cquulus, manuulus, pullus equœ, pullus equinus, equula, poulain, bidet.

Polenta, presso noi è una vivanda fatta d'acqua, e di farina di saggina ponendosi in un pajuolo , o altro vaso a bollire, e nel mettere la farina nell acqua si tramena con mestola, o altro legno, e in un certo medo si ammacca, acciò si sparga, e s'incorpori per tutto, e se ne mette tanta, che si rassodi, polenta, puls, bouillie de farine, de gros miliet, du blé de Turquie.

Polenton, a cui piace la polenta, pultiphagus . . . . . Per grosso ano, scimunito,

ne , futures , burdus , sot , fon. *Poles* , dita grosso della manot, e taloza anche del piede, police, pellese, le pouce. Potes, sorta di misura, che fa la duodecima parte di un piede, d.to, digiti polticis latitu lo , p llicaris latinulo, pouce. Maè I pöles, coatae danari , paga*es , pecunium* monerare, solvere, joner du ponce. Poles, strumeato di terro, col quale si legano le dae dita grosse delle mani giunte insieme ai rei dai ministri della Grisazia, manette, manicos ferroce, manicles, menottes † poncettes. Pöles, terro attorno al quale si velgono in giro le imposte delle porte, e delte finestre, arpione, cardine, ganghero, cardo, inis, azis, gond, pivot.

Polęsėt, dim. di poles, arpioneedo, parvus cardo, petit

pivot.

Poli, o gioch, il luogo, dove i polli si ritirano la notte, podago, gallinarium, pou-

lailler, perchoir.

Polid, netto, senza macchia, conte, di sperco, pulito , mandus , politas , purgains, propie, net, clair, saus tache. Polid, per liscio, lastraute, expositus, nitidus, laoigatus, poli, uni, égal, lisse. Polid , laggiadro , bello , esquisito, e dicesi tanto delle persone, come delle cose, venustris, elegans, blandus, comis, galant, poli, agréable, beau, gentil, civilisé, leste, net, exacte, bien écris. Po-H.l., dicesi anche di fanciullo, c'i no si caca sotto, pu-

Inch, qu'il ne laisse plus rien aller sous lui. Fela polida. Fila franca, farla netta, ingannar con destrezza , e senza periculo, feliciter rem conficere , tromper adroitement. Fè polid, eseguire puntualmente, e nettamente checchessia, exsequi , perficere , conficere , faire, on exécuter bien, ou proprement quelque chose. Fè polid , sparecchiare , levar via, auferre, tollere, enlever, emporter tout. Thisse polid, serbar pulitezza, siar pulito, ed assettato, nitoren, elegantiam, venustatem servare, præ se ferre, garder la propreté, la netteté. Fè polid, V. Polidè.

Polidé, pulire, nettare, forbire, purgare, levare il superssuo, e nocivo, purgare, polire, nettaver, éplucher, monder. Per levare le macchie, le sordidezze, dirugginare, polire, purgare, nettoyer, décrasser, approprier. Per lustrare, far liscio, expolire, læsigare, polir, lustrer.

Polidöro, ganimede, damerino, zerbino, politulus, amasius, dameret, imiguet, gani-

méde.

Polin, sorta di morbo gallico, che è una postena nell' auguincja, tencone, tincone, bubo, poulain.

Polisa, piccola carta contenente breve scrittura, polizza, schedula, cédule, billet.

nustus, elegans, blandos, comis, galant, poli, agréable, beau, gentil, civilisé, leste, net, exacte, bien écrit. Poleggiadria, squisitezza, belleztil, dicesi anche di funciullo, c'i non si caca soito, pulelo, mandus, nitidus, catant manière agréable, et délicate de parler, d'écrire, d'agir. Polisia, per politica, V.

Politessa, politezza, cortesia, creanza, civiltà, cultura , urbanità , urbanitas , cultus, comitas, humanitas, liberalitas, politesse, manière de vivre, d'agir, de parler, civile, hounête, et polie acquise par l'usage du monde.

*Politica* , l'arte di governare li regni, e i popoli, così in pace, come in guerra, secondo ragione, e giustizia, politica, politica, politice, scientia politica, politia, politique. Politica, per ragione di stato . . . . politique. Politica, per accortezza, colla quale altri si governa per arrivare ai suoi fini, politica, calliditas, sagacitas, prudentia, politique. Politica, o polisia, ordine, regolamento stabilito in una città per tutto ciò che riguarda la sicurezza, ed il comodo degli abitatori, politica . . . . la politique, la police.

Politich, usuziale nominato dalla cittadinanza , il quale per na dato tempo è preposto a vegliare circa il buon ordine d'um città , e dirigere le faccende pubbliche di essa, scabino . . . . echevia.

Politich add., uomo accorto, sague, sagux, prudens, callidas, politique, prudent, et réservé, adroit, fin.

· Politicament, accortamente, con riserva, con modo politico, prudenter, sapienter, ex civilis prudentice tegrous, politiquement.

Politicon , acer. di politic $t_{\parallel}$ add., moleo accorto, assai sa- i poipetia, artocreas, ponipetoni

gace, sagacitate, calliditate præstans, præditus, un grand politique.

Polmon , parte interna def lcorpo dell'anunale, che è l'organo principale della respirazione, polinone, puimo, ponmon. Maladia d'poimon , polmonea, peripucumonia, chi non ha sani, o che ha guastr i polinimi . . . . pulmonie.

Polpa, si dice alla carne seuz'ossa, o senza grasso, polpa*, pulpa*, poulpe, chair. Polpa, si dice anche quella delle frutta, polpa, putpa, poulpe , pulpe , chair de fruit. Polpa dla ganba, V. Polpis.

Polpassie, polpacomio, polpulo, carnosus, pulposus, pin-

guis, charan.

Polpassita, donna polputa, tarchiata, grossotta, badalona, fœmina pinguis, torosa, lacertosa, bonne doncon, femme dodue.

Polpęta, quajęta, vivanda composta di potpa battata, con alcum ingredienti per darle maggior rapore, polpetta, isicium, porteeton, boulette.

Polpis , pol $\mathfrak pa$  della  $\mathfrak gamba$  , cioè la parte derettana, e più carnosa della gamba, polpaccio, sura, gras de jambe. Potpis, è anche la carne della parte di dentro del dato dall' ultima giuntma ia su, polpastrello . . . . le bout charnu du doigt.

Polpton, sorta di manicaretto composio di carne trita, e di varii ingredienti per darie maggior gusto , ed involto in fette di carne di vitello,

 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}$ Pols, moto dell'arterie, e talvolta l'arteria medesima, polso , palvis , pouis. Pols, particolirmente per quel luogo, dove la mano si congiunge al braccio, cui comunemente toccano i metici per compten dere il moto dell'arteria, polso , pulsus venarum , per cussus, pouls. Pols, quella prete della faccia, che è posta tra l'occhio, e l'orecchio, tempia, tempora, tempe. Pots, figur. , possibilità , vigore, forza, polso, vis , potentia , virtas, pouvoir, vigueur, force, puissance. Poché 't pols figur., riconoscere il valore, la forza ad alcuno, vires, virtutem tenture, in picere, tâter le pouls à que qu'un, s'éprouver contre quelqu'un.

Polverin , oriunlo a polsere, horologium ex arena, sablier, sable. Polygrin, polerin , sabioneta , quel vaso foracchiato, dove si tiene la polvere per metter in sullo scritto, polverino, vas arenam

contineus, poudrier.

Pom , fraito di buccia sottile , e colorita, di figura rotonda, e bueno a mangiare, mela , malum , pomum , pomme. Ve n'ha di paù spezie, che prendono diversi nomi, sceoddo i presi, la corrispondenza de'quali colle altre lingue non si può agevolmente trovate. Pom grada, frutto buono a mangine, one raccharie in se un gran numero di granellini rossi, e vimosi, divisi da una spezie di pollicola giatla in più luoghi, in degrava, malum punicum,

duce le melagrane, melagrano, malus punica, grenadier. Pom codögn, frutto del melo cologno, mela cologna, matura cotoneum, o cydonium, coing. Entà sul pom codogn, dicesi per ischerzo a nomo scimumo, hibbaccio, V. Badola. L'albero, che produce tal fratto, melo cotogno, malus cotonea, o cydonia, cognassiec. Pem ckēūssa dona, cos ia di danii, sorta di mela. *Pom ran-ta* , pomo renetto , socta di mela, *malum rene*tium, reinette. Pom verd, pomo appioto di color verde, malum petisium, pomme d'api. Pom cherpandii, pomo capenduto, o curtipendolo, malum capendutum, vel cartipendum, capendu. Pom calvila, sorta di mela, calvilla, caravella bianca, e rossi, calvirium, entvitte. Pom d' san Gioan, sorta di mela primaticcia, malum musteum  $\ldots$  . Pom dAdam, spezie di limone con poco sugo, dolce, e di soave sapore, Iomia, malum adamium, lime. Pom susin, pomo susino , *malum susinum .* . . Pom d tera , V. Tartifla. Pom damor, pomo d'amore, matum amatorium . . . . . Pom an conposta, mele acconce, mula aceto macerata, pommes en compôte dans le vinaigre. Pom dla spa, pomo della spadi, che serve a contrappesare, ed unire gli elsi alla lama, capulus, pommeau. Pom, quel corpo solido, e rotondo, che si mette per finimento in cima a piramidi, cupole, pinnacoli, e simili, pomo, pigrande. L'albero, che pro- la, globus, boule d'amortissement. Pom, ogni cosa ri-1co, che trovasi al fondo deltonda a guisa di palla, come pom del let, pom dla cana, pomo . . . . . pomme.  $P \circ m$  , quella palla, che ha sopra una crocetta, che si porta in mano dagli Imperadori, o da Re, pomo, globus, globe.

Pomada, unguento fatto di grasso di sugna depurata, e profumata con diversi aromati, mele, appiuole, gelsomini ec., con aggiungervi qualche essenza, o spirito odoro so; usasi per i mali della pelle , ciccioni ec. , per ammorbidire le mani , render fresca la carnagione, e per lo più dai parrucchieri per render distesi , e odoriferi i capelli , pomata, manteca, unguentum *melinum* , pommade.

Pomè, albero, che produce le mele, melo, malus,

pominier.

Pomèra, strumento per far cuocere le mele, o le pere in faccia del fuoco · · · · pommier.

Pomesè, stroppicciare con pomice, pulire colla pomice, imponiiciare , levigare , pumice pulire, poncer, polir, frotter , rendre mat avec la pierre ponce.

*Ponderè*, diligentemente esaminare, e considerare, ponderare , *perpendere* , trutinari , omnibus ponderibus examinare, pensitare, peser, exami-

ner soigneusement.

 ${\it Pondrà}$  , uccello di rapina, dicesi anche per ischerno a donna scioperata, Vedi  $m{Pl}$ andra.

di legno, che si mette al bu-Tom. II.

le botti per estrarne il vino, eannella , fistula , epistomium , cannelle. Sotto il nome di pon ga, o aprëi, vien compresa la cana', ed il piĉūl , Vedi a suo luogo.

Ponghët, dim. di penga, V. Pongon, piceolo vaso di leguo in forma di botte, in uso presso i brentatori per portar altrui il vino, perch' ei ne faccia il saggio, saggiuolo, lagancula vini gustus explorandi, essai, petite bonteille, dans laquelle on porte le vin pour essai.

Pougöla, specie di fungo bucherato a guisa di spugna, o di fialo di miele , spugnola , phallus, seu boletus esculentus rugosus, morille. Pongöla, dicesi per ischerno a chi ha il naso bitorzoluto, V. Nas fait

a pongöla.

Pongon, vaso di legno per lo più da tener vino, tatto in forma di bettiglia, in uso presso i vetturali , ossian breutatori, bottaceio, cantharus, bouteille, flacon. Pongon, quella quantità di vino , che è rigaglia dei brentatori, o vetturali, allorchè portano vino. hottaccio, strena, præmium vecturæ, flacon de vin, que l'on donne au voiturier , lorsqu'il en transporte d'un licu à un autre.

Ponpa, è proprio delle pubbliche dimostrazioni tatte per magnificenza, e grandezza si nelle cose liete, che nelle meste, come apparati, comitive, livree, funerali, pompa, pom-Ponga, aprëi, strumento pa, apparatus, pompe, appareil, apparat, grand éclat, splendeur, magnificence, solemnité, funérailles. Ponpa, ambizione, vanagloria, boria, fastus, jactantia, superbia, pompe, faste, vanité, ostentation. Ponpa, spezie di tromba torta tatta per lo più di latta con cannello di piombo, e si tira col fiato per far venir fuori il vino , o altro liquore da un barile, o altro vaso, tromba, antlia, pompe. Ponpa, strumento di forma eilindrica, che fa salir l' acqua per via d'un'animella, e serve a varii usi; alcune operano per attrazione, e queste son quelle , che hanno lo stantuffo, e l'animella su alta, altre per impulso, e son quel le, che hanno l'ordigno da basso, quelle delle navi servono per estrarre dalla sentina quell'acqua, che in qualunque modo vi possa esser raccotta, tromba , *antlia* , pompe.

Ponpador, seria di colore. Ponpe, adoperar la tromba per altare, o estrarre l'acqua, od altro liquore, far giuocare la tromba, trombare, aquas antlia tollere, exhaurire, pom-

per.

Ponse, forè, leggiermente forare con qualsisia strumento acuto, e appuntato, pugnere, piquer. Ponse, offender altrui, mordendo con detti, pungere, aliquem dicto, injuria lædere, offenser quelqu'un, l'irriter par une parole, par quelque affiont, par une action, qui le fàche, piquer, choquer quelqu'un. Ponse, affliggere, commuoyere, travagliare, ve-

ware, pungere, angère, tourmenter, affliger. Spiña ch'pons, pons a bon ora, V. Spiña.

Ponsò, color di fuoco, ros-

so acceso, color ardentissimus, color puniceus, ponceau. Ponson, strumento di ferro, o di altro metallo, che ha una punta per foracchiare, punteruolo, cuspis, stilus cuspidatus, poinçon. Ponson, strumento, che serve per contrasseguare l'argenteria, punzone, con cui si marchia l'argenteria , scalpellum , poincon. Ponson, ferro temperato, ovvero acciajo per uso d'imprimere le impronte delle monete, de'caratteri , e simili nelle materie dure, punzone, madre delle monete, madre de caratteri, forma, poinçon, coin de la monnoie, poincon, dont on frappe les matrices pour les caractères d'imprimerie. *Ponson* , conio di ferro , **con** cui i fabbri bacano il ferro infocato, spina . . . . mandrin. Ponson, quel ferro aguzzo , che è appiccato alla toppa, ed entra nel buco della chiave, e la guida agli ingegni della sevratura , ago , acus , broche d'une elef. Ponson, piccolo stile di ferro acuto a foggia di un succhiello, del quale fra gli altri si servono i sarti per fare i buchi, ossia occhielli, punteruolo, *verucu*lum, poinçon. Ponson, spillo, che portano le donne in capo , punternolo , acus comatoria, acus crinalis, diverniculum, aiguille de tête. Ponson figurativo, stimolo, eccitamento, stimulus, aculcus,

incitamen, incitamentum, ai- uis, point admiratif. Pont d'in-

guillon, instigation.

Pont, edilicio per lo più arcato, one propriamente si fa sopra l'acque per poterle passare, ponte, pors, pont. Pout, si dice anche a quelle bertesche, sopra le quali stanno i muratori a murace, i pittori a dipignere, e simili, ponte, tabulatum, échafand de maçon, de peintre, etc. Le parti d'un poute sono le pile, gli archi, il lastrico, o carreggiata, le sponde, o parapetto, i marciapiedi per li pedoni, le cosce sui fianchi, e i sostegni, o le hasi appiè degli archi, e sulle rive. Pont, nel giuoco dell'oca è quel sito , dove chi arriva paga , e va al numero dodici. Pont levadòr, ponte levatojo, cioè da potersi levare, pons versatilis, pont-levis. Pont, impuntura, che si fa in un drappo con un ago infilato di seta , lana , o refe ; e più chiaramente, quel brevissimo spazio, elle occupa il cacito, che fa il sarto in una tirata d'ago, panto, *panetum*, point de couture. Pont lassa, t. de'sarti, soppunto, punto andante . . . Pont, dicesi pur anche di altre arti, come calzolaj, pollieciaj, sellaj, e simili, punto, punctum, point de couture. Travaj d'pont, lavori, opere fatte all'ago, opus acu pictum, ouvrages de point. Pout, piccolo segno ritondo, che si fa sulla carta colla punta della penna , e coll'inchiostro , punto , punctum , point. Pont d' esclamasion, punto di esclamazione, punctum exclamatio-

terogasion, punto d'interrogazione , punctum interrogationis, point interrogant. Doi pont , due punti , duo puncta , comma, deux points, comma. Pont, per proposizione, o conclusione, o articolo di un discorso, predica, meditazione, caput, pars, article, chapitre. Pout, per termine, stato così di sanità, come di faccende, ratio, modus, conditio, état, point, disposition, situation. Pmt, unità numerale, e si usa ne'giuochi, che vanno per via di numeri , e si prende pel numero stesso, onde dicesi: Cusè'l pont, avèi un bel pont, avèi tre pont a doi ev., accusare il punto. aver un bello, un miglior punto, ec. . . . accuser son point, avoir meilleur point. Per un pont Martin l'a perdir l'aso, prov., vale che in negozii rilevantissimi talvolta i menomi accidenti tiran seco gran conseguenze; per un punto perdè Martino la cappa, minimu quæque interdum graviora evertunt negotia, pour un point Martin perdit son ane. Pont d'onor, punto d'onore, honoris summa, point d'honneur. Pont, alcuni segni, o lineatte fatte sopra un regolo, di cui si servono i calzolaj per prender la misura d'una scarpa, punto, nota, punctum, point.

Ponta, l'estremità acuta di qualsivoglia cosa, punta, acies, nucro, acumen, pointe, hout.
Ponta, l'estremità di alemne cose sebbene non siano acute, come: la ponta del nas, la punta del naso, acrorinion,

la pointe, le bout du nez. *Ponta* , sorta di malattia consistente nell'infiammazione della pleura , punta , *lateris do*tor, pleuritis, pleuresie. A porta d'diamant, termine esprimente sorta particolare di figura , a punta di diamante , ad speciene adamantis, adamantis instac, à pointe de diamant. Ponta, dicesi della sommità , della cima delle cose, che vanno diminuendosi , punta, cima , estremità, come : ponta del ciochè, dla montagna, cocuzzolo , cima d'un campanile , di un monte, cacumen, vertex, apex, le haut, pointe. Ponta dl'ala, sommolo, extrema pars ala, alleron, le bout, l'extrémité de l'aile. Ponta d' pët, ter. de'macellaj, la parte, che è immediatamente sotto il collo dalla parte del petto, forcella . . . . Ponta, dicesi la setola, che usano i calzolaj per cucire, V. Ponta  $\,$  dle  $\,$  bröche  $\,$  da  $\,$  cava $\,$ l $\,$  , sorta di piccoli chiodi senza testa, di cui i vetraj si servono per fermare i vetri, punte . . . . pointes. te, pezzi di enojo, che si mettono alla sommità delle scarpe al di sopra, per reuderle più durevoli, cappelletto di tomajo . . . . paton. Penta del dì, il principio del giormo, *diluculam*, le point du jour. A la ponta del di, sul tarsi del giorno, prima luce, *dilucido* , à la pointe du jour. *Fe ponta* , dicesi di aposteme , ciccioni , ascessi, allorche vengono a crepare, e che ne esce la marcia, suppurare, venir

a suppurazione, marcire, far capo, caput facere, ad suppurationem perduci, aboutir, suppurer. Fe la ponta, appuntace , aguzzare, far la punta a cheechessia, acuere, faire la pointe, rendre aigu, plus pointu, aiguiser. Fe la pouta, appuntare alcuno, biasimarlo, riprenderlo specialmente nel favellare, contraddire, opporsi a ciò che dice, reprehendere, vitio dare, vitio vertere, adversari, blâmer, trouver à dire, contrarier. Avei, o savei na cosa a la ponta di di , avere , saper una cosa per le punte delle dita, saperta benissimo, in numerato habere , savoir par cœur, savoir parfaitement, être instruit à fond de quelque chose. Drissesse sla ponta di pè, alzarsi sulla punta de' piedi , in digitos erigi, se lever, se dresser sur la pointe des pieds. Andè sla ponta di pè, cammmare sulla puuta, in punta di piè, ice suspenso gradu, marcher sur la pointe des pieds. Otnì, gavè qualch cosa a la ponta dla spa, ottenere, estrarre qualche cosa con sommo stento , con grande difficoltà , alla punta della spada , aliquid extorquere vi , et arneis, vel per vim, emporter quelque chose à la pointe de l'épée, par force, et avec violence. Fert d'ponta, ferire di punta , punctim ferire , frapper de pointe, piquer avec la pointe de quelque chose, comme d'épée, etc. Parle au ponta, e virgola, favellare in punta di forchetta, exquisite toqui, parler avec affectation.

Avèi na cösa sla ponta dla *lenga*, si dice quando si sta per dire una cosa, che non risovviene così a un subito, versari in primoribus labiis, avoir un mot sur le boat de la langue. Pie d'ponta, dicesi del vino, quando comincia a inacetire, acescere, commencer à s'aigrir, tirer sur l'aigre, avoir une petite pointe, ou un petit filet d'aigre.

Pontal, cio, che puntella, sostiene, sostegno, appoagio, rinealzo, bracciuolo, pilastro, ed anche armadura fatta di travi, o di altro legname, che si pone a muraglia stasciata, o che abbia patito, per ovviare ai pericoli imminenti d'improvvisa rovina degli edifizii , puntello, *fulcrum* , fulcimen, étaie, étançon, chevalet, support, soutenement. Pontal, fornimento appuntato, che si mette alle estremità di alcune cose, puntale, cuspis, fer, ou ferret d'aiguillette. Pontal del fender dla spà, puntale di fodero deda spada, cuspis, bout de fourreau, on bout d'épée. Pontal del gitaj, puntale di stringa, acicula, fer d'aiguillette. A val nen, o ji daria nen un pontal d'agucia, non vale un puntal di stringa, non darei un fico seeco, un puntal di aghetta, un lupino, vitiosum nucem non dederim, ne ligalam quidem, ne flocci quidem valet, mépriser souverainement, ne faire aucun cas , valoir moins que rien.

Pontulė, porre sostegno ad una cosa, o perenè ella non-

apra, o chiugga, puntellire, fulcire, suffulcire, sustinere, étayer, appuver, étançonner, étresillonner. Pontalesse, puntellarsi, sostenersi, niti, adniti , inniti , se soutenir.

Pontė, spignere, aggravare, o tener saldo checchessia in maniera tale, che tutto lo sforzo, o aggravamento si riduca in un punto, e in poco Iuogo, pontare, *ur*gere, pousser en appuyant, appuver fort sur, ou contre quelque chose, porter sur, poser sur. Pontè, congiungere , o attaccare con punti di cucito, con ispilletto, e simili, quasi cucire leggermente, leviter connectere, assuere, acicula jungere, bâtir, coudre légèrement, agencer, dresser la besogne en la fautifant, arrêter un point en cousant. Ponte dle man , dla testa , appuntare le mani, il capo, urgere, pousser avec les mains, avec la tête. Ponte, far nota di chi non è ito a far l'ufficio suo, per ritenerli il prenno, o fargli pagar la pena, appuntare, in albo signare absentium nomina, noter celui, qui n'a pas fait son devoir, piquer les absens, marquer les noms de ceux, qui n'ont pas assisté aux offices. Quegli tra Canonici, che presiede a tale uffizio , si dice *Datari* , appuu→ tatore, qui notat, punctuateur , Chanoine pointeur. Pon tè , livlè 'l canon , appuntare , livellare il cannone, librare tormenta bellica, pointer le canon. Pontè, t. di giuoco di carte, metier una posta, puncaschi, o percaé cha non s'litre alla bassetta, ce. . . . .

ponter. Pontesse la scufia, 'l ! fassolèt an testa, fermarsi la enilia, il velo un testa con uno spilletto, appuntare, acicula jungere, acièler avec une

chingle, un camon.

Pontegè, t. de sarti, cucire con punti fitti, e con seta, o filo un pezzo di drappo, o per ornamento, o perchè non si disfacciano le pieghe, o perchè non si scipi, non si sconcii, appuntare, impuntire, assuere, consuere, pointer, coudre menu, et proprement, piquer.

Pontilio, pretensione d'esser preferito, o di soprastare altrui in checchessia, puntiglio, *arrogantia*, point d'hon-

neur, prétention.

Pontilios, che sta sul puntiglio, puntiglioso, de minima quaque re, de honore contendens, pointilleux, ergoteur.

Pontin dl'I, il punto, che si mette sopra la lettera I, titolo . . . . le point, qu'on

met sur la lettre 1.

Pontisėl, fuscello, in cui s'infilza il cannello del ripieno, spoletto, fuscelletto .... fuscrole, petite broche dans la navette, autour de laquelle tourne la cannette.

Pontit, avits, acuto in punta , puntaguto , aguzzo , affilato , appuntato , pinzuto , *aca*minatus, cuspidatus, mucronatus, acutus, pointu, aigu.

Pontual, molto diligente, esatto, puntuale, diligens, evactus, studiosus, impiger, sollicitus, ponetuel, regulier, exact, réglé comme un papier de musique.

che fa la punta, puntura, punctio, piqure. Per travagiio, tormento, aillizione, tribolazione, angor, dolor, afflictio, ve vatio, anxietas, molestia, tourment, affliction, chagrin, tribulation.

Popèa, dicesi di donna, o liglia, che ha il viso ben colorito, e fresco . . . . pou-

pée.

Popon, popoña, dicesi di fanciulto, o fanciulla, che abbia il viso pieno , c paffuto , bambino, bimbo, bimbolino patlato, bambolina patluta, minuma, ninna . . . . poupon.

Popo , uccello poco più grande d'un merlo, che ha cresta in capo, di color cenerino con alcune strisce di bianco , soggiorna in luoghi fecciosi, e si pasce di cose putride, bubbola, upupa, huppe.

Popone, guernitura, che si pone alle maniche delle vesti

da donna.

Poponè, V. Papotè.

Pör, agrume del genere delle cipolle, porro, porrus, por-

*rum* , poireau.

 $Por_{+}$  immaginazione di male soprastante, sbigottimento d' animo per aspettazione di male, paura, metus, pavor, formido, peur, crainte, alarme.

Porà , bernà , certa baja , che si fa a chi è deluso della speranza, che avea di contrarre matrimonio con certa persona, e si fa con una striscia di crusca sparsa dalla casa di quegli, o quella, che si è maritato, sino alla porta del de-Pontara, forura, ferita, lluso, o della delusa, la dove

si suol fare un mucchio della | detta crusca, e piantarvi dentro un porro, ande si dice: Fè la porà, semue la bernà, la porà, piantè'n por.

Porca, la femmina del pors, detta da noi più propr. cri*ña* , o *trēūia* , porca , scrofa , sus, porca, scroja, truie. Pörca, dicesi per similit. ad una femmina sporca, e disonesta, sordida mulier, meretrix, salope, vilaine, cochonne.

Porcaja, moltitudine di ribaldi, razza di 1 ibaldi, ribaldaglia, improborum manus, turba, multitudo, nefavii homines, méchante cauaille, bande de vauriens.

*Porcaria* , porcheria , cosa da porco, sporeizia, sordes, res obscena, immunditia, cochonnerie, saleté, saloperie, ordure. Porcaria, prendesi anche per parte inutile, e cattiva, che si leva dalle cose, che si mondano, e si purgano , mondiglia , purgamen , épluchures. Porcaria, dicesi auche di moltitudine di ragazzi, ragazzame, ragazzaglia, turba puerorum, o servitia, orum, marmaille, merdaille.

Porcacion, porcas, porcasson, porclou, porcon, accr. di pörch, porcone, porcaccio, dicesi per ingiuria ad uomo schifo , e di cattivi costumi, sordidus, fædus, turpis, inhonestus , nequam , flagitiosus, ganeo, gros cochon, vilain cochou, uu vrai porcher, un grand vilain. Porcacioña, ec., V. Pörca, nel 2. sign.

ci, porcaro, subulcus, porcher, gardeur de cochons.

Pòrch, dicesi di persona schifa, e piena di vizii, di sporchi castumi, perco, sordidus, fædus, turpis, nequam, inhonestus , méchant , infame , maudit, vilain cochon.

Porchèt, porslin, criuèt, dim. di pors, porcelletto, porcellino, porchetto, porculus, porcellus, suculus, porcus lacteus, porceau, goret, petit cochon, cochon de lait. Porchet, dimin. di pörch , V.

Porchèt, dim di pors, porcellino ; Dov'ai và saut'Autöni, ai và'l porchèt, dov'è la buca, è il granchio, prov. dicesi di cosa, o persona, che l'una comunemente non va senza l'altra, numquam dis*juucti sunt*, où est l'un, on trouve aussi l'autre.

Porèt, piecol porro, o hozzetto calloso, e rotondo, che nasce sopra la pelle, principalmente delle mani senza dotore, bitorzolo, verruca, tuberculum, bosse, pustale, tubercule, bigne, bouton, verrue, tanne.

*Porșta* , porri piccoli da trapiantare , porretta, *porrum* , poireau.

*Poriuciuèla*, personaggio ridicolo introdotto dai moderni Napolitani nella comica giocosa , e per le feste del carnevale , pulcinella , voc**e dell'** uso . . . . . polichinel.

*Porpora* , spezie di conchiglia marina, che ha il guscio simile a quello della chiocciola, e nella gola ha una vena bianca ripiena di sangue di un Porcatè, guardiano di por- | color rosso, bruno, rilucen-

che si adopera per tingere, porpora, purpura, pourpre. Porpora , per panno , o drappo tinto di porpora, ostro, ostrum, o purpura, étoffe teinte en couleur de pourpre.

Porporia, color di porpora, porporino, purpureus, pourpré, de couleur de pourpre.

*Porporiña* , sorta di color rosso, fatto di argento vivo, stagno in foglia , zolfo , e sale amoniaco ridotti a forza di fuoco in un tal corpo, porporina . . . purpurine, con leur de pourpre tirée du mercure. Porporiña † oro stemprato, che si vende in piccoli guscii, e serve a serivere, e miniare.

 $P\ddot{o}rs$  , animale domestico , che s'ingrassa per mangiarlo, e perchè faccia letame, porco, sus, porc, porceau, cochon. Pörs sangian, einghiale, *aper*, pore sauvage, sanglier.

Porsil , V. Pursil.

Porsland, erba nota, che germoglia sparsa per terra, porcellana , portulaca oleracea, pourpier. Porslaña, sorta di terra composta, della quale si fauno stoviglie molto pregio , porcellana , murtha, porcelaine.

Porslàs, detto in ischerno a persona grossa, e assai grassa , homo curata cute , cui corpus solidum, et succi plenum, corpulention, et habition, epicuri de grege porcus, gros

cochon.

Port, edifizio marittimo, fatto per ricevere le navi, e conservarle senza pericolo delle l'A la portà, a bell'agio, op-

te, parimente detto porpora, l'tempeste, le cui parti sono gagliardissimi, e alti fianchi, assai fondo, con gran larghezza, e capacità. Sono i porti alcuna volta fatti dall' arte, e altri dalla natura medesima, porto, portus, port, havre. Esse a bon pört, venire, essere, condursi a buon porto, cioè in buon termine, prospere rem evenir**e, scite,** prudenter administrare, arriver à bon port. Pört, comodo , prestatura mercenaria di bestie da cavalcare, o da sommeggiare, vettura, vectura, voiture. Per la mercede stessa, che si paga per la prestatura, vettura, merces vecturæ, voiture, ce qu'on pave pour la voiture, aménage, chariage.

Pörta, l'apertura per donde s'entra, ed esce nella Citta, o terre murate, e ne principali edificii, come palagii, Chiese, ed anche edifizii piccoli, porta, porta, janua, ostium, fores, porte, entrée. Porta d'socors, si dice quella porta piccola nelle Città fortificate, e nelle cittadelle, che scrve ad uso d'introdurvi soccorso, porta da soccorso..... porte de secours.

Porta dua balconà, chiusa

. . vanne.

Portà, messo, portato, cioè la quantità di vivande, che si porta in una volta sopra alla mensa, servizio, ferculum, service. Portà d' mes, si dice eiò, che si mette in tavola dopo l'arrosto, e avanti la frutta, tramesso, piatti di mezzo, appendix, accessio, præcipuis ferculis, entremets.

portunamente, comodamente, opportune, apte, commode,

à la portée.

Portà, capacità, penetrazione d'ingegno, captus, facultas, vis ingenii, étendue d'esprit, d'intelligence. Adatesse a la portà ill'uditor, del scole, adattarsi alla capacità degli uditori, dello scolaro, ad intellectum audientis descendere, ad mensuram dicentis se submittere, s'accommoder à la portée des auditeurs, de son disciple. Esse a la portà, esser in grado, in luogo opportuno . . . être à la portée. A tira avèi col inpiegh, cha l'è fora d'soa portà, egli aspira a quella carica superiore alle sue forze, al suo grado, condizione, capacità, spectat, contendit ad munus viribus suis, ingenio, loco minime aptum , il aspire à une charge, qui est audessus de sa portéc.

Pörtansegna, grado di milizia, ed è quel, che porta l' insegna, alfiere, portustendardo , astifero , pennoniere , signifer, enseigne, porte-en-

seigne.

Porta bacheta, boccinolo, ove entra la bacchetta del fucile . . . . porte-baguette.

Porta bassin, arnese con tre piedi da posarvi sopra il catino per lavarsi le mani, treppiè del catino, fulcrum, bidet à trois pieds sur lequel on place un bassin.

 $P\ddot{o}rtu$  coa , l'estremità delle reni appunto sopra 'l sesso-più apparente negli uccelli, che negli uomini, codione, wo-

pygium, croupion.

Porta crajon, strumento piccolo a guisa di penna da scrivere, in cui si mette la matita per uso di disegnare, matitajo , *theca hæmatitis* , po**r**te-cravon.

Porta carabine, uncino, uncinello, uncus, porte-mous-

quetton.

Portaditra, abito, e foggia di vestimento, portatura di persona , habitus , cultus , incessus, species, forma, habits, mode, le maintien, la contenance, la démarche, cc.

*Pörta fēūi* , arnesc , in **c**ui si mettono i foglii per poterli seco portare senza smarrirgli , o guastargli , portafoglii , v. dell'uso, theca scriptoria, gerifolium , porte-lettre, porte-fenille.

Porta fusii , arnese composto di due pezzi di legno con cavicchie, su cni si posano le armi da fuoco , rastrellicra . . . . râtelier.

Pörta lapis , V. Pörta era-

jon.

Pörta lime, t. degli oriuolaj , sorta di lima da egualire . . . . lime à dossier.

Porta lis, piccole strisce di legno, su cui passano i lieci, regoli . . . lisserons, liais.

Porta litre, corriero, ed anche colui, che le lettere ricevute alla posta, dispensa per la Città , portalettere, procaccio, tabellarias, lator, courrier, facteur.

Porta mantèl, arnese di legno, che si usa per appiecarvi gli abiti, cappellinajo..... porte-manteau. *Porta mantèl*-, strumento di legno composte

di piede, gamba, ed assicel- [di luogo a luogo, reggendola proprio per appiccarvi le vesti, che batter si vogliono per togliergli la polvere, stanga , *partica* , porte-manteau.

*Porta muis*, cassetta con manico, ove mettonsi le spazzature per trasportarle altrove, cassetta da spazzature, quisquiliarum receptaculum, ordurier, instrument de bois, où l'on met les balayures.

Porta mochete, strumento, su di eni si posano le smoccolatoje . . . . . porte-mouchettes.

Porta mörs , pezzuol di cuojo, che regge il morso, ed è in due parti, una attaccata alla sguancia, e l'altra alla testiera , portamorso , lorum . porte mors.

*Porta pachèt* , spia , rapportatore, delator, espion, émissaire, mouche.

*Porta peila* , stromento di ferro, che serve a tenere sospesa al fuoco la padella... porte-poĉle.

Porta siète, cerchio d'argento, di stagno, o d'altra materia, che si pone sulla tavola, sopra il quale si metton piatti colle vivande, trespolo, cerchio . . . . porte assiette.

Porta viande, arnese, con cui si portano in tavola le vivande.

Porta tecum, porzione, che si porta da ciascuno ad un pranzo , ad ma eena , scotto , *collecta , symbola* , la quotepart.

Porta volànt , sorta di porta leggiera , *janua* , porte-vo-

lante.

la, tenendola, o sostenendola. porture, ferre, gestare, gerere, porter, charier. Porte dl' aqua, si dice propriamente del vino quando perde più , o meno il suo sapore, o la sua forza, mescelandosi con acqua, comportare, reggere, .... porter, ou ne pas porter de l'eau. Portè un proteggere, favorire, ajutar alcuno, favere alicui, defendere, tueri, sustinere, patrocinari , protegere aliquem, porter quelqu'un, le protéger, le favoriser, l'assister de sa faveur, de son crédit. Portè un an palma d'man, far eccessive amorevolezze, aver caro, proteggere alcuno, amarlo cordialmente, in deliciis aliquem habere, amore prosequi, alicui favere, aliquem fovere, sustinere, gestare in sinu, ferre in oculis, combler quelqu'un de politesses, lui faire beaucoup de caresses, porter, aimer de tout son cœur , l'assister, l'éclater. Portè le braje, parlandosi di donna, siguifica padronaggio, quasichè le donne si usurpino ciò che è proprio degli uomini, portar i calzoni, comandare, dirigere la casa, far da padrone, mandata dare, gubernare, administrare, dominari, porter les chausses, ou le haut-de-chausses, dominer, maîtriser, régenter. Porte a gatalin, portar altrui sulle spalle con una gamba di quà, e l'altra di là dal collo, portar-a cavalluccio , *humeris ge*stare, humeris subire, porter Portè, trasferire una cosa la califourchon. Portè via con

235

i dent, strappare co'denti, mordicus auferre, arracher, déchirer. Portè an cadrèga, dicesi quando due si pigliano pei polsi d'ambedne le mani l'uno con l'altro in eroce, e formano come una seggiola, e un altro vi siede sopra, portare a predelline, a predeflucce, brachiis gestare, porter sur les bras. Portè 'l pachèt, riferire, fare la spia, deferre, denuntiare, referre, narrare, faire l'espion, l'émissaire. Porte'l bast, esser padroneggiato, essere trattato da schiavo, da asino, esser ingiuriato, o osteso, alicujus potestati subjici, contumeliis affici, porter le bât, être le souffre-douleur. Portè ben i sö ani, esser prosperoso in età avanzata, bene œtatem ferre, porter bien ses années, porter encore bien son bois, quoique fort âgé. Portè, o fè 'l deūl, portar bruno, esser vestito a hruno, lugubri veste indui, porter le deuil. Portè 'l feu ant na ca, portar fuoco in una famiglia, dare occasione a risse, sconcerti, e simili, discordiœ facem inferre, porter le feu de la discorde, susciter des brouilleries, des dissentions, semer la zizanie. Porte d'peis, pigliare c portare di peso alcuna cosa, pigliarla, e portarla sollevata da terra, sublimem ferre, enlever tout brandi. Porte la peña, esser gastigato, portar la pena, o le pene, pænas luere, souffrir la peine, faire la pénitence. Portè la speisa, tornè a cont, portare la spesa, metter conto, operce pre- re, valere, esse integro vale-

tium esse, magni interesse, en valoir la peine. Portè egual, trasferire una cosa in maniera che non penda, portar pari . æqualit r ferre . æquilibre aliquod gestare, porter en équilibre quelque chose. Portè, parlandosi di vestiti, valc vestirsene, averli indosso, inducre, porter un habit. Portè d'seda, vestire di seta, uti bombycina veste, bombyce lucere, porter la sove, un habit de sove , en être vêtn. Porte j'euw al magister, figur., convincersi, accusarsi da se stesso, confessare, non volendo, il suo fallo. in malum suum lunam deducere, sibi damnum inferre, gladio suo jugulari, canser préjudice à soimême, se faire mal à soi-même, se confesser an renard. Porte via l töch , lacerare , sparlare, parlar male d'altrui in modo atroce, ameris, acerbis tacetiis aliquem irridere, emporter la pièce, railler cruellement. Portesse ant un leu, portarsi, andare in un luogo , proficisci , se se conferre , se rendre, aller dans quelque endroit. Portesse, o sela *da öm* , portarsi ben**e** , farla da nomo dabbene 🕻 operar con prudenza, speciem boni viri præ se ferre, se porter en homme, se porter an bien. Portesse ben, o mal ant'un afe, portarsi bene, condursi bene, o male in un affare, præclare, vel male se gerere, se conduire, se porter bien, ou mal. Portesse ben, o mal, parlandosi di salute, star bene, star male, belle se habetudine, non belle se habere, esse incommoda valetadine, se porter bien, avoir une bonne, et forte santé, ne se porter pas bien, se porter mal.

Portèra, tenda, cortina, che si tiene alle porte per impedir il vento , e per ornato , bandinella, velum ostii, portière.

Portēur, colui, che facchineggia colla portantina, seggettiere, portantino, lecticarius, bajulus, porteur, porteur de chaise.

Portich , a porti , luogo coperto con tetto a guisa di loggia intorno, o davanti gli editicii da basso, portico, porticus, portique, porche, vestibule.

Portiè, colui, che ha in guardia le porte, ma si dice di quelle de gran personaggi solamente, portiere, atriensis, servus ad limina, portier, huissier, suisse.

Portinar, custode della porta d'un convento, portinajo, hostiarius, custos liminis, aut *portæ* , portier.

Portinara , dicevasi quella Monaca , o Conversa destinata alla custodia della porta del Monastero, portinaja, ostiaria, portière.

Portiña, dim. di pörta, portella, porticciuola, ostiolum, portula, petite porte, guichet.

Portiña, parlandosi di carrozze, o simili, dicesi quell' apertura per cui s'entra, o si esce, e dicesi anche a quell' imposta, che serve a chiuderle, e aprirle: la portiña, è formata di ritti, cartella, fondi , regoli di sopra , rego-

tello, ostiolum, postes, guichet. Portina , part , ciapa , l'imposta degli armadii, sportello, postis, les panneaux d'un armoire, guichet. Portiña, piccolo uscetto in alcune porte grandi, sportello, ostiolum, guichet.

Porton, accr. di porta, porta assai grande, portone . . . .

porte cochère.

Portonè, o pontonè, navalestro , navicellajo , barcajuolo, portolano, passeggiere, portitor, batelier, pontonnier. Portone, si dice anche colui, che apre, e chiude le porte della Città, portiniere, janitor, portier.

Portugal, frutto con granelli , rotondo , di colore giallo dorato, di piacevole odore, e molto sugoso, melarancia, arancia, melangola, sorta d'agrume, malum aureum, orange. Color d'portugal , aranciato, di color d'arancia, ranciato, color citreus, vel citrinus, orangé, couleur orangée.

Portugheisa, doppia di Portogallo . . . . . portugucuse.

Pos , luogo cavato a fondo, infino che si trova l'acqua viva per uso di bere, od altro, pozzo, o pozzo bianco a distinzione del pozzo nero, puteus, puits. Pos-mört, luogo concavo, e piccolo, pieno d'acqua ferma , pozza , pozzanghera, lacuna, mare, creux, plein d'eau. Pos , o pos-mört , il luogo, dove si gettano-gli escrementi del corpo, pozzo nero, latrina, commodités, fosse, retrait. Pos, o tanpa, lone da piede, e cristali, s. o. - | del sie, il bottino dell'acquajo, receptaculum aquarii, égout de l'étrivier. Pos, nel giuoco dell'oca, è quel sito, dove chi arriva paga, e vi sta sintantochè un altro lo cavi, pozzo.....

Posa, quiete, riposo, e fermezza, posa, quies, requies,

repos, tranquillité.

Posà, quieto, savio, modesto, quietus, tranquillus, sedatus, modestus, posé, rassis, sage, grave, modeste. Posà, dicesi anche di colui, che nel vestire, e in su fatte cose procede modestamente, positivo, modestus, moderatus, modeste dans ses habits. Posà, dicesi pur anche di vestito, o simili, ordinario, modesto, e di poca spesa, vestis moderata, vulgaris, habit ordinaire, simple, modeste.

Posada, si dicono tutti gli strumenti, che si pongono alla mensa davanti a ciascuno per uso di prendere, e partire la vivanda, posata, arma mensa-

lia, un convert.

Pòsa-piano, dicesi di chi va adagio, come se avesse i piè teneri, o avesse paura camminando di rompere le uova, posappiano..... Pösa piano, segno così espresso sopra vasi, cassette, o simili, che si mandano per vetturali, o in sui naviglii, acciocchè si posino piano, posappiano.... posa-piano, marque, qu'on fait sur les caisses de liquears, ou antres pour avertir de les poser doucement.

Posatessa, tranquillità, piacidezza, quiete, quies, tvanquillitas, tranquillité, repos, air posé. Per fermezza, sodezza, gravità, modestia, fir-

mitas, modestia, gravilas, moderatio, gravile, an grave, retenue.

Posca , acqua passata per vinacce , acquerello , vinelio ,

lorea, piquette.

Poscrit, ciò che si aggiunge sulla carta dopo scritta la lettera, e si suol denotare con queste lettere P. S., poscritto, o poscritta, postscriptum, postscriptum.

Pose, porre giù il peso, e la cosa, che l'uomo porta, posare, ponere, deponere, poser, mettre bas. Posè, in signif. neutro, lo deporre, che fanno i liquori la parte più grossa, sidere, considere, subsidere, deposer, reposer. Posè, aver fondamento, stabilità, bene, o male inniti, niti, incumbere, être fondé, solide, bien établi, avoir, ou n'avoir pas de la solidité. Posesse, riposarsi, fermaisi, consistere, sedere, quiescere, requiescere . . . Posesse, fermarsi su checchessia, proseguire, impuntare, morari, consistere, s'arrêter. Posesse, posarsi gli insetti volanti su checchessia, impuntare, insidere, considere, s'arrêter, se poser.

Positiv, reale, effettivo, po-

sitivo, realis, positif.

Positura, o posision, il modo, con cui la cosa è posata, e situata, situazione, atteggiamento, positura, situs, positio, positus, posture, position, situation, place.

Possa-la-cassa, sorta di giuoco fanciullesco, in cui uno si mette in grembo a un altro, che gli tiene gli occhi chiusi, e cio si dice andè sot (star sotto) nel mentre che gli altri si vanno a nascondere, e poi, lasciato in libertà, deve andargli a cercare, capo a niscondere.... la cligue-mussette. Questo ginoco è simile a quello detto catòrba, solo differente in questo, che colai, che va a cercare i compigai, è con gli occhi hendati, V.

Possai, così chiamasi in alcuni luoghi la sia, V.

Possansa baco, poter de baco, poter dla gata, V. Po-

far baco.

Possè, spignere, sospignefar forza, nrtare, far maovere, cacciare, incalzare, stimolare, sollecitare, istigare, impellere, excitare, urgere, incitare, chasser, presser, instiguer, exciter, poussec. Possè, premere, far calca, cacciare, calcare, affollarsi, urgere, pousser. Possè la bata, dare alla palla, cacciarla, spignerla . . . pousser une belie. Possé in s. neut., dicesi del movimento, che fanno gli alberi, e le piante alla primayera, pullulare, germogliare, mettere, germinare, pullulare, pousser. Possè la causa . . . acriter litem persequi, pousser le procès, la cause. Possè, parlando del vento, dell'aria, soffiare, flare, spirare, bacchari, souf-Her.

Possès, il possedere, possessio, possession, maintenne, jonissance d'un bien. Butè al possession, metter alenno al possessionem d'un bene, in possessionem

deducere aliquem, installer, mettre en possession. Possès, per podere, o villa unita con più poderi, prædium, fundus, possessio, métairie, terre, bien de campague.

Posson, spinta, urto, impulsio, impulsus, choc, heurt.

Possibit! sorta di esclamazione, possibile! può darsi! uum fieri potest! est-il possible!

Pöst, lēūgh, luogo, posto, locus, place, poste, lieu, situation. Lassè'l pöst a n'autr, cedere il luogo, dare altrui la precedenza, locum dare, cedere, primas dare, donuer le pas, céder la place.

*Pösta*, dicono i mercatanti, e bottegaj a quello , che continua a servirsi dell'arte loro, avventore, qui ab aliquo emcre solet merces, chaland, pratique. *Pösta-freida* , diconsi coloro, che giornalmente vanno in una casa, o bottega, e non vi spendono mai un soldo, o non vi portano utile alcuno; diconsi anche frusta-pianėle, scauda-cadrėghe, frustamattoni . . . . un homme qui frequente une maison, pour laquelle il n'est bon à rien. Pösta, luogo, dove in correndo la posta si mutano i cavalli, posta, veredorum stabulum, diversorium equorum ad cursuram, la poste, l'endroit, où l'on prend les chevaux pour courir la poste. Da Milan a Turin ajè undes poste, da Milano a Torino si va in undici poste, iter Mediolani Auguconficitur stam Taurinorum undenis veredorum cursuris, de Milan à Turin il y a onze

postes. Andè per posta, andar per cambiatura, correr la posta , vereda currere , courir la poste, vovager en poste. Andè per posta, si dice de'malati gravi, che sono per morir tosto , avviarsi per le poste. Acheruntem properare, s'en aller au galop, ou en poste à l'autre monde. Pösta , dicesi della grossezza, o grandezza d'alcuna cosa: Col liber a l'era d'eosta pösta . . . hujusve magnitudinis , hujus rationis, generis, de cette grosseur, de telle façon. Po*sta* , lo spazio d'otto miglia di cammino in circa, nel quale si corre coi medesimi cavalli , posta , *cursura* , poste. Pösta, luogo, dove si danno, e portano le lettere, posta, literarum distributorium, la poste. Desse la pösta, darsi la posta, indettare, tempus, diem constituere, convenire, *condicere* , rester d'accord , s'entendre, se concerter sur ce, qu'on doit faire, ou dire , se donner un rendezvous. Pösta, per colui, che porta le lettere da una Città all'altra, procaccio, tabel larius, commer ordinaire, qui porte les lettres. A posta, contrario di au fali, a bello studio, a posta, a belia posta, determinatamente, consulto, dedita opera, exprès, à dessein. A pösta, vale anche per quell' effetto preciso, determinatamente: I son andait a pösta per chiel . . . . operam suam alicui impendere, à la demande, à réquisition de ce, à son gré, à sa volonté, à son bon plaisir. Meistr d'ro- Postè, posare, o appoggiare

sta, mastro di posta, cursualium equorum præfectus, maître des postes. Boña posta, dicesi per iroma a persona scaitra , o incostante , di poca parola, vafer, levis, inconstans, ambiguæ fidei homo, fin, rusé, variant, volage, homme prodigue paroles, de promesses.

Postè, nom., quegli, clie tiene i cavalli della posta, postiere, cursoribus publicis præfectus, veredorum magister, maître de poste. Poste, colui, che distribuisce le lettere nell' ufficio della posta, postiere, distributor epistolarum . . . .

Postè, porre, collocare, porre in posto, locare, collocare, placer, poster. Postè, allogare, acconciare, asseitare, situare, apture, accommodare, statuere, ponere, plucer, ajuster, disposer, situer, poser. Postè, accestare una cosa all'altra per lo ritto, alquanto a pendio, acciocchè stia sostenuta, come: Postè na scala $\, ,\,\, {
m appoggiare}\, \, ,\,\, \,$ inclinare, admovere, applicare, appuyer, poser sur. Postè un ben , porre alcuno in un buon impego, muneri epimo aliquem praponere, poster bien quelqu'un, le mettre dans un emploi, où il y ait à gagner, à faire fortune. Postesse, posatsi, o fermarsi su checchessia, impuntare, consistere, morari, insidere, se poser, s'arrêter. Postesse, dicono i cacciatori della starna quando essendo volata da un luogo va posarsi in un altro . . . . . se remettre.

sopra alcuna cosa gli archi, e le volte, impostare, imponere, injungere, poser un arc, une areade, une voûte sur une imposte. Postè, si dice del fermarsi il cane dopo, che tracciando, e fiutando ha trovata, c vede la starua, fermare, sistere, arrêter le gibier. Postè, prezzolare alcano a trovarsi in un laogo, sia per osservare, come per eseguire qualche cosa, appostare, metter in aguato, subornare, immittere, aposter. Postesse, appoggiarsi, niti, inuiti, incumbere, adhærere, s'appuyer, se fonder sur etc. Postesse, dicesi anche di chi si mette in qualche luogo in aguato per osservare, spiare checchessia, observare, speculari , insidias strucre , épier, observer à dessein de surprendre, de nuire, aposter.

Postila, quelle parole brevi, e succinte, che si pongono in margine a'libri in dichiarazione del tempo, addizione fatta alla margine d'uno scritto, o ai piè d'una lettera, postilla, adnotatio, brevior interpretatio, scholium, apostille, note, addition en marge. Asterisco, asteriscus,

asterisque, reuvoi.

Postion, guida de' cavalli della posta, postiglione, varedarius, postillon, valet de

poste.

Postis, agg. di cosa, che ron è naturalmente nel suo luogo, ma postavi dall'arte, o dall'accidente, posticcio, adscitus, postiche, faux, artificiel.

Postmon, enfiatura putre-

tatta, ascesso, postema, apostema, vomica, abscessus, suppuratio, aposteme, abcès.

Postulant, candidato, concorrecte, e chiunque chiede d'esser ammesso a qualche aftizio, qui postulat, ut cooptetur, ut admittatur in aliquem cœtum, ad aliquod munus, postulant.

Postule, dimandare, sollecitare, chieder con istanza per ottenere qualche cosa, contendere, quam maxime postulare ut ec., postuler d'être etc.

Pöta, parte vergognosa delle femmine, potta, valva, la

nature.

Potage, potin, voce popolpersona buona a nulla, persona inutile, pollebro, mangiapane, fruges consumere natus, homo semissis, un niais, un badand, bouche inutile,

bon à rien, V. Potin.

Potagè, muricciuolo nelle cueine, dove sono i fornelletti per cueinar le vivande, fornax coquinaria instructa foculis, potager. Potagè, ort, o giardin a potagè, giardino destinato per seminare, piantare, e coltivare ogni sorta d'erbaggio, legume, e frutto, hortus olitorius, potager.

Poter d' Baco, poter dla gata, poter d'Baco Bacon, V.

Possansa, cc.

Poterla, acinetti rossi molto simili a quelli delle melagrane, di più vivo colore, coccola del bianco spino, ballerino, bacca rubra ex pruno albo, le fruit du buisson épineux. Poterla, per l'arboscello, che produce tali coccole, bianco spino, o rovo canino,

esso produce fioretti bianchi d'un odore al quanto grato, primus, o spinus albus, aubépin , aubépine , V. Bossola. Poterllpha , uniore , che cola dagli occhi, e si risecca intorno alte papebre, cispa, cacer degli occhi, caccole, gramia, chassie.

Potarlos, pien di cispa, cisposo, eispicoso, caccoloso, lippus, granuosus, chassous.

Polia v. pop., vivanda fidta d'acqua , e di furina di saggina , o di altra sorta di bada, detia anche papeta, o paparöta , o mnèstra d'fariña d melia, polta, poltiglia, o polenta, puls, pulticula, bouillie de farine de ble de Turquie. Potia, dicesi per simil. d'ogni liquido imbratto, o intriso, fanghiglia, melma, cænum, lutum, bourbe, limon.

Potin, detto di disprezzo, persona di poco valore in ogni operazione, narlandosi di uomo, ciondolone, pollebro; se di donna, mona gonna. D.cesi anche nello stesso senso potin ramì, per hè il potin, detto in vece di tupin, che sigu fica pignattino abbruciato, che ha preso quasi del rame, è buono a poco, ignavus, iners , ineptus , paresseux , làche, lanternier, dandin, chipotier, V. Potage.

Povarin, povė, V. Poarin,

Pover, che ha scarsità, e mancamento delle cose, che gli abbisognano, contrario di rich, e si usa am he talora per espressione di compassione, o d'altri affetti, povero, pauper,

Tom. II.

vre, misérable, disetteux. Pover com Giöb, neli' estrema miseria, poverissimo, povero in canna , pauperrimus , e.vtrema lusorans inopia, très pauvie, qui est dans la dermère misère, an comble de la misère.

Pöver com Giöb , ghēū com un pentre, ch'a l'a ne pover, ne bale, povero in canna, poverissimo, cui minas nihilo est, omnium egeaus, Iro pauperior, qui a ni denier, ni sou, ni maiile, qui n'a pas la maille, qui a ni croix, ni pile.

Pover, terra arida, e tanto minuta, e sottile, che vovia facilmente, polvere, pulvis, poudre. Pover d'pirinpinpin, voce senza significato, cosi formata per farsi beffe dei cerretani, che con essa dicono di guarire ogni sorta di malore, polvere di perlimpinpin . . . . . poudre de perlimpinpin. Pover d' sipri, polvere di cipri, polvere di amido per impolverare i capelli, o loro fevare l'untume, pulvis cyprius, diapasma, poudre a poudrer. Pover da canon, polvere da cannone, pulvis nitratus , sulphureus ; poudre à canon. Pover da sciöp, polvere d'archibugio, da schioppo, pulvis nitratus, pondre à giboyer. Canpè la pover ant j'ēūi, ingannare, far travedere, voler mostrare a uno una cosa per un'altra, gittar la polvere negli occhi, fucum alicui facere, umbras alicui cudere, trudere, pulverem oculis offundere, jeter de la poudre aux yeux, en impoegenus, inops, mendicus, pau- ser, eblouir par des discours

trompeurs. Significa anche onse le man , V. Sopatè la po*ver* , senotere la polvere ad alcuno, bastonarlo, o strapazzarlo con fatti, o con parole , aliquem verberare , cœdere, secouer la poussière à quelqu'an , le maltraiter. Andè 'n *pover* , convertirsi in polvere , dilegnarsi, svanire, mancare, deficere, evanescere, s'évanouir, se fondre, se dissiper, s'en aller en fumée.

Povraja, moltitudine di mendicauti, gente povera, poveraglia , pauperum turba , fæx vulgi, gueusaille, truandaille.

Povras, polvere levata, agitata da vento, o da altra cosa, polverio, nubes pulverea, turbo pulvereus, tourbillon de ponssière, grande poussière, qui s'élève.

*Povrè* , colui , che fabbrica , o veude la polvere dell'armi da fuoco, polverista, pulveris nitrati opijex, venditor, fabriquant de poudre à canon, poudrier.

Povrera, edifizio, ove si fabbrica, o luogo, ove si conserva la polvere per l'armi da fuoco . . . . moulin à poudre à canon, poudrière.

Povrèt, si usa talora per espressione di compassione, o d'altri effetti, poverello, poverino, poveretto, panperculus, miser, misellus, pauvret, infortuné, misérable,

malheureux.

Povrögna, erba, che nasce nei campi, e ne' vigneti, e getta molti fusti teneri, distesi a terra , anagalfide , erba degli necellini, pavarina, anagallis, mouron, anagallis, [ mourou des petits oiseaux.

Povron, pianta, che produce una bacca coriacea, arida, la quale immatura, ed acconcia in aceto si mangia per aguzzare l'appetito. I Francesi la chiamano corallo di giardino pel suo vivo colore rosso quand'è maturo, e pepe d'India, e di Guinea a cagion del sapor bruciante, che acquista nel maturare, peperone . . . . corail de jardin, poivre du Brésil, de Guinée, poivre en gousse, piment de Guinée. Alb. Diz. Un.

Pra, quel campo, il quale non lavorato serve per produrre erbe da pascolare, 🦸 da far fieno, prato, pratum, pre. Fe pra net, V. Net. Vale anche maudar via tutta la servitù , e prenderne dell'altra ...

faire maison neuve.

Pra sot'aqua, prato, che si può bagnare , *pratum riguum ,* pré qu'on arrose. *Pra sens*' *aqua* , prato , che non si può baguare, pratum siccaneum, pré, qu'on n'arrose point.

Prasar, a caso, casualmente, forte, fortuito, casu, par hasard, par accident, casuel-

lement, fortuitement.

Prudaria, campagna di prati, più prati insieme, prateria, pratum ingens, prata, orum, prairie.

Prajet, praticello, pratello, pratulum, petit pré, préau.

Pramatwa , o pragmatica , riforma delle pompe, prammatica, lex sumptuaria, loix somptuaires. Pragmatica, si dice degli atti, in cui si regola l'ordine della successione al trono, prammatica . . . . . pragmatique.

Prassa, e sprussà, colpo di ciottolo, sassata, ciottolata, lapidis ictus, coup de pierre. De d'prassa, tirar alteni de' ciottoli, dar delle ciottolate. ciottobre, lapidibus petere ali quem, jeter des pierres à quel

Pratica, uso, o ficialia ia far che dessia, acquistata col molto o, care, pratica, esperienza, usus , experientia , exercitatio, actus, pratique, usage, expérience. Pratica, per amicizia, conversazione, consuctad), hantise, commerce, fréquentation. Pratica, per usaaza, costume, mos, usus, consuetudo, habitus , contume, habitude. Pratica, per trattato, maneggio, negozio, res, negotium, consilium, traité, menée, manège, pratique. Fe la pratica, esercitarsi per acquistar la pratica, se se exercere, s'exercer, acquérir l'usage. Fè pratica , lar le pratiche, maneggiarsi, o raccomandarsi per ottenere checchessia, suffragia captare, agir, se remuer, se donner du mouvement, se recommander pour obtenir quelque chose.

Praticant, colui, che si esercita in qualche arte, qui excolit, qui exercet se in aliqua arte, qui se rend habile à quelque chose, s'v exerce, en acquiert la pratique, praticien.

Pratiche, metter in pratica, usare, esercitare, prati**c**are, *udhibere*, *uti*,*exequi*, factitare, pratiquer, exercer, mettre en pratique, en usage. Pratiche, trattare, negoziare, consultare, agere, consulere, traiter, consulter, né- grazia, dimandato con pre-

gocier. Pratiche, conversare, aver commercio, versari, conversari , uti, consuctudinem habere , congredi cum aliquo consuctudine quotidiana, pratiquer, haater, héquenter, communiquer Pratichesse, prender pratica, farsi pratico, se exercere, versari, se rendre habile à quelque chose, s'y exercer. Pratichesse, faisi sovente, praticarsi, esser in uso, partando di cose, factitari, usurpari crebro, se pratiquer, se faire souvent. La tal usausa a s' pratica pì nea, andò in disuso quella cosa, id nunc obmutuit, hoc abiit in desuetudinem, cela ne se pratique plus. Pratichesse, conversare, aver commercio insieme; Alè un pes ch' as pratico.... vetus inter eos usus intercedit, ils se pratiquent, ils se fréquentent depuis long-temps.

Prebenuta, rendita ferma di cappella, o di canonicato, prebenda, proventus sacer, pensio , annona sacra , vulgo præbenda, prébende, bénéfice, canonicat.

Prè, ventricolo carnoso degli uccelli, ventriglio, ventricchio, ventriculus, venter, le gésier de la voluille, où descend, et où se digére la mangeaille, qui etait dans le jabot de l'oiseau.

Prè ale, o sausa d' prè-ale, spezie di manicaretto fatto per lo più di colli, di alc, e di curatelle di polli, capponi, c simili, eibreo, minutal, fricassée d'abatis de poulets, chapons, ec.

Precari, add., chiesto in

ghiera, o fatto per tolleranza, per licenza, pre ario, precarius, précaire. Avei 'l possès solament per precari, precariament.... precario possidere, ne posseder que par précaire.

Precausion, cantela per non incorrere m qualche male, per non cadere in qualche inconveniente, precauzione v. dell' nso it., cautio, provisio, précaution. Piè tute le precausion.... omnia providere, ac præcavere diligentissime, se servir de toutes les précautions.

Preciaire da preacher voc. Inglese, che significa predicatore. Ministr, quegli che predica a qu'ilche setta eretica, ministro, minister, prédicant.

Precipisi, luogo dirupato, dal quale si può agevolmente precipitare, precipizio, locus prwceps, o prwruptus, precipitium, precipice, abyme. Presipisi, per cadata, rovina grandissima, precipizio, ruina, clades, pernicies, casus, précipice, grande chûte.

Precipité, gittare una cosa con furia, e precipitosamente da alto in basso, precipitare, in præceps, o præcipitem dejicere, agere, dare, précipiter, jeter du haut en bas. Precipitè , cader rovinosamente, come da una rupe, esimili , precipitare , præcipitem dejici, agi, devolvi, cadere, se précipiter, tomber de haut en has. Precipité, far una cosa frettolosamente, e male, od andare incontro a checchessia con poca considerazione, ves præcipitare, festinare, præ-

propere agere, rucre in agendo, agir avec trop d'empressement, hâter trop quelque chose, se précipiter, se laisser aller sans réflexion. Precipité, term de Chimici, l'andare a fondo le materie già dissolute in alcuni liquori, quando altri vi se ne mescolano di contraria natura, precipitare, sidere, considere, subsidere, précipiter.

Predica, ragionamento, che si fa in predicando, predica, sacra concio, oratio, sermon, prédication. Predica, riprensione, avvertimento, reprehensio, objurgatio, animadversio, sermon, remontrance ennuyense. Fè la predica, V.

Predichè.

Predicant, si dice il predicatore di alcuna setta erctica . . . . prédicant, ministre luthérien.

Prediché, anninziare, dichiarare pubblicamente il Vangelo al popolo, e riprenderlo dei vizii, predicare, concionari , concionem habere , de rebus divinis ad populum dicere, sermonem habere, prêcher, annoncer la parole de D.eu. *Pre*dichè, pregare altrui con gran circuito di parole, multis verbis precari, orare, rogare, prêcher, prier avec un grand détour de paroles. Prediche, lodare, dir bene, laudibus extollere, landare, prêcher, louer, proner, vanter Prediche, pubblicare, evulgare, divulgare, palam facere, in vulgus indicare, publier, divulguer, faire savoir une chose a tout le monde.

Prefasio, particolare ora-

dote intorno al mezzo delia Messa , prefazio . . . . pré face de la Messe.

Prefet, colui, che esercita una prefettura, che è incaricato dell'amministrazione di un Dipartimento , Prefetto , Præfectus, Préfet. Prefet dle scole, Preietto delle scuole, Gymnasiarcha, Préfet écoles, d'un Collège.

Prefetura , dignità , funzioni del Prefetto, Prefettura.... Préfecture. Prefetura , il palazzo , ove il Prefetto esercita la sua carica, Prefettura , Præ torium , domus Præfecti , Pvé-

fecture.

*Pregadiù* , arnese di legno per inginocchiarvisi su, inginocchiatojo, compages lignea, cui quis precans Deum, netitur, suppositum cubitis, et genibus Deum precantis ful-

mentum, prie-Dieu.

Preghè , domandar umilmente ad alcuno quello, che si desidera da lui , pregare , orare , precari , deprecari , obtestari, obsecrare, prier, requérir, demander par grace. Nen fesse preghè tröp, nen fesse stirasse, non si fare stracciare i panni, non si far pregar troppo, annuere, ultro concedere, ne se faire pas tirer l'oreille, ne se faire pas beaucoup prier.

Pregn, add., ed al femminino *pęrgna* , gravido , proprio della femmina, che ha il parto in corpo, pregno, gravi da, prægnans, quæ ventrem fert, grosse, enceinte. Pregu, si dice di qualunque cosa stra-

zione, che si dice dal Sacer- I gno, refertus, plenus, plein; enflé, qui regorge.

Preis , quella materia , che si mette nel latte per rappigliarlo sia fior di cardo , sia gaglio; presame, coagidum, presure, caille lait, gallium. II gaglio è una materia fatta di ventricini di bestinoli pieni di latte, come d'agnelli, capretti, e simili, che ancora uon abbiano pasciuto.

Preis add. , V. Prendu.

Preisa , presa. Fè preisa , diciamo quando la colla , la calcina, il gesso, lo stucco, e simili materie, che si adoprano liquide, poi nell'asciugarsi, e seccarsi si assodano; appigliarsi , appiccarsi , far presa, conglutinari, se preudre, faire liaison. Preisa d' *tabach* , la quantità di tabacco, che si può prendere con due dita, cioè cot pollice, e coll' indice; presa di tabacco, *sumtio tabaci* , une prise d**e** tabac. Piè na preisa d' tabach .... triti tabaci pugillum naribus abducere , in nares indere , naribus haurire , prendre une prise, une pincée de tabac.

Prcive , e dal volgo Previ , quegli che è promosso al sacerdozio, prete, sacerdos, prêtre. Fesse preise, farsi prete , impreta**rsi ,** *clericalem ha*bitum induere, embrasser l'état ecclésiastique, se faire prêtre. As fails fiña'l preive a l'au*tar* , prov. che si usa per iscusare qualche difetto mediocce mostrando esser facile l'errare anco in cose di maggiore importanza ; erra il prete all' bocchevolmente plena, pre- altare, aliquando bonus dormitat Homerus, chacun est sujet à se tromper. Preive, monia, arnese di legno, in cui si sospende un caldanino pieno di bracia per far iscaldare il letto; trabiccolo, prete, v. dell'uso il.... moine.

Prelat, colui, che ha diguità ecclesiastica, come Cardinale, Vescovo, Abbate ec., Prelato, Præsul, Antistes,

Prélat.

Prelevé, torre avanti una parte di checchessia, præcipere, præsumere, præccupare, prélaver. lever préalablement une certaine portion sur le total.

Prème, importare, atte nere, esser a cuore, calere, interesse, referre, cordi, o curæ esse, presser, imporier. Preme, dicesi di quella poe' acqua, che si vede in certe grotte quasi sudare dalla terra, o dalle mura; gemitio, scaturigo, l'action de distiller, de couler, dégoutter des voûtes, des caves, ec.

Premura, V. Pressa.

Prende, dicesi il rassodarsi d'un corpo liquido, rappi gliarsi, congelarsi, cogi, coagulari, eailler, coagular, prendre, se figer. Così dicesi del brodo, sego ec., quando raftreddano, rassegare, assevare; così pure del latte, quando si mette il presame ec.

Prenditor, quegli, che è destinato per fare i viglietti, ricevere i denari, e darne ai vincitori del giuoco del Seminario; imprenditore, ricevitore, acceptor, receveur.

Prendie, o preis add., rappreso, rassodato, congelato,

mital Homerus, chacun est coagulatus, coagulé, caillé, sujet à se tromper. Preive, figé.

Prépotensa, aggravio, o sforzamento fatto altrui contro ragione; angheria, oppressione, potenza smoderata, violentia, coactio, acerba exactio, impotentia, vexation, exaction, extorsion, oppression, tyrannie.

Prépatent oppressore, angariatore, oppressor, impotent, qui vexat, exterquet, oppresseur, concussionnaire, qui fait des exters ons.

Près a noch , V. Poch sù,

pösk giù.

Presa V. Program.

Presepio, dices quell'apprato, che si es melle case, o nelle chiese al tempo di Nutale per 19,000 de la Natività del Signon de Reticume; capanarocias curatis Christi presepe, sel macunabula, la crèche, la berecau de Notre Seigneur.

Prèsent sust., la cosa, che si presenta, presente, munus, donum, présent, don, libéralité.

Presensa, aspetto, cospetto, aspectus, conspectus, præsentia, présence. Om d' bela presensa , d' bela statura , uomo di hell'aspetto, di bella statura, præstanti forma, et corporis habitu vir, homme bien facé, bien taillé, qui a une belle présence, une honne mine, une belle taille. Om d' pöca presensa, d'un marì *aspėt* , uomo di poca presenza, di meschino aspetto, sparutelfo, tristauzuolo, gracilis, strigosus, chafouin. An presensa, in presenza, coram, en présence. An presensa, in presenza, in persona, personalmente, per se, non per alium, personnellement, en personne, en présence. Presensa d'spirit, spirit present, acutezza d'ingegno, prontezza di spirito, ingenii acies, alacritas, présence d'esprit, esprit vif, et prompt, et qu'il dit, et fait sur le champ ce, qu'il y a de plus à propos à dire, on a faire.

Preside, colui, che ha certa carica di presiedere, Preside, v. dell'uso , Prefetto , Præses , Præfectus, Président, qui préside, qui est à la tête d'une assemblée.

President, colui, che presiede, che è il capo d'un'adunanza, e per lo più si dice de'Magistrati, Presidente, Præses, Moderator, Præfectus, Président, Chef. Prim President, primo Presidente, Senatus Princeps, primarius, premier Président.

Presitè, o persitè, mandar il precetto, o per pagare, o per comparire in giudizio, o simili, precettare, præcipere, donner ordre de payer, ou de comparaître en justice.

Presonsion, arroganza, presunzione, prosunzione, temeritas, audacia, arrogantia, confidentia, nimia sui fiducia, présomption, arrogance, suffisance, vanité, sot orgueil. Presonsion, per congettura, opinione, dubitazione, suspicio, conjectura, opinio, soupçon, conjecture, jugement fondé sur les apparences, sur les indices. Presonsion, term.

usa per proveto la nostra intenzione in gudizio, juris prejudicia, sesercio ex conjectura, presomption.

Presontiv, atto a presunzione, che può essere presunto: Erede presentiv, e.ede presuntivo . . . . héritier présomptif, celui qui est regardé comme le plus proche héritier, en sorte cependant qu'il peut survenir des enfans, qui l'excluent de la succession.

Presontuos, arrogante, di sfacciato ardire, presontuoso, prosontuoso, arrogans, audax, temerarius, confidens, sibi fidens, présomptueux, téméraire, confiant, suffisant, arrogant, vain, orgueilleux.

Pressa, strumento da soppressare, composto di due assi, tra i quali si pone la cosa, che si vuol soppressare, caricandola, e stringendola, soppressa, pressarium, presse. Pressa, si dice anche un ferro, che serve a soppressare la biancheria, V. Fer da stirè. Butè an pressa, metter in soppressa, pigiare, calcare, supprimere, calcare, lustrer, mettre en presse, calandrer. Pressa, desiderio di spedire, o di fare checchessia prestamente, sollecitudine, prestezza, fretta, festinatio, properatio, hâte, promptitude, précipitation, vîtesse, célérité. An pressa, in fretta, con fretta, festine, propere, à la hâte, avec précipitation , couranment, en diligence. Avèi pressa, aver fretta, festinare, properare, avoir legale, conghiettura, che si bâte, être presse. Di 'l breviari an pressa, mangèlo, dir il breviario in fretta, a precipizio, breviarium præpropere recitare, débriver son bréviaire.

Pressant, premuroso, sollecito, molesto, importuno, che fa premera, instrus, acrus, sollicitus, pressant. Pressant, dicesi anche delle cose, come afe pressant, maludia pressant, premuroso, urgens, ma gni momenti, pressant.

Pressè, metter in soppressa, supprimere, calcare, mettre en presse, calandrer. Pres sè le costure, soppressare le cuciture, il cucito, callido ferro suturas premere, et coæquare. passer les coûtures, v passer le carreau. Presse, incalzare, sollccitare, urgere, premere, presser, håter. Presse, in s. n., importare, premere, esser necessario, interesse, re*ferre* , *urgerc* , presser , porter Pressesse, affrettarsi, sollecitarsi, sbrigarsi, esser premuroso, properare, festinare, se hâter, se dépêcher, s'empresser. Esse pressà dal bsogn, da la fam, essere stimolato, angustiato dalla necessità, dalla fame, necessitate, inopia, fame cogi, urgeri, être pressé par le besoin, par la faim. Mal cha pressa, malattia violenta, pressante, che ha bisogno d'un pronto soccorso, morbus gravis, magni momenti, maladie, qui presse.

Pressièna, sorta di stoffa
.... presciene, voce
dell'uso fr.

Prest, avv., subito, tosto, presto, subitamente, presta-

mente, subito, illico, statim, vite, vitement, promptement, aussi-tòt, d'abord, soudain. Fè prest, far presto, festinare, moram movere, maturare, se expedire, cito conficere, absolvere, faire vite, être expéditif, dépêcher, hâter.

Presie, V. Poste.

Prestè, o petè, o anpermuè, V. Si veule feve un nemis, presteje d'dnè, il prestar danaro apporta nimicizia, amicos pecunia credita, reddenda inimicitias parit, ami au prêter, ennemi au rendre.

Prestessa, sollecitudine, prestezza, celeritas, velocitas, proper tiro, festinatio, vitesse, promptitude, hâte, célérité, vélocité. Prestessa d'man, ginoco di mano, gherminella, lusas, bateluge, tour de passe-passe, tour d'adresse, tour de batelenr. Prestessa d'man, per inganno, baratteria, præstiguæ, fracus, dolus, friponnerie, tromperie, charlatanerie, fourberie, duperie.

Prestit, prestanza, prestito, mutuum, mutua pecunia, prêt, emprunt. Piè, o dè an prestit, V. Pestè.

Presume, V. Prosume.

Pretèst, ragione siasi vera, od apparente, colla quale si operi checchessia, o si aonesti l'operato, pretesto, prætextus, simulatio, caussa, species, color, prétexte, titre, excuse, voile, couleur, couverture. Pretèst da alman, sofisticheria, ragione senza fondamento, cavillazione, cavillatio, prætextum simulatum, chicane, cavillation, ruse.

Prèt, paga de'soldati, sti-

pendii repræsentatio, prêt de [ soldat.

Pręta , pietruzza , sassolino , ciottolo, lapillus, pierrette, caillou.

Pretension, ragione, che uno crede aver sopra qualche cosa , pretensione , postulatum , controversum jus, jus animo præsumptum, prétention. Pretensiòn, specie di lunga collana, che pende dal collo delle donne, a cui è appesa di ordinario una croce . . . . .

Pretèrito, in m. b., dicesi la parte deretana del corpo umano, il culo, il preterito, podex, le derrière, le cul.

 $ec{P}$ retöcölö $\,,\,\,$ pegg. di  $\,$ preive $\,,\,\,$ e si dice quasi per mostrare la bassezza , e poca perizia di alcuno, che sia prete, pretazzuolo , pretignnolo , pretonzolo, sacerdos vilis, ignorans, prêtre ignorant, chapelain , prêtre sot , impoli.

Previas, pegg. di preive, detto così per dispregio, o per dispetto, pretaccio, vilis sacerdos, vilain prêtre, maudit

prêtre.

Previon, accr. di preive, pretone . . . . un prêtre fort grand.

Previöt, prete giovane, e per lo più si dice con qualche aggiunto lodevole, pretino . . . . . petit, jeune, joli prêtre.

Previùc, V. Pretöcölö.

Prevöst, colui, che gode la dignità della propositura, proposto, præpositus, prévôt.

Prevostura, titolo di dignità o benefizio ecclesiastico, propositura , *præpositura* . ٦ôté.

Prēus, quello spazio di terra nel campo tra solco, e soleo, porea, ajuola, porca, lira , enrue.

Prēuva, esperimento, eimento , prova , periculum , ex*perimentum* , éprenve , essai , expérience, tentative. Prēuva, testimonianza , ragione confermativa, argumentum, ratio, probatio, prenve, gage, témoignage. Dè a la prēuva, vendere sotto condizione di far la prova, dare a prova, vendere ea lege, ut si res in caussa redhibendi Juerit , redhibeatur, vendre, donner à l'epreuve , à l'essai. An préuva d' *lò* , in fatti , *revera* , marqueque, de-fait.

Priè, piccolo cannone di ferro, o di bronzo colla camera aperta, donde s' introducono nell'anima le balle . che sono ordinariamente di pietra , e la metraglia. In questa si adatta un mortaretto-del medesimo metallo , il quale vi si mette forzandolo con una zeppa di ferro. Servono questi cannoni a-fare qualche scarica da vicino, e nell'abhordaggio, petriere, petrero, t. de bombardieri , e marinaj . . . .

Prim, principio di numero ordinativo, al quale segue second ( secondo ) primo, pri*mus* , premier. *Prim* , principale, primo, princeps, primarius, antistes . . . . 'L prim sēūgn , la prima gioventu , vale net principio del sonno, il principio della giovanezza, nel primo sonno, la prima giovanezza, somno subeunte, intens adolescentia, premier sommeil

pierrier.

ec. Prim frut, frut matine, frutto primaticcio, fructus procesox, primitioe, fruit pré-

coce, printannier.

*Prima* avv., in principio, primieramente, di prima, prim), primum, ante omnia, premièrement, en premier lien. avant tout. A : prima, in prima, per l'avanti, primo, antea, ab initio, auparavant, au préalable.

Prima, una delle quattro stagioni dell'anno , primavera , tempus vernum; ver, printemps, saison nouvelle, renouvean.

Primevere, sorta di fiore, primula veris, primula acaulis .....

Primgenit, prime generato, primo figlio, primogenito, naiu major, primævus, aîné.

*Primièra* , sorta di giuoco di carte, primiera ... prime. *Primièra* , diconsi anche quattro carte di quattro semi, primiera . . . prime.

Primogénitura, astratto di primogenito, primogenitura, major, o grandior ætas, primogéniture. Primogenitura, ragione di succedere negli stati , o negli effetti , che porta seco l'esser primogenito, primogenitura, jus grandioris ætatis, jus natu majoris, dron d'aînesse, primogéniture. Primogenitura, quella parte d'ere dità, che spetta al primoge nito . . . . lidéicommis, biens de l'aîné.

Prinsi, quegli, che gode il dominio, e il grado del prin cipato, ed è titolo, che si dà ad ognuno, che ha stato, e signoria grande, Prencipe, Princeps, Prince. St dice anche Prinsi al primogenito de l

Principi grandi, che dec succelore nel loro stato , Principe, Princeps, Prince, l'héritier présomptif de la couronne.

Prinsipiant, in forza di sustant, dicesi di chi non è per auco ben istrutto, e pratico, principiante, novizio, tiro,

apprenti.

Printende, intendere alcuna cosa non espressa, o alcun poco accennata, sottintendere, subaudire, sous-entendre.

Priòr, colui, che gode priorato ecclesiastico, priore , prxses, prior, prieur. Priòr, o padre priòr, dicevasi anche il superiore di alcuni conventi, priore, prior, prieur. Priòr, dicevasi pirimenti del superiore delle confraternite, priore, fratriarchus.... In certi luoghi dicevasi Retòr.

Priòra, donna, che presiede ad una confraternita, ad una compagnia, priora.....

Privà, comod, luogo, ove si depongono gli escrementi, cesso, privato, agiamento, iaogo comune, forse detto *pri*và, dall'esser posto in parte men pubblica, e più nascosta clie sia possibile, forica, latrina, privé, garde-robe, litrines , retrait.

Privativa, esclusione, esenzione, eccettuazione, privile-

gio , V. Privilègi.

Privilègi, dritto singolare recordato ad una sola persona, h cui essa soltanto ha la facaltà di servirsi, privilegio, privilegium, immunitas, priulège, grace, exemption.

Prico, v. pop., pericolo, periculum, danger, risque,

Pro sust. , giovamento , uti- [ lità , profitto , ajuto , vantaggio, commodum, utilitas, utilité , profit , avantage. A che pro? a qual fine? con qual ragione? ad quid? quorsum? pourquoi? à quoi but? Fe *pro* , giovare , esser utile , *pro*desse, proficere, conducere, conferre, être utile, faire du bien. Pro e contra, in utilità, e in danno, in favore, e in disfavore, pro, e contro, in utramque partem, pour, et contre. Bon pro fassa, si dice per augurar altrui bene, rallegrandosi di qualche sua felicità, buon pro ti faccia, bene tibi sit, grand bien vous fasse.

Pro, bastansa avv., abbastanza . . . . assez , suffisamment. Avèine pro , averne abbastanza, bastare, sufficere, suffire.

Proncòra, sufficientemente, competentemente, satis, idonce, apte, concinne, convenienter, suffisamment, compétemment, raisonnablement.

Procès, prosès, si dicono tutto le scritture degli atti, che si fanno nelle cause si civili, che criminali, processo, acta, procès. Fè 'n prosès, prosese, far un processo, processare, formar processo, inquirere, anquirere, quastionem instituere in aliquem, procéder contre quelqu'un, lui faire un procès.

Processà, prosessà, processato, inquisitus, poursnivi, condamné en justice.

Procession, Landare, che fanno per lo più gli Ecclecantando salmi, ed altre orazioni in lode di Dio, processione, supplicatio, procession. Fè ua procession, andè an procession, far processione, andar in processione, supplicationem habere, structa supplicum acie prodire, faire une procession, aller en procession. Fè la procession, andar attorno, andar quà e là, modo basso , vagari , evagari , cursitare, faire des allées, et des venues, roder la ville.

Procint, usasi col verbo essere: Esse procint, o an procint, esser in procinto, esser apparecchiato, e in assetto, præsto, o in promptu esse, accinctum esse, in procincto stare, être sur le point de faire, être tout près, préparé, disposé à faire, on à dire quelque chose.

Proclam, dimunzia, pubblicazione, denuntiatio, promulgatio, publication, dénonciation, proclamation.

Proclama, pubblicazione, bando, editto, proconium, edictum, denunciatio publica, proclamation, publication solennelle.

Procura, strumento di scrittura fatta per pubblica persona, col quale si dà altrui autorità di operare in nome, e in vece di se medesimo, procura, litera procuratoria, facta per syngraphum procurandi potestas, procuration.

Procurator, quegli, che agita , e difende le cause d'altrui , procuratore, procurator, cognitor, procureur. Procura tor, se è fuori di giudizio... siastici attorno in ordinanza lun procurent, un fondé de

pouvoir. Se è in gindizio, ca indicus, avoné Procurator General, Inperial, procurato re Generale , Imperiale . . . . procureur Général, Impérial. Procurator di pöver, procuratore de'poveri. .. Procurator fiscal, procuratore fiscale . . . procureur fiscal. Procurator Grieral, dicesi negli Ordini Religiosi quel Religioso, che era caricato degli interessi di tuto l'Ordine, Procuratore Generale . . . . Procureur Général. Si dava parimente il nome di *procurator* , o *padre* procurator, o padre sindich, m ciascuna casa religiosa al Religioso , che era incuricato degli interessi temporali della casa, procuratore, procurafor , procureur.

Prodot, dicesi del numero, che risulta da due, o più numeri moltiplicati insieme, prodotto.... le produit. Prodotto, produzione, frutto, rendita, profitto, fructus, reditus, proventus, lucrum, rente, profit, revenu, fruit.

Produe, generare, creare, produre, producere, creare, gignere, ferre, produire, engendrer, causer, donner missance. Produe, metter in campo, porre avanti, addurre, produrre, proferre, exhibere, in medium afferre, ob ocutos ponere, oculis subjecte, produire, exposer a la vue, ou à l'examen, alléguer, citer.

Profès, che ha fatto professione, e dicesi de' religiosi regolari, professo, professus, profèss.

Professa, Monaca, che ha proponere, designatio professione in un Mon. - mure, projeter-

stero, professa, professa, professa,

Pofession, solenne promessa di osservaza, che fanno i Regolari, professione, profession profession des Religieux. Profession, arté, mestiere, esercizio, ars, exercitatio, profession, vacation, art, métier. Profession, instituto, vitæ ratio, vitæ institutum, profession.

Professor, professore, professor, doctor, antecessor, magister, professeur.

Profil, veduta per parte, ed è il ritrarre da una sola parte del viso a differenza di ritrarre tutto il viso; profilo, unam vultus partem exprimere, profil, représenter en profil, peindre de profil. Profil, ornamento della parte esterna di qualche cosa, profilo, ora ornatus, ornamentum, bordure, contour.

Profile, ritrarce in profilo, profilare, partem unam vultus exprimere, profile, dessiner en profil. Profile, ornare la parte esterna o di sopra, o di sotto, profilare, oram exornare, expulire, contoarner, enjoliver, mettre une bordure.

Profum, profumè, V. Perfum, perfumè.

Proget, profferta, principio di trattato, obblazione, negozio, progetto, designatio, informatio, consilium, propositio, projet, idée, vue, résolution.

Progetè, far progetto, intavolare, porre sul tappeto, proponere, designare, informure, projeter. Prolough, dilazione, che si ottiene al pagamento, o qualunque altra dilazione, soprattieni, procrastinatio, mora, dilatio, delai, remise, répit, retard.

Promesse, o prometiure, mutua promessa di prendersi per marito, e moglie, promessa delle (uture nozze, *spon*satia, accordailles. Fè le promesse, promettere, dar fede di matrimonio, rite spondere nupturam se alicui, parlando della donna, ducturum se aliquam in matrimonium, parlando dell'uomo , fiancer quel qu'an, (se dit de la femme) fiancer quelqu'une ( se dit de Phomme), promettre dans les tormes qu'on épousera un tel, une telle, donner la main.

*Promete* , obbligare altrui la sua tede di fare alcuna cosa , fare sperar checchessia , promettere, promittere, polliceri, spondere, despondere, promettre, donner parole, s'engager par parole. Promete per fè le promesse, N. Promete soa fia, promettere di dace per moglie la sua figlinola , spoudere puellam , despon*dere alicii filiam* , accorder sa title en mariage. Prometse, darsi ad intendere di poter fare, sperare, se faire fort, se promettre, especer. Pro*metse d'un* , assicurarsi di poterlo disporre a ciò, che si vuote, promettersi d'alcuno, sibi spondere posse de aligno, se promettre de quelqu'an, se flatter, on espérer, se tenir assuré de l'amener, de pouvoir le disposer à ce qu'onveut de lui. Promete per un, l

entrar mallevadore, o dar sicuità di tar quello , che è obbligato a far colui , per cui si promette, spondere alieni pro altero, pro aliquo vacam heri, répondre pour quelquien, s'obliger, on être cantion pour lui. Promete per affectuare; it prometo ch' a l'è così, io ti prometto, ch'ell'è così tibi recipio, adfirmo rem ita esse, je te promets, je t'assure que c'est ainsi. Promete pi carn, ch' pau, prometter Roma, e toma, o mari, e monti, dar erba trastulia , prometter m**ol**te, e grandi cose, e talora di quelle, che abbiano dell' impossibile a mantenersi, *mou*tes, et maria, o montes auri polliceri, promettre monts et merveilles, promettre plus de beurre, que de pain, coucher gros, enjoler, faire des grandes promesses.

Promete pi carn, chi pan, far grandi promesse, prometter Roma, e toma, uccellare, infinocchiare, adescare, pollicitando lactare amicos, onerare spe pramiorum, promettre pius de beurre, que de pain, enjoler, faire des grandes promesses.

Promeuve, conferir grado, o dignità ad alcuno, promuo-vere, promovere, provehere, evehere, efferre, promouvoir, avancer, élever à quelque dignité. Promeuve, dar moto, cominciamento, vigore, o incitamento, movere, incitare, exciture, indicere, aggredi, commencer, pousser, moster une affaire.

Prometer, the promuove,

promotore, qui provehit, promovet, patronus, promoteur. Promotor dla mensa, procuratore della mensa . . . .

Pronö , spiegazione del Vangelo, che fa il Curato alla Messa nei giorni di Domenica, inter Missæ solemnia declaratio , vel explicatio articulorum fidei christiane, prone, instruction chrétienne, que fait un Curé à ses paroissiens.

*Prontè* , pariè , metter in ordine, in assetto, in panto, apprestare, preparare, apparecchiare, parare, præparare, apparare, préparer, apprêter, mettre en ordre, ranger, dresser, meubler, mettre en état. Pronte la tavla, acconciar la tavola per mangiare, mensam instruere, mettre le convert. Pronte da disnè, apparecchiare il pranzo, parare convivium, apprêter. Prontesse, appareceniarsi, instrui, eccornari, parare se, apponere se, accingere se, expedire se, se préparer, se disposer, s'apprêter, se pourvoir, se munir.

Propulè, divolgare, manifestare, far noto, propalare, manifesture, evulgare, publisare, palain facere, prodere, efferre, enuntiare, proferre in populum, divulgaer, manifester, déclarer, découvrir.

Propi sust., V. Proprietà. Propi add., che è conveniente, che ha quella proprieta, giustezza, che si richiede; murce, ande, esse propi, assettato, aggiustato, ben in ordine, pulito, ornatus, elegans, concinnus, compositus, propre.

fallo, sicuramente, profecto, siquidem, mehercle, précisément, sans doute, proprement.

Propina, porzione di danaro, che si distribuisce a' Dottori da chi prende i gradi; propina, propinatio, propine, l'argent, qui l'on, donne quand on prend ses grades. Propiña, onorario, che si dà al Giudice per ottener la sentenza ; sportula, *sportula*, épices, vaca-

Propoñe, porre avanti, o metter in campo il soggetto, del quale, o sopra il quale si vuol discorrere, o ragionare, o in alcun' altra maniera servirsi; proporte, proponere, expouere, in medium afferre, offerre, proposer, suggérer, représenter quelque chose. Propons, deliberare, statuire, proponere, destinure animo, constituere, déterminer, délibérer, se proposer de faire quelque chose.

Propöst, o propösta, cosa proposta, soggetto, argumentum, propos, sujet, matière, dont il s'agit. Propost , deliberazione, proposito, proponimento, propositum, consilium, mens, propos, intention , résolution.

Pro-rata v. lat., che significa a proporzione, pro ratione, prorata.

Prövoga, V. Prolongh. Prosses, V. Proces. Prossesè, V. Procesè.

Prosume, pretendere oltre al convenevole, arrogarsi, aver ardimento, presumere, sibi nimium sumere, tribuere, ar-Propi avv., appunto, senza rogare, sibi nimis considere, audere, plus justo sibi arrogare, présumer, avoir trop bonne opinion de soi. Prosume, far conghiettura, immaginare, presupporre, conjicere, suspicari, censere, credere, existimare, animo præsumere, présumer, conjecturer, réputer, soupçonner, se persuader, juger par induction, avoir opinion que etc.

Prosonsion, V. Presonsion.
Pretesta, il far pubblica dichiarazione della propria volonta, e talvolta per via giuridica, protesta, contestata de-

nunciatio, protestation.

Protestant, in forza di sustant., professore della Religione secondo la confessione Augustana, protestante, voce dell'uso . . . . protestant, religionnaire, prétendu réformé.

Protestè, confessare, palesare, pubblicare, protestare, testificari, profiteri, protester, confesser, avoner. Proteste, denunziare, fare intendere ad uno che faccia, o non faccia checchessia, e per lo più in forma giuridica, protestare, contestando denunciare, protester, déclarer en forme juridique. Protestè i dani ec., protestar danno , e interesse , · · · · protester de tous dépens , dommages , et interêts. Protestè na canbial, dicono i mercatanti il fare un protesto giuridico, per cui si dichara a colui, il quale si è fatto tratta d'una cambiale, che per difetto d'accettazione, o di pagamento al tempo prefisso egli, e il suo corrispondente

ni, a' quali il portator della lettera potrà soggiacere .... protester une lettic de chan-

ge, faire un pro 3

Protocol. I have a la contenuto da Notaj per a convisopra i contratti, e testamenti, o libretto, sopra il quale si segnano, e registrano brevemente le cose per distenderne poi scrittura più largamente, ed autenticamente, protocollo, formularum liber, protocole.

Protomodich, primo medico, archiatro, protomedico, archiatrus, protomedicus, medicorum princeps, premier medecin. Protomedich, estendesi abusivamente a significare parimente il medico destinato in ciascuna provincia a far le veci del protomedicato, rappresentante il protomedi-

cato . . . . .

Protonotàri Apostòlich, grado di preminenza nella Curia Romana, e specialmente di coloro, che ricevono gli atti de' pubblici concistorii, e gli spediscono in forma, Protonotario Apostolico... Protonotaire.

Provagne, coricare i rami delle piante, e i tralci delle viti senza tagliargli dal loro tronco, acciocchè faccian pianta, e germoglino per se stessi, propagginare, propagare, provigner.

Provenda, quella quantità di biada, che si da in una volta alte bestie, profenda, avena, ration d'avoine qu'on

donne à un cheval.

egli, e il suo corrispondente | Provenga, sorta d'erba, che saranno tenuti a tutti i dan- la tralci, e ha le foglie sem-

pre verdi, e simili a quelle della mortella, pervinca, vinca pervinca, pervenele. (Ha il fibre azzurro, con cinque foglie a campanella.)

Proventi, nam. plar., entrata, rendita, ntile, guadagno, fractus, reditus, provintis, rente, revenu, profit. Proventi decors, proventi decorsi.... les intérêts echas, les revenus échus.

Provèt, strumento, con eni si prova il grado della forza della polvere, provino, voce dell'uso it. . . . é prouvette.

Provincial, dicono i Frati a quello, che tra bro è il primo capo della provincia, Provinciale, Propositus, Provincialis, Provincial. Provincial, o Provincial, abitatore in provincia, provinciale, municeps, provincial.

Provianda, provvisione da bocca, vettovaglia, annona, commeatus, vivres, provisions

de bouche, provende.

Provision'il add., che è per modo di provvisione, provvisionale, fiduciarius, provisionnel.

Provisionalment, per modo di provvisione, provvisionalmente . . . . provisionnel-lement, en attendant, par pro-

visiou.

Provisione, provveditore, provisor, curator, pourvoyeur, formuseur. Provisione del Re, provveditore della Casa del Re, Regius obsonator, annonæ Regiue provisor, curator....

Provista, il provvedere, e savant, prude. Parlandosi di la cosa provveduta necessaria, donna, che fa l'onesta, la o utile per qualche spazio di tempo, provvedimento, prov- sta sul conteguo, que se si-

visione, provisio, comparatio, cibaria, orum, annona cibaria, provision. Provista, per riparo, provvedimento, provisio, comparatio, résolution, délibération, décret. Provista, somministranze di provvisione di derrate... fourniture, fourniture de denrées.

Pruca, chioma finta, capelli posticei, zazzera posticeia, parrucca, galericulam, caliendrum, coma adscititia, perruque. Pruca martlà a tre, quatr batajon, parrucca ben pettinata a tre, o quattro ordini, o giri.... Fè na pruca, na pentuada, far una riprensione, una bravata, objurgare, arguere, reprehendere, faire une réprintande à quelqu'un.

Prucassa, acer. ed avvil. di pruca, parruccaccia, v. dell' uso it., ingens, inconditum caliendrum, teignasse, mau-

vaise perruque.

Pruchè, parruechiere, voce dell'uso it., subdititie come concinnator, cinisto, perruquier. Prendesi anche per barbè, V.

Pruchin, dimm. di pruca, parruechiao, parvum caliendrum, petite perruque. Pruchin, zazzera posticcia delle donne....ehignon.

Prudo, dicesi per ischerzo a uomo che sta sul contegno, che mostra affettatamente di esser savio, prudente ec., sputasenno, gravis, serius, severus, prudentiæ jactator, homme, qui affecte de paraître savant, prude. Parlandosa di donna, che fa l'onesta, la savia, che fa la modesta, che sta sul conteguo, que se si-

mulat, vel ementitur probam, | Gioan, pera di san Giovanfemme prude, ou qui fait la pende.

Prui, pizzicare, bezzicare, pradere, pravire, demanger.

Prima , V. Brigna.

Prun , a prun , per ciascuno, pro unoquoque, pro singulis, in singulos, pour chicava. Peina toch d pan N. A

stidssapat.

Prus, sorta di frutto con granelli, buono a mangiare, comunemente di figura bislunga, e che va diminuendosi verso il piccinolo, pera, pyrum , poire. Prus gabavilan , o bosard, sorta di pera cosi detta, perché appare acerba al di fuori, ed è matura, pera bugiarda . . . . Prus bure, pera butiro, pyrum butyracenm, poire de beurre. Prus d'lira, pera grossa, pera di libbea, pyrum volemum librals , poi e de livre. Prus codögn, pera cotogni, pyrum ezdonium, com. Prus moscatel, pera moscadella, pyrum \_supertum , moscarum , poire muscade. Prus bergamöt, péra bergamotta, pyrum falernum, bergomaum, bergamote. Prus martinsach, pero tardivo di autunno, *pyrum tybe*rimum . . . Prus brut bon , . . . . brutte bonne , on poire da Page. Prus bon crestian, pera buon cristiano, nome volgare, ed è di due spezie, l' una d'estate, l'altra d'inverno, pyrum m.uumosum, poire de ban-chrétien. Prus cossèt, pera znecaetta, pyrum cucurbitinum . . . . Pras bianchet, pera bianchetta, pyrum lacteum, poire blanquette. Prus d' san | percuotere, cadere, verbera-Tom. 11.

m, pyram hor learium, poire de saint Jean. Prus taniè, pera primaticeia , *pyrum præ*vow, poire pritaunière. Prus *vigoreus* , sorta di pera molto sugosa , che si mangia nell'inverno , pera spina . . . virgoleuse. Prus rusinent , pera roggia , o ruggine , pyram rubiginosum, sorte de poire roussatre, forse rousselet. Prus calvilu, sorta di pera di buon odore, pera carovella.... calville. Prus giassēul, pera perla, o ghiacemolo, rosso da una parte . . . . Prus sira . pera di cera . . . . Prus camnen, o camola, sorta di pera, forse così detta per essere d'ordinario al di dentro camolà. Prus, figur., rabbuffo, bravata, bottone, motto pungente, scomma, objurgatio, dicterium, mot piquant, saccade, algurade, brocard.

Prusii, spazio di terra nei campi tra solco, e solco, porca, pulvinulus, enrue, sil-

loa, où l'on sème.

Prasse, Talhero, che prodace le pere, pero, pyrus,

poirier.

Pseta, moneta di soldi cinque, che anticamente era in corso nel Piemonte, forse così delta da pezzetta, o piccola pezza. Psęta , nome , fra quei tanti, che la loquace oscenità ha inventato per significare ciò che in italiano chiamasi fica. o potta, ed il latino vulva. curius, la nature de la femme, les parties honteuses.

Psii, psignon V. Pession. Psuchè, v. pleb., hattere. se , V. Plinesse.

Pugn, la mano serrata, pugno , pugnus , poing. Pugn , la percossa , che si da col pugao, pugno, pugnus, colaphus, coup de poing. Pugu sot at manton, sergozzone, *ictus pugni* , gourmade. *Mor*dse i pugn, mordersi le dita, graviter panitere, s'en répentir. A la da mordse, i pugn, egli se ne morderà le dita, huic illud dolebit, il s'en mordra le pouce, il s'en répentira. De'u pagn, dar pugna, percuoter con pugna, pugnis cedere, contundere, incursare oliquem, lâcher un coup de poing, gourmer, donner des coups de poing. Gughè puga, far alle pugna, percuotersi vicendevolmente colle pugna , ludere , certare paguis , se battre à coups de poing. Pugn, o pugna, quella quantita di materia, che puo contenere la mano serrata, pugno, pugneilo, pugillus, poignée de quelque chose. Pugn. prendesi anche per mano in sign. di carattere, o scrittura: Cost liber a l'è stà scrit d'mė pröpi puga , quitausa d' sö puga . . . . manus , mam , écriture. Thi anpugnà, aver, o tener in puguo, tener checchessia colla mano chiusa, in manu, proe manibus habere, tenere, avoir, ou tenir dans sa main.

Pugn sul col, sorgozzone, cioè sul gozzo, pugui ictus, gourmade. Pagn sul mostàs, cerione, cioè sul cerio, colaplus, un beau soudlet. Pugn

re, frapper, battre. Psuches | cioè sotto al mento, pugni ictus, coup de poing sous le menton.

> Pugnà, tanta quantità di materia, quanta si può tenere, e stringere in una mano, manata, pugnello, pugillus, m mipulus, une poignée, une pleine main. Pugnà d' spì, mazzo di spiga raccolto nel rispigolare, manata, manipulus, glane. Pugnà, involto di cencii, che si usa per tener in mano il ferro caldo da distendere la biancheria , o soppressare le cuciture per non abbruciarsi . . . . .

Pugual, impugnatura, manico, *capulus*, poignée, man-

Pugnanchè, dar delle percosse coi pugni, garontolare, pugnos impingere, donner des comps de poing. Puguanchesse, o desse di pugn ant el stö*mi* , picchiarsi il petto , *pal*mis pectora plungere, se battre la poitrine.

Pugnèt, la giuntura, od i polsi della mano, puguus, poi-

guet.

Pules, sorta d'insetto, che s' attacca principalmente alla pelle degli uomini, de' cani, gatti ec., per succiare il sangne, palce, pulex, pace. Butè na pules ant' j'orie, prov., che dinota dire una cosa, che tenga in confusione, e dia da pensare, metier una pulce nell' orecchio, scrapulum alicui injicere, mettre la pucc a l' oreille.

Pulese , V. Purse. Pull , V. Polide.

Pulisia, pulitezza, nettezcot al manton, sommonimo, la contr. di sporcizia, munditia, nitor, clegantia, propreté, netteté. Palisia, per política, governo civile d'una Città, polítia, polítie. Comissari d'palisia, Commessario di paliza... Commissaire de polítice.

Pulpit, pergamo, pulpito, suggestum, pulpitum, chaire

à p ceher.

Panas, nomo, cui pute il naso, o il fiato, puzzolente, puzzoso, homo naris, animaque factentis, homme, qui a une bonehe, un nez, une baleine, qui paent, qui empestent, punais. Panas, dicesi anche alle cipolle quando putono, cipolla putente, carpatactida, orgnon puant.

Pupa, parte nota dell'animale, nella femmina, ricettacolo del tatte, poppa, mammella, tetta, zizza, cioecia, mamma, uber, mamilla, teton , tetin , manuelle. Pupe flape, manuaelle vizze, bozzacchioni . ubera fluccida , ma melles flasques, et pendantes, tétasses. *De la pupa*, allattare, dare la poppa, lactare, ubera præbere alicui, nourrir, donner à teter. 'L vin a l'è la pupa di vec, il vino è la poppa de'vecchii, vinum sustentat s nes, le vin est la mamelle des vieillards.

Pupassa, peggior. di pupa, poppaccia..... gros teton, tétasse.

Pupè, succiar il latte della poppa, poppare, lac sugere, ubera sugere, teter, sucer le lait. Pupè figur., compiacersi, ditettarsi, godere, delectari, perfrui, loctari, semet beare, in sinu gaudere, se

réjouir, avoir du plaisir, se plaire, se délecter en soi-même, se savoir bon gré. Pupè tait, anche figur, vale lo stesso. Pupè un, V. Monse.

Pupil, colui, o colci, che rimane dopo la morte del padre minore di quattordici anni secondo le leggi. Romane, e sotto la direzione di un tutore, pupillo, pupillus, pu-

pille.

Papòira, stromento di vetro, o di argento per cavar il latte dalle poppe delle donne quando non dauno il latte, o che ne hanno soverchia abbondanza, poppatojo.... espèce de pipe, dont on se sert pour extraire le lait des mamelles des femmes. Papòira, è anche una specie di scodella con beccuccio, che serve a dar a bere ai malati.

Purga, purgant, medicamento solutivo, rimedio purgativo, rimedio, che promuove l' evacuazione intestinale, purgante, potio medica, potio eathartica, purgatif, médecine, médecine cathartique. Purghe, nel numero plur, purga di saugue, che ogni mese hanno le donne, mestrui, purgationes faminarum, menstrues, règles, mois des temmes, purgations.

Purgatèuri, luogo, dove l'anime patiscono pena temporale per purgarsi dai loro peccati, locus expiandis post mortem peccatis destinatus, purgatorium, purgatoire. Purgateuri, per similit. si dice di qualunque pena, e travaglio grande, purgatorio, magnum supplicium, magna animi cu-

ra, anxietas, sollicitudo, purgatoire. Purgateuri, luogo murato per ricevere l'acque piovane per tramandarle nella cisterna dopo che in esso sieno purgate dalle ordure, ch'esse partano de'tetti , purgatore ..... cite, neau.

Purghè, tor via la immondiza, e la bruttura, il cattivo, il superfluo, nettare, pulire, purgare, purgare, depurgare, mandare, emundare, expurgare, tergere, purger, nettuyer, éphicher, purifier, curer, cribler, vuide. Purghé, dar medicamenti purgativacatharticam potionem dare, purger, faire prendre; une meaccine. Purghè, parlandosi di piagne, o simili, stogarsi . . . . suppurer hien, s'ecouler, se décharger. Purgliesse, pigliar medicamenti purgativi, purgarsi, cathariicam potionem sumere, se purger, mendre une médecine, une purgation. Purgliè per söt, e per dsor, purgar per vomito, e per secesso, purgare per awum, et per os, vel udraque parte, parger par le haut, et par le bis.

Purghè, dicesi d'una piaga, da cui esce l'umore, stillare, suppurare, pus effundi, exire, rendie, ou jeter du pus,

supporer, suinter.

Purificator, quel pannicello tino, col quale il Sacerdote pulisce il calice, e la patena, e nettasi le labbra, puriticatorio , purificatorium , linteolum, purificatoire.

Pursè, dicesi di chi ha molte puici addosso, pulcioso .....

gono i porci, porcile, suile a étable à cochons, toit à cochons.

Pus sust., v. lat., sangue corrotto, marciume, che si forma nelle parti, ove vi è infiammazione, contusione. piaga; marcia, puzza, *pus*, sanie, pus, sang corrompu.

Pus add., che procede con lezi , capriccioso , lezioso , smanceroso , attoso , delicatus, mollis, mignard, délicat,

grimacier, affecté.

Pussa, odore corrotto, e spiacevole, puzzo, fætor, putor, malus odor, puanteur.

Pussaria, pussiogna, costume, e modo pieno di mollezza, e di affettazione usata dai fanciulli per essere troppo vezzeggiati ; lezio , leziosaggine, capriccio, smanceria, smacio, smortia, mollities, deticiæ, mignardise, délicatesse , mollesse , afféterie , délicatesse afféctée, agios.

Pussè , V. Fiairè.

Pussiè, render capriccioso con soverchi vezzi, e moine, V. Papotè, e poponè.

Pussiè, V. Poponè.

Pussion , V. Procession.

Pussola, animale simile alla faina , che spira cattivo odore , puzzola . . . . putois.

Pustula v. lat., ciascuna di quelle enfiature, o bollicelle, che vengono alla pelle, vescichetta , boila , cosso , pustula, pustule, bouton.

Putrid sust., corruzione di umori, putredine, putredo, corruption, pourriture, pu-

trefaction.

Putana, femmina, che per Pursil, stanza, dove si ten- | mercede fa copia disonestamente altrui del suo corpo, meretrice, puttana, meretrice, scortum, prostibula, putain. prostituée conreuse, fille de joie, coquine, mauvaise créature, fille, ou femme débau chée, ou publique, courtisane. Putana véia, in m. h. ed osceno, si dice d'uomo astuto, e scaltrito, putta scodata, veterator, matois rusé, vieux renard, fin merle.

Putanè, che va a puttane, puttamere, scortator, ganeo, putassier, rufien, paillard. Puvia, filamento nervoso, che si spicca da quella parte della cute, che confina colle unghie delle dita delle mani; pipita.... envie. Pavia, malore, che viene ai polli sulla punta della lingua, pipita, pituita, pépie. Avèi la puvia, dicesi di chi non parla quando gli converrebbe parlare, egli ha la pipita, egli ha lasciato la lingua al beccajo, lingua laborat, il a donné sa langue au chat.

Q U

OU

Qua-qua, voce finta ad imitazione del canto della cornacchia, craccà.... cri de la corneille. Quà-quà, voce, con cui i fanciulli esprimono il romore de' rospi.... cri da crapaud.

Quac, v. contad., e vale cheto, zitto, quietus, tacitus, tranquille, paisible. Stè quac, tacere, non parlare, serbar silenzio, silere, obticere, se taire, ne dire mot. Quac, o quacià, o quacionà, accovacciato, quatto, chinato e basso per nascondersi all'altrui vista, stretto, serrato, raccolto in se, humi depressus, occultus, latens, jacens, cubans, in semetipsum convolutus, tapi, couché, baissé sans faire du bruit.

Quacèsse, accoccolarsi, acquattarsi, accovacciarsi, raccosciarsi, restriguersi si serrando le cosce, rannicchiacsi, acchiocciolarsi, rattrapparsi,

raggricchiarsi, incovare, conquiniscere, se se contraluere, in semetipsum se se occulere, procumbere, convolvi, in semetipsum convolutum jacere, se mettre en peloton, se raccourcir, se tapir, s'accroupir, s'asseoir sur ses jambes, se baisser, se clapir, se blottir, se recoquiller.

Quacià, V. Quac nel 2.do signif.

Quader, pittura, che sia m legname, o in tela accomodata in telajo, quadro, tabula picta, tableau. Più generalmente fra pittori è presa questa voce per ogni sorta di pittura fatta in tela, o legno, o d'altra materia, che sia quadra, o d'altra figura; e così far molti quadri, intendono far molte pitture in tele, tavole, o altre materie quadre, o di altra figura....peindre beaucoup, faire beaucoup de tableaux, beaucoup de

peintures. Quader nell' uso si ilice anche al telajo istesso, e alla cornice .... cadre, bordure. *Quader* , si chiamano ancora gli spartimenti, che si fanno in terra negli orti, e ne' giardini, quadro, quaderno , *arcola* , carrés , compartimens d'un jardin, *Quader* , uno dei planches. quattro semi delle carte, qua dro.... carreau. Quader, t. de' legnajuoli , stromento di bosco fatto in forma di squadra stabile, i eni regoli non si aprono, nè si chiudona. piffcrello . . . . biveau.

Quaderton , dicesi da' fornaciaj, e muratori una spezie di mattone grande di forma quadra per uso degli ammattonati , tambelione , quadruccio, later, sorte de bri-

que.

Quadertura, il ridurre in figura quadra, o in quadrato, quadratura, quadratio, quadrature. Quadratura, figura piana di quattro lati, che ha tutti e quattro gli angoli, e i lati uguali, quadrato, quadrum, quadratum, un carré, ou quarré, figure carrée.

Quadrangol, figura di quattro angoli , o canti , quadrangolo, tetragonon, quadrangulum, figure quadrangulaire.

Quadrant, stromento astronomico, quadrante, quadrans, cadran. Quadrunt, dicesi abusivamente dagli oriuolaj quel cerchio degli oriuoli a ruote, ove sono notate le ore, quadrante . . . . . cadran.

*Quadraria* , quantità di qua-

rum, une quantité de tableaux. Quadre, ridurre in forma quadra, render quadro, tagliare ad angoli retti, quadrare, riquadrare, quadrare, ad normam exigere, équarrir, quarrer, carrer, rendré quarré. Quadrè, piacere, soddisfare, accomodarsi, star bene, convenire, arridere, probari, quadrare, ex omni parte convenire, quadrer, plaire, convenir.

Quadrèt, dim. di quadro nel sign. di pittura in legname, o in tela accomodata in telajo, guadretto, tabella pi-

*cta* , petit tablean.

Quadrilia, punto de dadi, quando ciasenno de' due dadi scopre quattro , quaderno , numeri quaterni, carmes, quadernes. Quadrilia, sorta di ginoco d'ombre, che si giuoca tra quattro, quadriglio , quartiglio . . . . quadrille.

Quadrou, acer. di quader, in sign. di pittura, quadrone , magnu tabula picta ,

grand tableau.

Quaj , vescichetta , o rigontiamento, che si fa in sulla pelle per ribollimento di sangue, o malignità d'umore, bolla , bolla acquajuola , *pu*stida, pustule, bube, ampoule. *Quaj* , bolla cagionata da scottatura . . . . . encaume. Per il segno, che lascia la scottatura, cicatrice, cicatrix, marque, que laisse une brûlure, encaume. Quaj, materia , colla quale si rappiglia il latte, fatta di ventricini di hestimoli pieni di latte, come d'agnelli, capre'ti, dri, copia tabularum picta- e simili, che ancora non abbiano pasciuto, gaglio, coa-

gulum , présure.

Quaja , necello di passo, di penne picchiettate, e di carne squisita, quaglia, coturnice, caille. Re da quaje, o *dle quaje* , pecello di palude assai più grosso che la quaglia, che ha il becco nero, le penne rossiccie, e porta sopra il capo una piecola corona di sei, o sette pennine rotonde , arricciate , di color giallo, re quaglio, o re delle quaglie, ortygometra, cotur nix matrix, o maxima, roi de cailles, râle de genêt, V. Re da quaje.

Quajà add., rappreso, coactus, caillé; agg. a sangue, quel quagliamento, che fa il sangue fuori delle vene, sangue rappreso, grumoso, sangue fermato in grumi, grumus, sanguis concetus, caillot, grumeau de sang, sang caillé. Quajà, latte rappreso, quagliato, lac coactum, concretum, coagulatum, caillebotte, latt caille, du cainé, masse de lait caillé.

Quajarāu, strumento, coi quale si fischia, imitando il canto della quagtia per allettarla, e prenderla, quagtiere, richiamo delle quaglie, illex ad coturnices, conreallet, appeau de cailles.

Quaich' völta, talvolta, interdum, aliquando, quelque fois, de fois à autre.

Quajè, cominciar ad aver paura dell'avversario, caghare, mancar d'animo, e di vo ce, smagliare, allibire, labascere, deficere, être effraye, blémir, manque, de courage,

commencer à craindre, à avoit peur. Quajé, rappigliatsi, coagulari, se cailler, se coaguler.

OU

Quajèt, ventricino di bestinole pieno di latte, come d'agnelli, capretti, e simili, che serve a far rapprendere d'latte, ventriculus, caillette.

Quajeta, o polpeta, vivanda composta di polpa battuta, con alcuni ingredienti per darle maggior sapore, polpetta, isicium, boulette, andousllette, poulpeton. Quajete sensa pl, diconsi per ischerzo le mele cotte in faccia del fuoco, mala subusta, poinmes rissolées.

Quajót, dim. di quaja, quaglia giovane, coturaix junioc, cailletteau.

Qualifiche, dar qualità, qualiticare, virtutem tribuere, dare, indere, suppeditare, quanher. Qualifiche, rendere eccettente, o singolare, qualiticare, celebrare, illustrem reddere, titulum alicui adscribere, o tribuere, distinguer, rendre excettent, illustre, rémarquable, particulier.

Quand ben avv., quantunque, benchè, sebbene, ancorchè, quand'anche, quamvis, licet, etsi, etiamsi, quamquam, quoique, quand bien, bien que.

Quand se sin, ognora, ad ogni tempo, quotiescumque, semper, toujours, tontes les fois, toutes fois, et quantes.

Quant a mi, quanto a me, per quanto spetta a mi, qui d ad me attinet, pour moi, par rapport à moi, de ma part. Quant prima, quanto prima,

al par presto, quam primum, au plutôt, au plus vite.

Quantitativ, numero, numerus, copia, nombre. Quantitativ, parlando di terreni, quantitativo... contenance. Quantitativ, parlando di mobili, quantitativo.... la consistence du mobilier.

Quara dl'us, dla fnèstra, canto vivo, angolo esteriore d'una pietra, muro, d'un pezzo di legname, o simile, an gulus, carne, arête.

Quaranta, numero di quattro decine, quaranta, qua-

draginta, quarante.

Quaranteña, serie di quaranta cose, quarantina, quudragiata, quarantaine. Na qua*rantèña d di* , una quarantina di giorni, quadrageni dies, une quarantame de jours. *Qua-*renteña, spazio di quaranta giorni, che i vascelli vegnenti l da Iuoghi sospetti di contagio sono obbligati d'aspettare in certi luoghi assegnati per isventolarsi prima che entrino nel porto; così pure s'intende delle cose, o persone, che si ritengono nel lazzeretto quando sono sospette di pestilenza, quarantina, contumacia, a publico amandatio in quadragesimum diem, quarantaine. *Fè la quaranteña* , far la contumacia, o star in contumacia; dicesi delle persone , e delle mercanzie , che per alcun determinato tempo si tengono in luogo separato per sospetto di peste , quadragiuta dies se approbar**e im**munem pestilentia , contagionis su picione expurgari, faire la quarantaine.

Quarant ore, una delle solenni esposizioni del SS. Sacramento, quarant ore, voce dell'uso....les quarantehenres.

Quaril, piccolo ferro con punta quadrangolare da una parte, e con la cruna dall'altra, simile ad un ago da cucire, quadrello, ago da sacchi....carreau, carrelet, aignille à emballer.

- *Quarčisma* , digiuno d**i qua** ranta giorni , quaresima , *qua* 

dragesuna, carème.

Quaresimal, sust., il libro contenente le prediche, che si fanno per tutto il corso di una quaresima, quaresimale, sacræ conciones, un carême, les sermons d'un carême.

Quaresimal add., di quaresima, o da quaresima, quaresimale, quadragesimalis, quadragesimal, de carême.

Quart, la quarta parte di cheechessia, quarto, quadrans, le quart, la quatrième partie. In quart, forma di libro, i cui fogli sono piegati in quattro parti, in quarto . . . in quarto. *Quart* , malore , che viene nei piedi del cavallo, ed è una crepatura, che si fa nelle pastoje, e al nodello sotto le bacbette, la quale getta acqua rossigna, e fetente, crepaccio, fissio, crevasse. Quart d'un öm , dicesi per ischerzo ad uomo di statura assai bassa, gigante da cigoli, nano, pimmeo, pedina, sericciolo, nanus, pusillus, gutta həminis, indicium, somnium hominis, hambouche, courte botte. Pavlè mail del ters , e del quart , sparlare, dir m de del terzo, e del quarto, di questo, e di quello, modo hunc, modo illum obtrectare, frigere omnes maledictis, médire du tiers, et du quart, medire de tou tes sortes de personnes.

Quarta, t. di musica, quarta, diatessuron, quarte. Quarta, la quarta parte dell'eredita quarta, quarta purs, quart. Lassè la quarta d' sou credi tà a un, istituire alcuno ere de della quarta parte de' suoi beni, aliquem scribere haredem ex quarta, faire quel qu'un béritier d'un quart de ses biens. Quarta, t. di scherma , la maniera di portare un colpo di spada, o di fioretto girando il pugno in fuoci · · · · quarte. Quarta , quarta in proprietà dei beni del marito accordata dal diritto Ro mano alla moglie povera, ed indotata . . . . quarte de la femme pauvre.

Quartan, studente della classe detta di quarta, quartano, studens quartæ classi...

Quartuña, febbre, che vieue ogni quattro giorni, quartana, febris quartana, jebris quadrini circuitus, lievie quarte. Dicesi quartana, perché è una febbre intermittente, il cui accesso ritorna ogni terzo giorno, contandosi i dae giorni morbosi, i quali coi due intermittenti fanno quattro . . . . Quartaña dobia, cost appellasi quella febbre, il cui accesso ritorna due volte in tre giorni, qualtana dopoia, autortana dupla, tièvre double quarte.

checchessia, quartiere, quart t pars, quadrans, quartier, quart, quartecon, la quitracue partie de queique chos . Quarte, parte di città, di casa, e simili, regio urbis, quartier de ville, etc. Quarte d' soldà, quartiere di soidati, stationes , stativa , quartier. Quarte d'vitel, d' moten ec., quarto, quartiere di vitello, di castrato, quarta pars, quadrans vituli etc., un quartier de veau, de. Quarté, dicesi dai sarti una delle quattro parti, che compongono un vestito, quartiere, quadrans, quartier. Quarte, si prende anche per lo spazio di tre mesi, che fa la quarta parte dell'anno, trimestre, spatium trium mensium, quarta pars anni, quarter. Quarte, dicesi dei tre mesi, durante i quali certuni fanno le funzioni della loro carica presso un Re, un Principe, trimestre muneris, vel operæ tempus, quarta pars anni unpendenda officio, quartier Quurtè, dicesi anche di ciò, che si paga di tre in tre mesi per fitti, pensioni, proventi, pegni, pretium, merces, convietus locationis etc., quartier. Quarte, in certe occasioni, in cui si tratta di pagamenti, significa sovente la metà dell'anno, semestre, patium semestre, quartier, demi-année.

Quartin, la quarta parte di un i penta, quartuccio, quarteruolo, metadella, mezzettino, mezzetta, mezza foglietta, quadrans vini, demi-setier, o quartant. Chi fa bin Quarte, la quarta parte di a la 'n quartin, chi fa mal a li n bocal, chi fila ha una camicia, e chi non fila ne ha dae, e vale che molte volte è rimunerato chi meno lo me rita, noi somper aqua lance pesantur merita, les chevaux couvent les bénéfices, et les ânes les attrapent.

Quartrèt d'agnèt, moton ec., anca, e coscia d'animali quadrupedi, lacchetta, co ca agni, vervecis, armus, femur, hanche d'agneau, de mouton, gi-

got.

Quitè v. popol., calmare, pucificare, sedure, placare, sedure, almor. Quatè l' fèu v. pop., coprir di cenere la brace, ignem obruere ciuere, convrir le feu. Quatesse, V. Quacesse, v. pop.

Quatern), quattro numeri presi, usciti insieme dalla lotteria, quaterno....qua-

terne.

Quatordes, nome numerale, e vale quattro, e d.eci, quattordici, quatuordecim, quatorze. Fè quatordes mia an quindes di, operare con tutta la lentezza, numium quam lente agere, faire en quinze jours

quatorze lieues.

Quatr, nome numerale, contenente in se due volte il numero due, quattro, quatuor, quatre. Fè'l diavol a quatr, imperversore, nabissare, sma niare, fare il diavolo a quattro, debacchari, furere, intemperiis agitari, faire le diable à quatre. Andè a quatr ganhe, andar carponi, repere, reptare, mircher à quatre pattes. Nen di quatr fin cha sia antil sach, non dir quattro, se non l'hai nel sic

co, prov., che significa che l'uo no non dee fare asseguamento di alcum cosa, infincuè ei non l'ha in sua bala, inter or, et offam multa intervenire possunt, multa caduat inter calicem, supremaque labia, il ne fant pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit pris. A l'è ciair com doi, e doi fan quatr, esser chiaro, manifesto, fuori di dubbio, perspicuum est, extra dubitationis aleam positum est, manifeste patet, être comme deux, et deux font quatre. Dicesi anche quatr , per dinotare un piccol numero di checchessia: Fè quatr pas, mangè *quatr\_bocon* , far quattro passi, mangiar quattro hocconi, . . . . faire quatre pas , manger quitre morceaux.

Quatreña, quatro, quatreña d'di, quatreña d'agn, quattro giorni, quattr'anni, quatridanm, quadriennium, la durée de quatre ans, l'espace

de quatre jours.

Quatrin, piccola moneta, e vale la sessantesima parte della lira, forse detta così dal valore quattro denari , quattrino, obolus, quadrans, monnoie, qui vant quatre deniers, obole, liard. Avèi gnanch un quatrin, aver neppure un quattrino, ne teruncium quidem habere, n'avoir ni ccoix, ni pile, o n'avoir ni denier, ni maille. Quatrin, in senso generico di moneta, danari, quattrini, pecunia, argent. Quatrin con quatrin a s'fa di solil, quattrino a quattrino si fa il fiorino , cioè spesseggando col noco si fa l'assar . . . . .

grandes rivières.

Quatsent, nome numerale, e vale quatti o centinaja, quattrocento, quadringenti, quatre cents.

*Quatmila* , quattro migliaja , quattro mila , quatuor millia, quatre mille.

Quefa , caponecio da coprir il volto, bacueco, calymna,

calyptra, coiffe.

Quefe , acconciar il capo, comam componere, crines dirigere, coiller.

*Quefura* , acconciatura di capo, comie suggestus, coif-

fure.

Questa, cerea, busca, accatto, mendicatio, conquisitio, quête. Andè a la questa, chistonė, andar in busca, alla cerca, all'accatto, mendicare, mendicare, aller à la quète, faire la quête.

Quibus, diconsi per ischerzo i denari, pecunia, nummi,

argent.

Quiete, sedare, porre in calma, dar quiete, pacare, pacificave, placare, sedare, tranquillare, tranquillum fucere, appaiser, calmer, tranquilliser, pacifier. Quietesse, calmarsi, quietarsi, riposare, star in calma, fermarsi, sedari , pacari , quiesceve , iram ponere, iram moderari, tacere, reposer, s'appaiser, s'arrêter, se tranquilliser.

Qui pro quo, granchio, equivoco, falio, sbaglio, errore, error, ambiguitas, qui pro quo, méprise, erreur, mal-

entendu.

composto di cinque, e dieci, savoir à fond quelque chose.

les petits ruisseaux font les quindici, quindecim, quinze. At quindes del meis . ai quindici del mese, il di quindici del mese, dies decimaquinta mensis , vel quintadecima mensis, le quinze du mois, le quinzième du mais.

Quinta , pianta riserbata nel taglio de boschi cedui per lasciarla crescere come gli alberi di alto fusto, querciuolo riservato, quercus relicta ad prepagationem, baliveau. Quinta, t. di musica, diapente, quinta, dispente, quinte. Quiutan, studente di quin-

ta , studens quintæ classi .... Quimërn a'carta, dicesi di ventiquattro foglii di carta messi l'un nell'altro senza cucituta; altri lo fanno di venticinque foglii, quaderno di carta, di foglii, scapus, main

de papier.

Quinternèt d'earta, quadernetto di cinque, o sei foglii, quadernuccio, parvus codex, petit cabier, petit livre à cerne.

Quirtessensa, l'estratto più puro delle cose, quintessenza , succus subtilissimus , quintessence. Quintessensa metal., il migliore, il più puro, il sugo, vis, virtu., natuat, ratio, flos, robur, quintessence, ce qu'il y a de principal, de plus fin , de plus caché dans une affaire, dans un discours, dans un livre, etc. Serche, volči savči la quiutessensa d' na cosa, ricercare la quintessenza d'alcuna cosa , volerla saper a fondo, e quanto se ne può sapere, aliquid intime, junditus inquirere, personuta-Quindes, nome numerale, ri, approfondir, chercher de

Quiston, Chiston, che va all'accatto, accuttapane, mendicus, mendiant. Quiston, dagh scrittori politici dicesi questu inte... quetcur, Vedi Chiston.

Quitansa, cessione, fine, quilanza, acceptilatio, remise, cession, acceptilation. Quitansa, confessione fatta dal creditore d'essere stato soddisfatto dal di lui debitore di ciò, che gli era dovuto, quitanza, apocha, quittance, décharge, acquit. Fè quitansa, quitare, cedere le sue ragioni, jus in alium transferre, faire quittauce, céder ses droits, ses raisons, décharger une obligation. Fe quitunsa, scrivere nel dosso, al piede, od in margine delfa scrittura, che il debitore ha jugato in tutio, od in parte la somma, di cui andava deliito, *syngrapho accepta*, vel latæ pecaniæ apocha debitori cavere, passer reçu', quittancer.

Quitè , V. Fè quitansa.

Quöta, quella porzione, che tocca a ciascuno, quando si dee tra molti pagare qualche cosa, rata, scotto, quola, rata pars, rata portio, contribution, quote part, quotité, part que chacun doit payer, ou recevoir dans une somme. Paghè la soa quöta, la soa part, pigare la porzione, che gli spetta, in partem impensæ venire, payer sa quote-part des frais. *Quöta* , parte di beni, di cui il testatore può disporre, quota.... quotité disponible.

Quotè, tassare, ordinare la tassa, la quota, ordinare ciò, che ciascuno dee pagare secondo le sne facoltà, e le sue forze, pro rata, vel pro facultatibus, pro cujusque veribus trubutum imponere, cotiser, taxer, régler la part, que chacan doit donner. Quotesse, contribuire ciascuno secondo le sue facoltà, pro facultatibus conferre, contribuere, se cotiser, se taxer selon

I son bien.

 ${
m R}$ 

R A

RA

Rabadan v. pop., rumor, fracasso, strepito di più persone, baccano, tafferuglio, clamor inconditus, turba, strepitus, fragor, fracas, tintamarre, vacarme, charivari, chamaillis.

Rabastè, raccogliere insieme qualunque cosa, ammassare, raumucchiare, radunate, cogere, colligere res diversas, congreg ire, raumassic. Rabastum, spazzature, pattume, pacciame, pacciume, minutaglia, pezzetti di legno, tritume di paglia, e simili, raccolte insieme, frustula, quisquilia, balayures, miettes, menuailles, ramas, ramassis.

Rubėl, segnito, comitatus, suite. Rubėl, parte deretana della veste, che si trascica per terra, strascico, syrma, la queue d'une robe, qui traine.

Rabèl, per residuo, aggiunta, restante, sopravanzo, reliquum , reliquiw , residuum , reste, residu, superflu, liquat. Rabèi , stracen de vesto, che penzolano, dilabina vestis , peniculamenta penaula , lambeaux, qui pendent d'une robe dechiree. Rabil, dicesi anche un piccolo tetto con un solo pendio, ed annesso ad un altio tetto . . . . .

Rabèsch, quel lavoro, che si tigura tanto nella pittura. che nello intaglio a toggia di foglie accartocciale di viticci, o d'altre simili cose , rabesco , arabesco, arabicum ornamentum, opus arabicum, arabesques. Fait a rabesch, rabescato, opere arabico exornatus, orné d'arabesques, ou de moresques.

Rabi, stromento de' panattieri, di cui si servono per muovere la bragia, ed il hosco nel forno, o per farne ascire la cenere, rutabulum, rable.

*Rabia* , malattia propria de' cani, avvegnachè attri animali ancora vi sieno soggetti, la quare inspira loro un sommo orrore a tutti i liquori, e spezialmente all'acqua; gli rende inquieti, e avidi di mordere tucti gli altri animali, ch'essi trovano , che morsi anch'essi , di simil malore s'infettano, e finalmente in pochi giorni gli uccide, rabbia, rabies, rage, hydrophome. Habia, per eccesso di furore, e d'ira, ed appetito di vendetta, rabbia, stizza, furor, rage, fureur, emportement.

Ebraica, Rabbino, Doctor, do tocca fondo . . . . . le

Rabbinus, Rabbin, I Rabbini moderni hanno diritto di pretendere un particolar rispetto dagli Ebrer, hanno i primi luoghi nelle Sinagoghe, determinimo ogni insteria , controversia di religione.

Habioleta, robiola, e ru*bioleta* , spezie di cacio schiacciato per la più di latte di capra, che si ta nell'antunno, ravvigiuolo . . . sorte de petit fromage plat fait de lait de cherre.

Rablė , tirarsi dietro alcuna cosa senza sollevarla da terra, strascinare, strascicare, trahere, trainer, tirer après soi. Rablè per i cavei, tirare , trascinare pei capelli , cri*nibus trahere* , trainer par les cheveux. Rable le parole, te na rablada, si dice di chi nel parlare "o allunga troppo le vocali, o ribatte te sillabe, o replica le parole nel fine del periodo, favetlare collo strascico, verba protrahere, repetere, trainer les paroles. Rable jule, dicesi di chi aggravato da indisposizione si regge difficilmente sopra di se, portar i frasconi, imbecillus, se traîner avec beaucoup de peine. Corrisponde anche alla trase: Nen poděi aussè'l carcasse. Rublė la coda , lassėla andè per tera , lasciar audar giù lo strascico, si dice delle Dame, dei Prelati cc., syrmam demittere, se détrousser. Rablè gui dji'erbo , dle pere , ec. dicesi de'liumi, strasc nare alberi, pietre ec., arbores. | sa.va trahere , volvere , chari r. Rabiu, Dottore nella legge | Rable, dicesi della nave quan-

vaisseau laboure. E di un uom), che dovunque egli vada, conduce sempre seco l'amico, dice-i : A s' rabèla senpre l' amis après, amicum sibi affixum habet, ab ejus latere numqu'un discedit, il traîne son ami par-tout où il va. Rablè j'ale, dicesi d'uccello, cui pendono le ali per essere stato ferito, o per essere ammalato, aver l'ala rotta, o fecita . . . . trainer l'aile. Rablé la ganbu, r meare, ranchettare, camminare a stento . . . . traîner la jambe. *A j'è nen parentela* cha Labia nen la coa cli'ai rabela, ogmono ha i suoi difetti. Bable, parlando di chi non vuol terminare un affare, che sta nelle sue mini, allungare, tirare, o mudar in lungo, menar per le lunghe, sppor code a cole, menar il can per l'aja, dondolar la mittea, tempus ducere, trainee, altonger, différer. Bublic, tiré an longh la lite, la guera, mindar in lungo la lite, la guerra, litem, bellum alere, bellum dusere , producere , trahere, traincr le procès, la guerre, les faire durer. Rablesse, camminar con grande stento, ægre membra trahere, marcher avec grande peinc. Rable, lasse 'nde a rabel, trascurare, lasciar le cose in disordine, neglectam rem retinquere, traîner. A la rabla кı pess, e pēūi tant a l'è mört, dicesi di nomo, che è in una grande languidezza, languire, esser infermiccio, animam trahere, traîner. Rablè un, mnèlo per el nas, menar pel maso, adescar con lusinghe, cheta, dicesi anche la coscia

con false speranze, aliquem lacture, et falsa spe producere, ludere promissis inanibus, traîner quelqu'un, le faire attendre, l'amuser. Rablesse per tëra, andar carponi, repere, repture, marcher sur ses mains, et sur ses genoux , n'aller qu' avec peine.

Rublèra, seguito di moltitudine, che acccompagna una donna quando ya a marito, un bambino po tato al battesimo, o un defunto portato alla sepoltura, codazzo, corteggio, corteo, pompa, comitatus officiosus, catena, suite, cortège, V. Rela, Vedi Coalera.

Rablon, usasi coi verbi andè, lassè; A va a rablou, si trascina per terra, va carponi, reptabundus incedit, replat, il se traîne, il marche en se trainant. Ande, o lassè nde a rablon, trascurare, laseiar in disordine, disperdersi, andar in rovina, aliquid n glectum relinquere, jacere in sordibus, négliger, traincr, laisser traîner. Andè a rablon, V. Ande ai us.

Buboron, t. de' falegnami, pialletto da scorniciare..... doucine.

Raböt, pialletta da pulire, runcina, erminette, rabot.

Racheta, stromento composto di un cerchio di legno col manico, il cui vano è ripieno d'una rete fatta di grossa minugia, e con questa si ginoca alla palla a corda, ed al volante, lacchetta, reticulus, raquette. Se è coperto di pelle, chiamasi in Francese timbale. Radi dietro del porro, del castrato ec., lacchetta, coxa, éclanche.

Rachitich , t. medico , difettoso per rachitide, la quale è un disordine, che attacca le ossa de fanciulli, e cagiona una notabile enfragione, incurvazione, o storsione di esse; questo nasce alle volte dal fasciare il bambino avviluppandola troppo stretto in certi luoghi , e troppo largo in altri , collocandoio in una 1.0situra inconveniente, e trepa o sovente mella nadesima, e lasciandolo lungo tempo bagnato; così pure all'uso di non portare if bambino, che su un sol braccio , donde de gambe, e le ginocchia rimangono troppo lungo tempo nella stessa situazione incurvata; può anche essere causato tal male da qualche mancamento nella digestione, che dà accasione all'alimento di essere megualmente applicato al corpo, cen che alcune parti delle ossa crescono in massa più dell'altre; questo male se non si guarisce nella temra età , dura tatta la vita; i snoi principali effetti sono la difformità, la doglia, e la debolezza, rachitico ... . rachitique, noué.

Hadola, bagatellà, cosa frivola, e vana, e di poco pregio, ch appoleria, recuia, nuega, trica, gerra, ineptar, bagatelle, masserie, badinerie, chose de ram, sorneta.

Hacota, cosa no cosa, o am brogliata, negotum mult piex, idque molestum, et operosum, embarras, confusion, ameroche. Radici, esta nota defersivo, e diuretica, della anche sicoria, sadicchio, cicoria, cicheveran, intello, checcée.

Redis, è la parte sotterranea a una pierta, che immediatamente în beve i sughi della terra , e gli trasmette alle altre garti gel nutrin cato, radice barba , radix , racine. Radis agl tle, chiemano i tessitori quei dee travi posti in terra, entro cui scho conficcate le grattro colorne del telejo , prede , pes , pied , base. Radisè, fer le redici, 1adicare, radicari, radicem capere, radicem mittere, radices agere, s'emaciner, prendre racine, pousser des racines. Radisè, o raaisesse metator., internarsi , profondarsi , altissimis defigi radicibus, s'enraeiner, inveterer, se fortifier.

Rafa, il rapire, o il tratte con violenza, rapimento, rapina, tapina, tavissement, rapine, volerie, vol, V. il verbo Rafè.

Rafano, radice nota, rafano, raj hanus, rantort.

Hafe, torre violentemente, arrafiare, gliermire, rapire, portar via, raspare, arripere, extorquere, rapere, gripper, ravir, grimper, arracher. Fèrafa, portar via ogni cosa, jurari, aujuve, rapere, faite rolle, jouer de la grife, de-rober.

Rafinà, agg. a uomo, vale accorto, sagace, raffinato, vafer, sagace, versutas, raffine, entendu, habile, fin, adroit.

Rafinador, e rafinor, colui, che per via d'arte purifica toro, o l'argento, spartendolo dagli altri metalli, affinatore, aurifex, affincur.

Rafiné, affinire, purificate, purgate, render tino, purfetto, perficere, absolvere, purgare, timir, purfaire, afficer, ralliaer, perfectionnec, subtiliser, rendre plus pur, purger. Rafinesse, tarsi più tino, diventir più perfecto, acquistar perfezione. perfect,

se radiner, se perfectionner,

devenir meilleur, ou parfait,

ou plus liu.

Rag, spiendore, che esca da corpo lucido, raggia, radius, rayon. Rag, circota di oro, o d'argento guernito di raggii, in em sono incassad due cristalli, destinato a rinchindere l'Ostia consacrata, e che è posto sopra un piede ordinariamente dello stesso metalio, raggio, orbiculatum e crystatto, radiatumque auro, vel argento sacrae Hostia receptuvaium, soicil.

Ragas , fancialio , puer , en-

faut.

Ragassaja, moltitudine di ragazzi, ragazzame, ragazzagla, turba puerorum, turba puer/lis, marmaile, merdaite.

Ragassada , ragassaria, cosa degua da ragazzo , ragazzata , incipiae , nug.e , puérmite , en-

fantinage.

Hagassón, t. di scherno, ragazzaccio, adolescens, margajit, mauvais

ga con.

Haga, o ragni, vermicello noto, che lambrica la tela, e la distende a guisa di ragna, ragno, ragnatelo, aranca, arangnée. Magnà, per

le tele, che fabbricano i raguateli, ragnatela, tela aranot, o epera araneurum, tolle d'araignée. Pes ragu, pesce di mare di carne assai delicata, vagno, lupus, loup de mer vulgaire, lubin, lubiñe.

Rignà, dicesi anche lo superticiale aggliacciamento dell' acqua, o degli altri liquori, velo.... croùte, peau.

Hago, quegli, che netta data fuliggine il cammino, spizzacammino, camini scopurus, qui camini tubum verret, ramoneur.

Ragò, franzesismo, manicaretto, intingolo, condimento, satsa per eccitare, o ricuperare l'appetito, quando languisce, od è perduto, condimentum, gulæ irritamentum, capedia, orum, pulp imentum, ragoùt, since, qui réveille l'appetit. Ragò, è anche un piatto altamente condito, e preparato di carne, pesce, verzure, e simili con istinarle coll'aggiunta di lardo, sale, pepe, garofani, e simili... ragoùt.

Ragosto , V. Riböta.

Raja d'sol, dicesi dell'ora, in cui il sole è più fervente, sferza del sole, hora cali-dior, maximus calor, le plus fort de la chaleur.

Rainièra, V. Filar.

Runitra, piecola scanalatura iatta per lo lungo entro un pezzo di bosco per congegnarlo con un altro pezzo, o per servire ad un incastro, detto in piem. colissa, incavatura, scanalatura, striutura, ramure.

Rair, contr. di spes, raro,

cesi di quei composti, le parti de'quali non sono un urmiera congiunte, che si tocchino, o si stringano insieme per ogni verso, raro, rado, rarus, te*nuis* , rare , clair , lâche , peu serre. Rair , si dice anche delle cose poche di numero, o che son poste in qualche distanza l'una dall'altra, come case, alberi, e simili, raro, rarus , perrarus , clair , semé, qui n'est pas près-à-près. Rair, si dice anche di quelle cose, che si fanno, o accadono raramente, rarus, rare, pen fréquent, qui narrive pas sonvent. Rair, per singolare, eccellente, pregiato, rarus, eximius, singularis, excellens, pretiosus, rare, excellent, précieux, extraordinaire, exquis, merveilleux, admirable, peu commun, curieux , singulier. D*i rair* avverbio, di rado, radamente, poche volte, con molto intervallo, non sovente, raro, perraro, minus sæpe, non scepe, rarement, peu souvent, peu fréquemment.

Rairi, allargare, far rado, tor via la spessezza, diradare, rarefacere, éclaireir, rarefier, dilater, étendre, rendre moins épais, moins dense. Rairi in sign. neut. pass., diradarsi, divenir rado, rarescere, rarefieri, se rarélier, se dilater, devenir moins épais.

Rairöla, tela tessuta a fili radi, segestre lineum, canevas.

Rairöt, dim. di rair, alquanto raro, poco fitto, raretto, radetto, rarior, un peu Tom. II.

contr. di sitto, di spesso, di- rare, un peu clair-semé, un cesi di quei composti, le parti peu clair, très-peu serré.

Ram, o aram, spezie di metallo di color rosso, rame, as, o as cyprium, enivre. *Eigura in ram* , figura in rame . . · . . estampe , gravure en taille donce. Ram . talvolta prendesi per danaro, onde dicesi in m. b.: Sosì a sa d'aram , questa cosa sa di rame, cioè costa assai, hoc magni est, ceci a été bien poivre. Il rame è un metallo duro, secco, pesante, e traitabile, trovato nelle miniere in varie parti dell'Europa, ma in p.à copia nella Svezia. Il rame è il più trattabile di tutti i metalli, e atto al martello dopo l'oro, e l'argento, ed abbonda assai di vetriuolo, e zolfo. Il verderame è una ruggine del rame; è assai malsauo il bere liquori acidi nei vasi di rame.

Ram, rama, branch, parte dell'albero, che deriva dal pedale, e si dilata a guisa di braccio, sul quale nascon le foglie, e i fiori, e si producono i frutti, ramo, ramus, branche, rameau. Ham d'teila, V. Pessa.

Rama, ramicello, ramusculus, ramusculus, ramidi quercia, di castagno, e simili, che si piantano in terra per sostenere viti, piselli, faginoli ec., ramo, frasca, ramas, ramage, branchage, rame, ramée.

Ramà, pioggia di poca durata, ma gagliarda, scossa, nimbus, imber repentinus, gui-lée, giboulée.

Ramadan, V. Rabadan. Ramage, layoro, opera a

·

fogliame, opus floribus, ac folus pictum, varium, distin

clum, ramage.

Ramassa, mazzo di scope di saggina, o simili, con le game di rogo, vmchii, od attro, col quale si spazza, gra nata, scopæ, balai. Ramassa uēūva ramassa ben la cà, per dire che i servitori nuovi nei primi giorni fanno il loco dovere . . . . De man a la ramassa , V. Ramassè.

Ramassė, nettare il pavimento , il solajo , fregandolo colla granata, spazzare, scopare, verrere, everrere, scopis mundare, balayer, frotter le plancher. Hamassè'l vesti, servirsi della scopetta, o spazzola per ripulire i panni, o altro, spazzolare, scopettare, mundare peniculo, vergeter, épousseter, brosser, nettoyer avec une vergette. Ramassè le scarpe . . . . décrotter les souliers. Ramassè via, fè pra nët, dè man a la ramassa, pigliar la granata, licenziare, mandar via , cacciar di casa tutti quanti coloro, che sono a se subordinati, spazzare, come in un negozio i garzoni, in una casa i servitori, perchè essi non fanno l'officio loro, servos omnes domo ejicere, faire maison nette, mettre dehors tous les domestiques.

Ramassèt, din. di ramas*sa* , granatina , *scopulæ* , petit

balai.

Ramasseta, sorta d'arnese, che serve a ripulire gli abiti, o a torre la polvere, ed il sucidume, ed è composto di peli di porco, o di cinghiale, o l

d'altro, spazzola, o scopetta. peniculus, vergette, brosse. époussette. Ramasseta da pover, spazzola per i panni, peniculus, époussette. Ramasseta da scurpe, spazzola per le scarpe, peniculus, décrottoir. polissoir. Ramasseta da quader, spazzola di penne . . . . plumart, houssoir.

Ramassor, scopatore, con-

oerritor , balayeur.

Ramassura, mnis, immondizia, che si toglie via in ispazzando , spazzatura , pattume, sordes, quisquilice, purgamentum, balayures, épluchares, ordares.

Ramemoresse, rammentarsi, ricordarsi, rammemorarsi , richiamar alla memoria , recordari, meminisse, se souvenir, se rappeller, se remettre, se ressouvenir.

Rameta, dim. di rama, ramucello , ramuscello , ramicello, ramuccio, vetta, ramulus , ramusculus , rameau , petite branche.

Rami, verbo, quel primo abbruciare, che fa il fuoco nella superficie, ed estremità delle cose, abbronzare, suburere, amburere, havir, rissoler.

Rami, nome, abbrouzato, arsiccio, ambustus, ambustulatus , havi , hâlé. Savèi d'ramì, saper d'arsiccio, aver preso quasi del rame . . . . . . sentir le brûlé, avoir un goût de brûlé.

Ramiña , vaso di rame rotondo per far bollire checchessia, il quale ha la bocca alquanto più stretta del paireul, ramino, cacabus, ahenum, marmite.

Raminot, dim. di ramina, vaso iatto a guisa di precota caldaja, calderotto, ramino, vasculum ancum, exigurum aherum, bomillorie, petit chanderon.

Ramolàs, radice nota, ramolaccio, raphanus, raifort cultivé.

Ramuliva, ramo di olivo, ramus olivæ, rameau, branche d'otivier. Ramuliva, dicesi quel ramo di olivo benedetto, che portasi in processione nella Domenica detta delle Palme in memoria dell'entrata del Nostro Salvatore in Gerusalemme.

Run , V. Rangh.

Raña, animale terrestre, che abita nell'acqua, e fuo.i d'essa, e ve ne sono di varie spezie, rana, ranocchia, ra ua, grenouille. Raña d' san Gioan, spezie di ranocchio di color verde, che ha il muso alquanto aguzzo , e quando è toccato, subito schizza l'orima, che dicesi esser velenosa, tilvolta sale sopra gli arboscelli, virgulti, e saggine, raganella . . . . S' le rañe aveiso i dent, a mordrio, si dice di chi vorrebbe offendere uno, e non può, la mosca tira il calcio, ch'ella può, edentulæ maxillæ, il ne mord pas faute de dents.

Ranaböt, animaletto toirdiccio, con codetta stiacciata di color nerastro, che si vede nuotante nelle acque palastri , il quale non è altro , che l'embrione nato dail novo della rana involto in una mucilaggine, malamente denominata da' Farmacenti sperma di rane. Quest'animaletto col tempo mettendo le gambe, e deponendo la coda cangia di color nericcio in verde macchiato , e diventa ranocchea , onde la sua trasformazione è prima di pesce, poi di quadrupede anfibio, girino, cazzuota , ranocchio . . . . .

Rancachēur v. pleb., rancura, alfanno, doglianza, compassione, angor, dolor, questas, agritudo, chagrin, tristesse, affliction, inquiétude, ennui, mélancolie, peine d'

esprit.

Ranchè, voce pleb., levar via con violenza, strappare, spiccare, evellere, revellere, rripere, extorquere, arracher, enlever de force, ou par force. Ranchè, sradicare, sterpare, spinas, radices, arbores extirpare, explantare, radicitus vellere, arracher les épines, les racines, les arbres. Hanchè man an cotèl, dar di piglio ad un coltello, arripere cultrum, arracher un conteau.

Randa, piccolo bastone ritondo di lunghezza d'un braccio per uso di levar via dallo stajo il colmo, che sopravanza alla misura, rasieva, rutellum, radius, racloire, rouleau à raser la mesure de ble.

Randà, spianato, pareggia-

to a raso e per lo più si dice di misura, æquus, æquatus, complanatus, ras, uni, de miveau, égalé, applani.

Bande, si dice il levare and misure colla rasiera quel ande, che sopravanza il piaun deila bocca, il qual monte sa est rolmo, radere le misu-. racler le dessus d'une

11. QU C.

Randvò, Randevò da ren dez-vous, franzesismo molto acconcio a denotare un appuntamento dato ad un assegnīto luogo per trovarsi ad un certo tempo, ed ora, e si dice auche del luogo stesso; questa voce tuttochè alquanto strana è in uso presso varie nazioni , non trovandone altre più proprie ne' rispettivi loro Îmguaggi; rendevos, e ren devosse ital., locus condictus, edictus, quo conveniatur, rendez-vous.

Ranèra , cosa fabbricata in Inogo umido , pantanoso, malsano . . . grenouillère.

*Ranèta* , sorta di mela *, ma-*

lum renetium, reinette.

Rangh , ordine , grado , condizione, gradus, conditio, dignitus, rang, condition. Rangh , o ran , fila di soldati, ordine, ordo, rangs de soldats. Prim ran, second ran, prima fila, seconda fila, primus ordo, secundas ordo, premer, second rang. Raugh, la dignità, il grado d'onore, il carattere, il rango, che ciascuno tiene secondo la sua qualita, la sua carica, la sua età , honoris , dignitatis , eta . tis gradus, rang. An ran, in en rang d'oignou.

Rangè , o arangé , ordinare, assettare, collocare in ordine, disporre, dar sesto, allogare, ordinare, digerere, collocare, distincte, et ordinate disponere, instruere, componere, ranger, mettre en ordre. Rangesse, porsi, ordinarsi, collocarsi, disporsi, mettersi in ordine, se componere, se aptare, se disponere, se ranger.

Rangola, eura, sollecitudine, struggimento, anxietas, sollicitudo, souei, soin, inquiétude, empressement.

Rangot, ansamento frequente, e molesto, con risonante stridore del petto, catarro , che impedisce il parlare, stertore, rantolo, ravis, asperitas animæ, râle, on râlement de la mort, V. Rantèl.

Rangotè , avèi 'l rangöt , *'l rantèl* , dicesi propr. dei moribondi , aver il rantolo , *rauco* gutture animam sensim efflare , inter moriendum vhonchissare, râler.

Ranièra, o reniera, sporto delle invetriate per impedire, che entri l'acqua, gocciolatojo, stillicidium, larenier, larmier.

Ranpa, china, scesa a pendio , locus declivis , rampe.

Ranpar, dal francese rempart, nella fortificazione è un rialto massiccio di terra fatta intorno al corpo d'una piazza per coprirla dal cannone, ed è formato in cortine, bastioni ec., riparo, fortificazione, munitio, munimentum, nulitare sepimentum, rempart, boulevart. Ranpar, è anche tila, ordinatim, ex ordine, quello spazio lasciato vuoto tra 'l muro d' una città , e le case vicine.

*Banpiè* , andar ad alto , e si dice propri degli animali, che salgono attaccandosi colle zampe, o co' piedi, rampicare, repere, grimper. Raupiè ( parlandosi degli uomini ) salire aggrappandosi colle mani, c co' piedi su per gli alberi, muraglie, balze, inerpicare, rampicare, repere, adrepere, reptare, parlandosi di montagne, e balze, gravir, parlandosi d'alberi, e simili, grimper sur un arbre, ec. Ranpiè, dicesi anche per esprimere uno, che salga in qualche luogo difficile, ancorchè lo faccia senza rampicarsi, ascendere, monter.

Ranpièt, piccolo uccello, che non pesa un'oncia, e rampica su gli alberi di ramo in ramo, rampichino, picchio griggio, picus cinercus, grimpereau, torche-pot, pic cendré.

Ranpin, uneino per afferrare, o ritenere checchessia, raffio, graffio, gangherello, uncus, hamus, uncinus, fibula, croc, crochet, main de fer, harpon, grappin.

Ranpon, erba, che si mangia in insalata, raperonzolo, rapulum, campanula rampunculus (Linneo) raiponce. Ranpon da caval, rampone, ferro a ghiaccio, dens ferreæ soleæ, aurita cuspis equinæ soleæ, crampon.

Ranponè, ferrar un cavallo incagliare, naviculam' arena, a ghiaccio, soleas aduncas vel glavew impingere, s'engaequo inducere, cramponner ver, s'engager dans le sann clayal, le ferrer à glace. ble, s'assabler, s'échouer, en-

Ransa, così chiamasi in varii luoghi del Monierrato ciò, che noi chiamiamo faus-sia, V.

Hansi sust., sapor di rancido, rancidume, corruzione putrida, che compete alle cose sulfuree, olcose, e pingui, quando per vecchiezza si ganstano, come lardo, e simili, rancor, rancidité, rancissure, goût rance.

Rausi add., denota una sostanza grassa, che è divenuta mussa, o vieta, o che la contratto un cattivo odore per essere stata tenuta chiusa, rancido, rancidus, putris, rance, fort chansi, vieux. Veja ransia, rupia, donna vecchia, rancida, vieta.... vieille dagorne.

Ransonè, contendere senza ragione, menar il can per l'aja, pretender più di quanto si è accordato, ab aliquo pecuniam ultra modum exigere, extorquere, rançonner, faire payer plus qu'on doit.

Hansonēūi, colui, che esigo più di quanto vale una cosa, segavene, ladro, rubatone, che strappa i quattrini, hi-rundo, sanguisuga, rançonneur.

Rantan, pantano, luogo pieno d'acqua ferma, e di fango, ccenum, lutum, palus, bourbier, fange.

Rantanà add. Restè rantanà, porlandosi di nave, fermarsi senza potersi più muovere, dare in secco, arrenare, incagliare, naviculam' arena, vel glavea impingere, s'engraver, s'engager dans le sable s'assabler, s'échaner en-

ble, daus le gravier. Parlandosi di carri, carrozze, anche nomini , che restano incagliati in un pantano, nel fango, ammelmare, impantanarsi, in cœno demergi, immergi, s'empourber, s'entoncer dans la bourbe, le limon, la boue, tomber dans un bourbier.

Rantèl ,  $\mathbf{V}$ . Rangöt.

Rap, quel ramicello del ser mento, nel quale sono appiecati gli acini dell' uva, grappolo, graspo, racemus, grap-

pe de raisin.

Rapa d'uva, racimolo, grappolo, racemus, scopus, grappe de raisin. Rapa , la parte legnosa, ossia lo stelo di grappoli d'uva, quando sono spogliati del frutto, o i raspi, e bucce dell'uva , uscitone il vino, vinaccia, vinacea, æ, o vinacea, orum, marc de raisins, rapé, grappe, qu'on a égrenée. La *rapa* s'adopra per far l'aceto, servendo a scaldare, ed inforzare il vino, e si adopra anche a fare il brandvèn, ma però coi raspi, e bucce. Viu passà ans le rape, viuo concio colle vinaccie . . . . vin passé par la râpe. Rapa, strumento, con cui si riduce in polvere il tabaccco, grattugia, raspa da tabacco, radula, râpe à tabac.

Rapė, V. Gratė.

Hapè, sorta di tabacco da naso, che rende odore, rapė, v. dell' uso . . . . tabac

Rapèt d' uva , grappolino ,

gager un bateau dans le sa-I de raisin, grappillon. Piè 'n rapet, dormire un breve sonno, un breve spazio di tempo , V. Piè.

Rapina, rapimento, rapina, raptus , rapina , direptio . . . . Animal d' rapiña, animale, che rapisce gli altri per cibarsene, animal ropax, ani-

mal de proie.

Rapinė , rapire , rapinare , rapere, surripere, suffic**ari**,

abripere, rapiner.

Raple , V. Cicanè. Raple , t. milit., battere il tamburo in un certo modo per richiamare i soldati allo stendardo. e questa maniera di battere il tamburo serve anche a dimostrare la stima, l'ouore, cue le truppe rendono a certi personaggi, battere a raccolta , receptui canere , rappeller.

Rapolè, dicesi di coloro, che vanno in cerca di quei racimoletti d'uva, che sono rimasti dopo la vendemmia. raspollare, grappolare, *dere*lictas uvas sublegere , racemari, grappiller, ramasser les

grappes laissées.

Rapolor, rapolöira, colui, colei, che va grappolando, qui , vel quæ relictas uvas colligit, grappilleur, grappilleuse.

Rapontich, radice lunga, e-sottile , che viene dal regno di Ponto, e nasce alle rive del fiume Tanai, ed ha virtù di fermare il flusso del ventre, e di fortificare lo stomaco, rapontico, rhaponticum, radice Pontica, rhubarbe des moines, rhapontic, patience des jardins.

Raport, relazione, parvus racemus, petite grappe | porto, relatio, delatio, rapport, relation, récit, narra-! tion. Rapört, per rappresen tazione delle somme, che si dee fare da taluno fra coeredi alla massa della successione prima di dividerla, affine di conservare l'eguaglianza tutti . . . . . . rapport. *Ra*port, quei pezzi, che si adattano per ornamento a qualche lavoro, rapporto . . . . . . . moulures, pièces de rapport.

Rapsödia, poesia composta di varii versi quà e là raccolti, e dicesi anche di qualunque altro scritto mendicato quà e là dagli scritti altrui , rapsodia, e rassodia, v. dell' uso, indigestæ excerptiones, farrago, centones, rapsodie.

Rarità, scarsezza, rarezza, paucitas, inopia, raritas, rareté , disette. Rarità , cosa rara, singolare, pellegrina, singolarità, eccellenza, præstantia, rareté, curiosité, singularité, particularité, excellence.

Ras, arnese per misurare, e la misura stessa, razo, v. dell'uso it. . . . . raz. Mesure j'aitri a so ras, misurar gli altri colla sua canna, e col suo passetto, giudicare gli altri simili a se, metiri suo modulo, ac pede, mesurer les autres à son aune. Fe doi ras d' pissèt, modo bas. e popol., pisciare, orinare, mejere, pisser, uriner.

Ras add., pienissimo, interamente pieno, zeppo, plenus, refertus, plenissimus, plein, entle, qui régorge, tout plein. Bas , spianato , pareggiato, æquus, æquatus,

canpagna, campagna rasa, planities æqua, æquata solo planities, patens campus, æquor campi, plaine, lande.

Rasa, umore viscoso, che esce dal pino , dall'abete , dall' arcipaesso , e da altri simili alberi, ragia, resina, résiné. Se è ragia liquida, dicesi in franc. galipot.

Rasa d'botàl, crosta, che fa il vino dentro alla botte 🖡 gromma, tartaro, *crusta, fex crustata dolii* , tar**tre , c**roût**e** de tartre.

Rassa, schiatta, generazione, razza, soboles, progenies, stirps, genus, race, engeance, génération, postérité, lignée, extraction, lignage, famille, naissance, espèce. Can ch' cassa, cassa d'rassa, chi di gallina nasce convien che razzoli, naturæ sequitur semina quisque suce, bons chiens chassent de race.

Rasca, ulcere sulla cotenna del capo, onde esce viscosa marcia , cagionata da umore acre, e corrosivo, tigua, raschia , *porrigo* , teigne. *Rasca*, per nomo avaro, tenax, sor*didus* , taquin , avare , très⊶ chiche. Rasca, per uom rissoso, V. Tigna; rixosus, contentiosus, hargneux, querelleur , chicanier. *Rasca* , sorta d'erba così detta per esser ruvida a segno, che s'appicca tenacemente alle vesti; nasce da per tutto, specialmente fra le lenti, aparine, aparine, grateron.

Rascasson , ragazzo insolente, malvagio, ragazzaccio, puer nequam, mauvais garçon. ras, uni, de niveau. Rasa | Rascasson, per Rustlaire, V.

Rascasson , V. Picinglièro !

per rustlaire, V.

Rasce, levar la superficie di checchessia con ferro, od altra cosa tagliente, raschiare, rastiare, nettare, levar via, radere, abradere, polire, purgare, expungere, cacler, ratisser, gratter, nettoyer, purger. Basce, seancellare raschiando, abradere, raturer, raver, biffer, effacer quelque lettre, ôter les marques, les traces, les vestiges.

Rascèt, stromento, con eni si rastia, e serve a varii artefici, specialmente agli indo ratori, rastiatojo, rasiera, ciappola , radula , grateau , grattoir, ébarboir, lime routelle, lime en conteau, racloir. Rascet . . . . boletus

ramosissinus . . . .

Rascęta , strumento di ferro, con cui si rade, o raschia la pasta, che rimane attaccata alla madia, radimadia, rasiera, radula, roupe-pâte, ratissoire à ratisser la pâte.

Rascia, stromento di ferro da radere qualche cosa, rasiera, radula, raeloir. Per rasceta, o rascioira, V. Ra-

sceta.

Rasciura, la materia, che si leva in raschiando, raschiatura, rasmra, ramentum, rasura, raclure, ratissure, ra-

pure.

Rasè, levar il pelo col rasojo, radere, radere, abradere, tondere, attondere, raser, tondre, couper le poil. Rasè, per accostarsi in passando tanto alla cosa, che quasi dere, prope adsequi, perstriu? gere transeundo, raser, passer tont près, effleurer. Rasè, o randè, il levar via colla rasiera dallo stajo il colmo. che sopravanza alla misura. radere, deradere, racler le dessus d'une mesure. Rasè na cà, na sità, radere una casa, nna citta, spianare, diruere, solo requare, raser.

Rasion, porzione del biscotto, o altro cibo, e la misura del viuo, e bevanda, che giornalmente si distribuiscono ne' vascelli per la sussistenza dell'equipaggio, razione, diarium, ration. Rasion, pietanza, o porzione di munizione, pane, bevanda, o foraggio, che si distribuisce ad ogni soldato per la sua sussistenza cotidiana, annona, diarium, panis castrensis, cibaria, orum, ration.

Ras-mat, sorta di fuoco lavorato, che scorce ardendo per l'aria, e si usa comunemente in occasione di feste d' allegrezza, razzo, o razzo matto ( term. picotecnico ) tubulus ignitus, tubulus missilis nitrato pulvere sartus, fusée.

Rason, ragione, motivo. prova, fondamento, cagione, il perchè, il giusto, il convenevole, il dovere, pretensione, giurisdizione ec., ratio, argumentum, probutio, caussa, justum, æquum, jus, actio, jurisdictio , raison , entendemment, jugement, discernement, bon sens, connoissance, preuve, cause, motif, sujet, fondament, droit, justice, équité, ce qui est juste, jurisdiella si tocchi, rasentare, ra- etion, prétention. Dè rason,

approvare, confessare, che altri abbia ragione, probare, comprobare, donner raison à quelqu'un, convenir qu'il a raison. Dè la rason, dar ragione, o la ragione, assegnar la ragione, rendere la ragione, afferre, reddere rationem, donner, alléguer la raison, rendre raison d'une chose. Bu tè a la rason, mettere, ridarre alla ragione, ad æquum, et bonum adducere, ad obsegnium redigere, mettre à la vaison. Conté le soe rason ai sbiri, giustificarsi, favellare con chi non può, o non vuole ajutare , o intendere , *apud* novercam queri, conter ses raisons aux huissiers. Vale anche perder il tempo in cosa che non rechi utile veruno, apud novercam queri, tempus terere, hattre l'eau. Con ra*son* , a ragione , di ragione , con ragione, per ragione, ragionevolmente, giustamente, secondo che porta la ragione, jure, merito, non injuria, jure meritoque, raisonnablement, justement , de raison, de droit, convenablement, avec justice, avec raison. Sensa rason, senva ragione, inginstamente, injuria, saus raison, injustement, a tort. Avèi rason, avèi la rason da la soa , aver ragione, o la ragione, aver il giusto, e la verità dalla sua, pro me pugnat ratio, avoir raison.

Rasonè, favellare, parlar insieme, discorrere parlando, ragionare, loqui, verba, o sermonem habere, sermovinari, disserere, raisonner, discourir, parler, conférer, s'entretenir. Rasonò, filosofare, ratiocinari, argumenter, discuter. Rasonò da bestia, dire spropositi da cavallo, parlar da bestia, incptire, raisonner pantoufle.

Rasonè, aggiustar i pesi, e le misure, ed è l'imprimere un certo marchio sopra un peso, una misura ec., per certificare che ella è stata riconosciuta, aggiustata sul modello, all justam mensuram redigere, étalonner.

Hasor, coltello taglientissimo, col quale si rade il polo, rasojo, novacula, culter tonsorius, rasoir. Hasor, metafor, dicesi d'uomo arguto, e pungente, lingua, che taglia, e fende, piper, non homo, homo acida lingua, et dicax, a quo multa improbe, et invenuste dicta, langue mordante, homme mordant, piquant, couteau de tripière, langue de vipère.

Raspa, quella lima, con la quale gli scultori di marmo, e legno puliscono le loro figure, se ne fanno anche di più sorte, cioè a collello, mezze tonde, ed a foggia-del dito della mano, e di più grandezze, raspa, scuttina, lima , râpe. Kaspa da tabach , raspa da tabacco . . . . . . . râpe à tabac. Raspa , o rascioira, o rasceta, piccolo strumento di ferro a guisa di zappa, che serve a rastiar la madia, e a tagliare la pasta , raspa, rasiera, radimadia, raduta, roupe-pâte, ratissoire à ratisser la pâte. Raspa, gle altri artefici . . . . . . raeloir.

Rasparèla, spezie d'esla

fatta a foggia di coda di cavatto, setolone, equiseto, coda cavallina, rasperella, equisetum hyemale, prêle, quene de cheval. Di quest'erba se ne servono nella cucina i guatteri per fregare, e forbire le stoviglie, ed altri stromenti di cucina.

Ruspè, quel percuotere, che fanno i cavalli, od altri animali la terra colle zampe, quasi zappundola , raspare , razzare, tellurem cavare, gratter le pavé. Raspè, dicesi anche de'polli, razzolare, scalpturire, gratter comme les poules. Ruspè, adoperare la raspa, col levare i colpi dello scalpello, e pulire una statua di legno, o altro, raspare, · · · · · râper, se servir de la râpe. Raspè, o raspinè, portar via, rubare, eripere, auserre. surari, dérober, voler. Raspè , parlandosi di vi-110; Vin cha raspa ant la gola, vino razzente, frizzante, raspante, vinum austerum, vellicans, mordens, vin piquant, qui chatouille le gosier. Ra*p*è per *Garsè* , **V.** 

Haspine, portar via, Vedi Raspe. Per torre, rapire, rubare con violenza, rapera, arripere, gripper, agripper, ravir, prendre de force.

Rassegnè, consegnare, dare in potestà, restituire, tradere, committere, credere, restituere, consigner, restituer, redonner. Hassegnesse, consegnarsi, presentarsi, se sistere, se présenter. Rassegnesse, conformarsi, uniformarsi, se conformare, se accommodate, se résigner, se conformer, s'assujettir, se plier.

Rasserenesse, o anserenesse, farsi chiaro, e sereno, e si dice propriamente del Cielo, e dell'aria, quando si partono i nugoli, rasserenare, serenare, éclaireir, rassérener.

Russode, di tenero far sodo, e duro, indurire, render forti le cose deboli per la loro tenerezza, rassodare, solidure, solidum, et firmum reddere, firmare, raffermir, rendre épais dur, solide, ferme. Hassodesse, rassodarsi, firmari, consolidari, se raffermir, se consolider.

Rastèl, stromento dentato sì di ferro, che di legno, col quale si sceverano i sassi dalla terra , la paglia dalle biade , e si radana il fieno nei prati, e simili, ed è proprio degli agricoltori , rastrello , *rastrum , pecten* , se ha i denti di ferro , râteau , se ha i denti di legno, fauchet. Rastel da tes*sior* , intelajatura formata di due regoli di legno paralelli tra loro, e riuniti con due traverse, questo rettangolo contiene dei denti di legno, conficcati nei regoli, e serve a picgare l'ordito sul subbio · · · · · Rastèl, rastlèra, stromento, che sostiene il lieno sopra la mangiatoja, rastrelliera, faliscæ, crates, râtelier. Rastèl, imposte di porta fatte di stecconi, di strisce di legno, o di verghe di ferro commesse con qualche distauza le une dalle altre almeno di quattro dita, cancello, cancelli, clathri, barreaux, treillis, balustre, portes à claires voies. Rastèl, o burièra,

steccato, che si fa dinanzi alle porte delle fortezze, ed anche l'uscio fatto di stecconi , rastrello , *vallum* , barrière. Rastèl dla schiña, serie d'ossi, detti vertebre, che si estendono dal capo sino all' osso sacro, e formano ciò, che si dice il filo delle rene, spina, spina, épine du dos. Rastèl, rastlèra, o rastlì, legno dentato, dove i calzolaj appicean le scarpe, rastrello . . . . . râtelier. Così chiamano pur anche quei legni con mensole a viticcio, dove si posano l'armi in aste, rastrelliera . . . . râtelier.

*Rastlà* , quella quantità di fieno, di paglia, o simile, che si mena in una volta col rastrello; rastrellata, quantum rastro semel eraditur, vel colligitur, râtelée. Rastlà, o rastlada, una quantità di stecconi, o di piccoli travicelli commessi con qualche distanza gli uni dagli altri, cancello, cancelli, clathri, barreaux.

Rastlè, adoperare il rastrello, rastrellare, terram discriminari , pectere , pectinare, råteler. Rastle'l fengh, radunare il fieno nei prati, rastrellare il fieno, fænum colligere, eradere, ramasser le foin avec le ráteau.

Rastlèra, rastlè, stromento di legno fatto a guisa di scala a piuoli, che si conficca nel muro per traverso sopra la mangiatoja, per gettarvi sopra lo strame, che si da alle bestie, rastrelliera, falisca, arum, râtelier , V. Rastèl.

Rastli, o rastlė, stromen-

le searpe, e le forme, rastrelliera, rastrello . . . . râtelier, V. Rastèl.

Rat, animaletto, che danneggia le biade, la paglia, i mobili delle case, e a cui i gatti fanno continua guerra, topo, sorcio, mus, sorew , vat , souris. Rat d' aqua , dicesi quello, che abita nelle bucherattóle de'groppi di quelle fosse, per le quali corre l'acqua , topo acquajuolo , mus aquatilis, souris aquatique, rat d'ean. Quand a j'è uen 'l gat, i rat balo, V. Gat. Ciapè l rat , V. Piè na piòta. Rat , per capriccio, bizzarria, fautasha.

Rata, parte, o porzione convenevole di checchessia, che tocca ad alcuno, pars, portio, rata pars, rata portio, collatio, vel tributio pro rata, sup. parte, portion, part, lot, quote-part, contingent, le contingent. Rata, in fatto di pagamento, come paghè an doe, an tre rate, pagare a termine, pagare in due, in tre pagamenti, in due, in tre volte, solvere pecuniam duabus, tribus pensionibus, paver en deux, en trois payemens, en deux, en trois termes. Conprè un diamant con pas d' paghèlo un diverse rate, comprar un ginjello a condizione di pagarlo in diversi pagamenti determinati, in tante rate . . . . acheter un bijou à poste, à condition de le payer aux différens termes marqués. A rata, a proposzione, pro, à proportion. Pro rata, v. latina, che significa to, ove i calzotaj appiccano proporzionalmente, secondo quella parte, che tocca convenevolmente a ciascuno, e viene dalle parole *pro* , e *ratio . . . . . a*n procata, en prorata, à proportion.

Ratafia voce fr., liquore fino , e spiritoso fatto di acquavite, dentro cui s' infondono cirregie, o albercocche, o pesche ec., con zuccaro, e canella . . . . . ratatià.

Ratas, accrese. di rat, un grosso topo, ingens mus, un gros rat.

Ratin, dim. di rat, topolmo, *musculus*, un petit rat, ratillon.

Rata-volöira , animal-volatile notturno di mezzana spezie , tra uccello , e topo , nottola, pipistrello, vipistrello, vespertitio, chauve souris. Rata-voloura metal., dicesi di chi ta sue faccende gironzando di nolte, nottolone, noctivagus, coureur de nuit.

Ratèl, ratèla v. pop., cicana. Tachè ratèla, tachè gata , V. Cicanè.

Ratèra, nido di sorcii, topaja, *uidus murium*, nid de rats. Ratèra, per simil., si dice di casa antica, o che sia in pessimo stato, in cui anuidano i sorcii per esscre da ogni parte bucherata, topaja . . . vieiile maison, vieille masure , galetas, grenier , maison délabrée, qui tombe en ruine.

Ratifiche, confermare quello, che altri ha promesso per te, ratificare, ratum habere, vel facere, approbare, comprobare, ratifier, confirmer, approuver, agréer, avoner, autoriser.

Ratiña, spezie di panno lano, rovescio . . . ratine.

Ratlè, rustlè, rognè, Vedi Cicanè.

Ratöira, arnese da prender topi, trappola, muscipula, decipula, ratière, souricière.

Rat volòr , V. Rata-volöira. Rava, pianta nota, la cui radice è grossa, e rotonda, rapa, rapa, rave. Volči gavė d'sangh da na rava, voler da uno quello, che non ha, o ch' ei faccia quello, ch'ei non può, voler cavare della rapa sangue, aquam e pumice postulare, vouloir tirer de l'huile d'un mur.

Ravagi, guasto, strazio, strage, rovina, saccheggiamento, danno, exitium, strages, ruina , detrimentum, excidium, populatio, ravage. Fe d'ravagi, saccheggiare, rovinare, depredare, distruggere, guastare, dar il guasto, corseggiare la terra, populari, depopulari, vastare, diruere, prædari, ravager, faire du ravage.

Ravanėt, o ravanin, ravanello, raphanus, raitort cul-

Ravassa, accr. di rava V., Rivassa, sorta di malattia, che viene ai fanciulli, ed è una spezie di vajuolo consistente in vescichette simili alle bolle del vajuolo, ma piene d'un sero trasparente, e che in tre giorni si seccano. Quest' infermità è men maligna del vajuolo, morviglione, morbiglione, ravaglione. o roviglione, o vajuoto salvatico, morbilli, petite vérole volante.

Rauch, che ha raucedine, che ha voce, o suono non chiaro, roco, fioco, raucus, ravus, enroné.

Ravèra , terreno seminato di rape . . . ravière, champ, terre plantée de raves.

Raugnè, rognè, bufonchiare, borbottare tra denti, borbottare, ed è propriamente quando alcuno non contentandosi d'alcuna cosa, o avendo ricevuto alcun dauno, se ne duole fra se con sommessa voce, e confusa, mussare, obmurmurare, mutire, barbotter, marmotter, murmurer, grogner, gronder.

Raugnon, touton, che gonfia, e non risponde, e borbotta fra denti, bufonchiello, querulus, grogneur, qui marmotte, qui murmure entre les

dents.

Raviöla, vivanda fatta di carne trita con erbe, e cacio, e uova: Nen teme 'l fum d' raviöle, essere sfacciato, seuza rossore, non arrossire, non-curarsi di vergogna , expudorate frontis e-se, non erubescere, audere, être effronté, dévergondé, avoir la hardiesse, etc.

Raviolè, spingere una cosa per terra, facendola girare, rotolare, roture, circumagere, rouler, faire courir par terre. Raviolesse, raviotesse, rivoltarsi in giro per terra, voltolarsi, volutari, vertere se, se rouler par terre, se vautrer.

Ravisesse, sovvenirsi, ricordarsi, aver in memoria, me-

nir, se rappeller, se recorder. Ravisesse, osare, ardire, aver ardimento, *audere*, oser, avoir la hardiesse de dire, de faire quelque chose.

Ravisson, sorta d'erba, le cui foglie sono simili a quelle del guado, il suo frutto è simile ad una pera rovescia, c del suo seme si cava un olio proprio per addolcire le asprezze della pelle, miagro, myagrum, alyssum sativum, chamalaa, myagrum.

Bavoderia, v. fr., inezie, bagatelle, chiappole, seioccaggini , ineptice , nugæ , gerræ, ravauderie, niaiseries, ba-

gatelles.

Re, legittimo Signor d'un Regno, Re, Rege, Rex, Roi, Monarque, Sonverain, Potentat. Re dji' ömini , dicesi di uomo portato a far servigii ad ognuno, che è di piacevole conversazione, uom degnissimo, gran galantuomo, bonce fidei homo, vir summæ probitatis, le roi des hommes. Re, una delle figure, o pezzi degli scacchi, ed anche figura particolare di carte, tarocchi, e simili, re, rex, roi. Re da quaje, uccello forse cosi detto, perchè supera le altre quaglie in grandezza, o perchè più di csse è delicato a mangiare, egli è di penna rossiccia, e frequenta i prati piuttosto umidi, re quaglio. o re di quaglie, ortygometra, coturnix matrix, roi de cailles, râle de genêt, V. Quaja. Pett-re, sorta di piccolo necello di tre sorte, cioè: il re di siepe, o sia scricciolo. minisse, recordari, se souve- il fiorrancio, e'I lui, reatino, forassiene, trochilus, re-

galiolus, roitelet.

*Realisè* , render reale , ed c.lettivo, effettuare, aliquid actu perficere , e vsequi , réaliser, effectuer, rendre réel, et ellectif, réduire en prati-

Realista, si dice di chi è del purcito del Re, come ai tempi delle leghe, nell'ultima rivolazione in Francia, ed oggidi nell'inguitterra, regalista, voce dell'uso it. . . . . ré-

galiste.

Rebarb, è una radice medicinale, inegualmente grossa, gialla al di fuori, e di color di noce moscada al di dentro, di sostanza fungosa, di gusto amaro, e d'un odor piacevole, aromatico, di grand' nso nella medicina come un ! purgativo; nel colore, e nella sostanza è assai simile al ramontico II buoa rebarb, ammollito nell'acqua, da un co-Ior di zatferano, e quand'è rotto, egli pare lucente con mualche cosa di getto vermiglio, è proprio nelle diarrec, a fortificare lo stomaco, e a dar appetito: alcuni droghieri hanno l'arte di rinnovarne le Joro radici vecchie, tingendole in giallo, ma l'inganno è facilmente scoperto con maneggiarlo, mentre la polvere, con cui essi danno il colore, si attacca alle dita. Questa radice è a noi portata secca dalla Cina, dalla Persia, e dalla Moscovia, dove nasce alle rive del fiume Wolga, reobarbaro, *rhabarbarum*, rhubarbe.

zo, avviamento, spaccio, directio, processus, distractio, acheminement, débit. Recapit dua litera, ricapito di lettere, in criptio epistolæ, adresse. De ricapit, V. Ricapitè.

Recapitè, o ricapitè, indirizzare al suo luogo, conseguare, o far pervenire alcuna cosa in mano di chi la debba avere, ricapitare, perferendum aliquo curare, adresser, faire parvenir une chose a son adresse. R*icapitè na litera* , dar **ri**capito ad una lettera , ricapitarla, epistolam ad eum, cui inscribitur, curare perferendam, rendre, ou faire rendre une lettre à son adresse. Ricapitè na fia, dar ricapito, allogar in matrimonio, collocare alicui puellam, nuptui dare, marier, établir une tille. Dz ricapit a n'afe, dar ricapito ad una faccenda, cioè finirla, compirla, absolvere, conficere, finir, conclure les affaires, les expédier. Dè ricapit a na persoña, dare, o procurare albergo ad una persona, tecto excipere, vel tecto excipiendum curare, loger, procurer un logement. Ricapitè, dicono i mercanti al ritornare i crediti di cambio, e al pagarne la valuta, ricapitare, nomina recipere, recouvrer ses créances.

Recede, ritirarsi da checchessia, abbandonare le pretensioni, le risoluzioni, istauze, e simili, recedere, cedere, recedere, se retirer, reculer, se désister, se déporter. Recede da'n contrat, da na promessa, recedere da un Becapit, o ricapit, indiriz- contratto, da una promessa, a contractu, a promisso rece- I differente da quello delle arietdere, se départir, se désister d'une promesse, d'une convention, d'un contrat.

Rechiè , o requiè , riposare , quietare , aver requie , requiare, quiescere, requiescere, cessare, desinere, reposer, cesser de travailler, rester tranquille, se tranquilliser.

Rechie, o rechia, riposo, posamento, cessazione da fatiche, travaglii, e noje, requie, requies, quies, cessatio, intermissio, otium, tranquillitas, repos, tranquillité, calme, paix, quietude, loi-

Recidio, che torna di nuovo alle cose di prima, e si prende per lo più in mala parte, recidivo, recidivus, qui rechûte, qui est en récidive, qui retombe en faute.

Recidiva, ricascata, morbus

recidivus , rechûte.

Recint, giro, contenuto, recinto, ricinto, septum, ambitus, enceinte, tour, circuit, enclos, contour.

Recipe, v. lat., e vale lo stesso che ricetta, medici præscriptum, ordonnance de médecin.

Recipient , vaso da stillare , che riceve la materia stillata, recipiente, excipulum, récipient.

Recita , l'atto di recitare in teatro una commedia, o tragedia, recita, v. dell'uso it.

Recitant, colui, che recita la sua parte in iscena, attore, recitante, actor, recitaus, acteur.

Recitativ, componimento

te, che si usa nelle poesio narrative ad imitazione del recitare nelle commedie recitative, recitativo . . . . récitatif.

Reclam, o riclam, lamentanza , querela, rammaricchio , richiamo, querela, querimonia, questus, conquestus, plainte . dolcance.

Reclame, o riclame, opporsi, contraddire, domandar le cose sue, richiamarsi, dolersi in giudizio, queri, conqueri, postulare, in jus vocare, dicam scribere, réclamer contre, se plaindre, porter, former des plaintes quelqu'un, révenir contre un acte, demander quelqu'un en justice.

Reclutant, o recluteur, quegli, che induce ad arte qualcheduno ad arrolarsi . . . embaucheur, racolcur.

Recluté , mettere , o arrolare nuovi soldati in luogo de' mancati, reclutare, supplere, supplementum militum habere. scribere, recruter, faire des rectues, racoler.

Redit, entrata, che si trac da terreni, o da altri averi, rendita , annualità , reditus ammus, rente, revenu, produit.

ligdna, o redne al plura. le, quelle strisce di cuojo, o simili, attaccate al morso del cavallo, colle quali si regge, e si guida, redina, o redine, habenæ, rènes, longe. Tui an redna, fare stare a segno, tener a segno, costriguere ad ubbidire, raffrenare, moderamusicale, di stile andante, e re, in officio continere, contanir quelqu'un, le ranger dans son devoir, l'obliger à faire ce, qu'il doit, retenir, réprimer, modérer, empêcher de s'emporter. Stè an redna, stare al segno, star con rispetto, con timore, stare ad ubbidienzi, e dentro ai termini del convenevole, in officio se continere, se temir dans le devoir, être obéissant, soumis, respectueux.

Refetori, una sala spaziosa nei Conventi, Monasterii, Seminarii, Coliegii, in cui si prendono le refezioni, o cibi in comune, refettorio, cænaadum, triclinium, réfectoire.

Refratari, Prete, che non avea prestato il giuramento della costituzione civile, del Ciero, o quello della libertà, ed eguaglianza, refrattario.... réfractaire, Prètre ensermenté. Coscrit refratari, coscritto refrattario, contumace, disubbidiente... conscrit réfractaire.

Refrendari, Officiale, che rapporta le lettere del Re, le suppliche nella Gucellaria, Referendario, libellorum magister, Référendaire, Maître des requêtes. Refrendari, nella Guria Romana si dice di quel Prelato, a cui spatta il riferire avanti al Papa le liti, e le cause in segnatura di giustizia, e di grazia, onde vengono auche detti Referendarii dell'una, e dell'altra segnatura...... Référendaire de l'une, et de l'autre signature.

Regal, donativo, presente, regalo, donum, munus, don, gratification, donatif.

Regala add., donato, presen- l ra di fure in checchessia, mutar

tato, donatus, présenté. Regalà, per isquisito, eccellente, come vivanda, o cosa simile, exquisitus, præstans, eximius, chose délicate, excellente, fine, exquise.

Regalia, dritto del Re, per via di cui egli gode l'entrate dei benefizii vacauti, regalia, regalia, regalia, regale.

Regatic, reddito casuale di qualcae carica, od impiego, oltre la paga, incerto, questus incerti, tour de bâtou.

Regina, Moglie di Re, o Signora di Regno, Regina, Regina, Regina, Reine, Souveraine. Regina, una delle figure, o pezzi del giuoco degli scaechi, regina, regina, la dame. Regina, o dama da chēūr, da spà ec., figura particolare di carte, tarocchi, e simili.....dame, reine.

Registr, libro, ove sono scritti, e registrati gli atti pubblici, registro, acta, actorum codex, publicae tabulæ, registre, contrôle, cartulaire. *Registr* , chiamansi negli stru∓ menti musicali gli ordini delle corde, o delle canne, che corrispondono tutti alla medesima tastatura per suonare tutte insieme, e suonano anche separatamente, levando loro, o rendendo il suono per mezzo di piccoli ordigni di legno, o di ferro, i quali similmente si dicono registr: onde si dice un organo a tanti registr, che è quanto dire a tanti ordini di canne, registri, pleuritides, registres. Canbie registr, mutar manieregistro, ab usitato more deflectere, agendi rationem mutare, changer de gamme.

Registre, serivere, notare al registro, registrare, describere, referre in acta publica, enregistrer, registrer, mettre, inscrire sur le registre, charger le registre, contrôler.

Regrèt, v. fr., rammarico, rincrescimento, dispiacere di aver, o non aver fatto
qualche cosa, angor, fastidium, sollicitudo, desiderium,
dolor, regret, doulenr, tri
stesse, répentir. Con regrèt,
malgrado, con dispiacere, mal
volentieri, gravate, invite, ægre,
invito aumo, à regret, mal
volontiers, malgré soi, contre
son gré.

Regrete v. fr., dolersi, aver dispiacere, compiangere, rincrescere, desiderare, ægre ferre, dolere, conqueri, deplorare, desiderio affici, desiderare, regretter, se plaindre,

désirer.

Rei , strumento di fune , o di filo tessuto a maglia per pigliar fiere, pesci, e uccelli, rete, rete, cassis, plagee, arum, rets, filet. Ve ne sono di diverse maniere, e secondo quelle diversificano il nome loro. Così filar, trimai, tondin, ec. Rei, o maja, sorta di enflia tessuta a magna, rete, reticulum, coiffure de reseau. *Rei*, o gratisèla, dicesi ad ogni intrecciatura si di fune , come anche di filo di ferro , di rame , e simili , usata per lo più per riparo di checchessia, rete.... grille. ou treillis de corde de fil, d'  $T \circ m$ . II.

insidie, agguato, insidiœ, techuw, fallaciw, embuche, filets, piège, lacet, collet, embuseade.

Reid, che ha in se rigidezza, rigido, duro, inflessibile, durus, rigidus, roide , rude. *Reid d' freid* , parlandosi d'uomo, intirizzito, indolenzito, pra frigore rigens, engourdi. Reid, dicesi quando taluno per essere stato tanto in positura sconcia, si addormenta quasi il senso alle membra, indolenzito, mem*bra rigere* , engourdir nn mem bre. Reid, per aspro, austero, severo, asper, severus, austerus, rigide, rigoureux, sévère, austère, exact, rude, facheux, brusque. Reid, dicesi d'uomo, che va dritto, e che non piega il suo corpo, intero, contegnoso; onde ande reid, tenere, o portare la persona diritta, rectum incedere, marcher, ou se tenir droit. Mnè reid, o tuì reid, usar rigidezza, non si lasciar muovere, nè persuadere, severitatem adhibere, demenrer insléxible, tenir rigueur, être sévère. Deje reid, lavorare con calore, di tutta forza, a mazza, e stanga, insudare operi, omnem operam, omnem sollicitudinem, omnem sedulitatem, omne studium dare alicui rei, travailler de toutes ses forces, sans relâche.

Ad ogni intrecciatura sì di funca, come anche di filo di ferro, di rame, e simili, usata per lo più per riparo di checchessia, rete . . . . grille . ou treillis de corde de fil, d'archal. Rei figur., ingamo, Hela, piccola quantità di cose sparse in lungo, come grano, farina, cenere, gesso, e simili, striscia, ductus, tractus, traînce. Rela, seguito di persone, corteo, accomparamento ce., caterva, comparamento ce., caterva, comparamento ce., caterva, comparamento ce.

mitatus, suite, cortège, train. A l'a seuper na rela d pover après, è tuttora seguito da una lunga schiera di poveri, pauperum turba semper illum prosequitur, secum trahit semper piup rum turbam, il traine to ij curs a rès lui une longue sacce de pauvies.

Rela, la rigi, che fanno i liquori scorrendo per checches sia, troscia, stroscia.... la trace, ou la raie, que l'on laisse en conlant sur quelque chose, la trace, que fait quel que fluide en s'econlant pour

quelque chose.

Heliquiari, vaso, o casset ta, in cui si conservano le reliquie d'un Santo morto, reliquiario, sacrarum reliquiarum theca, reliquaires, chasse, boi-

te à reliques.

Reliquie, nella Chiesa Romana, certi resti de' corpi, o vestimento di qualche Santo, o Martire divotamente conservati in di lui onore, e memoria, portati in processione, baciati, venerati. Così pure gli strumenti della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo, reliquie, reliquiæ, arum, reliques.

Rem, strumento di legno, col quale i rematori spingono per l'acque i naviglii, remo, remus, rame, aviron. Rem, per la pena della galera: esse condanà al rem, esse mandà an galèra, esser dannato al remo, damnari triremibus, être condamné aux galères.

Rema, lungo palo, o travicello, che serve d'ordinario a far ponti per le l'abbriche, o a sostenere le tegole de so-

perti . . . . . Rema, tronco; o fusto lungo, e rimondo, di cui si servono gli architetti per fare i ponti in luoghi eminenti dell'edificio, o a più altri usi, abetella, stilus, poinçon d'échafaudage.

Ren, ordine, rango; series, ordo, rang. Ren d'boton, ordine di bottoni per abbottonare un vestito, bottonatura... rang de boutons. Prim ren, second ren ec., V. Ran. Ren, in num. plur., la deretana parte del corpo dalla spalla alla cintura, reni, renes, dorsum, les reins, les lombes, l'épine du dos.

Rende, restituire, e dar nelle mani altrui quel, che gli si è tolto, o s'é avuto da lui in prestito, o in consegna, rendere, reddere, restituere, retribuere, rendre, restituer , redonner. Rende , per fruttare, e si dice di poderi, di case, di censi, d'usure, e simili, reddere, afferre, rendre, produire, porter, rapporter. Rende'l pan , corrispondere altrui ne'medesimi modi, e nelle medesime forme usate da esso, render la pariglia, il contraccambio, par pari referre, rendre le change, ou la pareille. Rende l'anima a Dio, render lo spirito, l'anima, animam efflare, agere, edere, rendre lame, rendre les derniers sonpirs, expirer, mourir. Rendse, arendse, desse per vint , rendersi , arrendersi, alicui cedere, manus dare, succumbere, herbam porrigere, in jus, ditionemque alicujus concedere, se rendre, se soumettre, céder, s'avouer

vaineu, confesser sa défaite, pa, lolla, pula, arista, acus, convenir de sa foiblesse, se mettre à la discrétion de son ennemi.

Reudvò, o randvò.

Renè-clod voce fr., è una delle migliori spezie di susine , regina claudia . . . . reine-claude.

*Reus* , sorta di tela di lino bianca, e assai fine, reusa, o renso, byssus, linon.

Repertori, indice, o tavola di tibri , o delle scritture , per mezzo di cui si possono ritrovare le cose in esso contenute, repertorio, repertorium, répertoire.

Repetitor , V. Ripetitor.

Repian, quello spazio, che è in capo alte scale degli edifizi, pianerottolo, area, palier , trapan.

Repont, t. de' sarti, sorta di cucito con punti fitti, impuntura . . . . . piqûre.  $F \! \hat{e}$ *'l repont* , impuntire . piquer.

Requist, eittadino chiamato da una certa legge al servizio militare . . . . réquisitionnaire.

Requisision, il richiedere per servizio pubblico le cose, o le persone, requisizione..... réquisition.

Requisiti , in materia di validita d'atti, requisiti, adjuncta, conditiones, les conditions, les conditions requises pour la validité d'un acte. Requisiti, in fatto di persone, requisiti, *adjuncta*, les qualités réquises.

Ręsca , o aręsca , guscio , che si leva di sopra al grano l quando si hatte, resta, lonapluda, gousse, écorce de grain , V. Aresca.

Rescia, o restia, una certa quantità di cipolle, e d'aglii, o simili agrami, intrecciati insieme col gambo, e per similit, si dice di fichi , o altre frutte infilzate per seccare, o altro, resta, restis, hotte, chapelet d'oignons, d'aulx. glane d'oignous, d'ail.

Resighin, strumento di ferro, col quale si vanno rodendo i vetri per ridurli ai destinati contorni, grisatojo, topo, cane, morsetto . . . . grésoir; i piccoli son detti cavoirs; quei de giojellieri diconsi tagliajuole . . . . égrisoirs.

Resiste, star forte contro alla forza, e violenza di checchessia, seuza lasciarsi superare, nè abbattere, resistere, repugnare , contrastare , ostare, fronteggiare, reggere, sostenere, rispingere, far. testa , far fronte , mostrar il volto , non-rendersi punto , opporsi con forza, obsistere, resistere, obniti, reniti, repugnare, adversari, reluctare, obstare, résister, s'pposer, se défendre, tenir ferme, tenir tête, soutenir un effort, durer, combattre, contrarier, contrecarrer. Resiste, per sostenere, comportare, sofferire, resiste al torment , a le böte 🕻 reggere al tormento , alle bot~ te, non restar vinto, e depresso, sostener con bravura i colpi, sustinere, ferre, resistere, non frangi, non debilitari, non defatigari, résister, supporter, tenir, souffrir, endurer, tolerer. Resiste al martèl, dicesi de'metalli, che col l batterli si distendono senza rompersi, regger al martello  $\ldots$  . . . . . être malléable. Resiste, parlandosi di colore; color cha resist, cha ten, colore, che regge, che non si perde, ma si mantiene all'ingiurie del tempo; il suo contrario è smontare, manere, durare, durer, se conserver, se souteuir, perséverer, sub sister. Besiste al taj, resister al taglio . . . . être dur à la coupe.

Ressia, strumento per lo più di ferro dentato, fermo in un telajo di leguo, col quale si dividono i legni, e simili, sega, serra, scie. Fait a res*sia* , dentato a modo di sega , serratus, in serram dentatus, fait à scie. Ressia, lama di **f**erro montata in forma di sega, ma senza denti, che ser ve a segare il marmo, sega,

serra, scie.

Ressiaire, o ressior, prendesi comunemente per segatore der tronchi in lungo, segatore, sector, scieur de long. Res siaire, pessimo sonatore, ineptus fidicen, racleur, méchant joueur de violon, racleur de

boyau.

Ressiè, ricidere con sega, segare, secare, serra secare, scier. Ressiè, in senso figur., sonar a mal modo strumenti , che si sonano coll'archetto, strimpellare, inconcinniter pulsare, racler, jouer mal de quelque instrument, toucher, pincer mal quelque in strument, racler le boyau.

Ressiet, dim. di ressia, seghetta, serrula, serra minor,

sciotte, petite scie.

RE

Ression, V. Arsion.

Ression, strumento da pigliar uccelli fatto con due archi molto piegati, poco di lungi l'uno dall'altro, tra i quali pone il cibo, il quale. quando prender lo vogliono. si stringono per lo collo, scalpello . . . . arçon.

Ressior, V. Ressiaire.

Ressiura, ciò, che cade dal legno, quando si sega, segatura, scobs, sciure.

Resta, o rest, o restant, residuo, resto, restante, avanzo, reliquum, résidu, surplus, reste. Avèi 'l so rest. *'l sö cont* , aver quanto altri merita, l'intero compimento di ciò, che si dee ricevere. e anco un po' più , questa frase però s'usa per lo più ironicamente, perchè quando si dice: a j'un daje sö rest, o soa resta, s'intende dire gli hanno dato più di quello, ch' ei meritava, ovvero dovendogli far un servizio, ei gli ha fatto un'angheria, e parlandosi d'inginrie, o percosse esprime eccesso, soprabbonza più che di ragione . . . . avoir, on donner son reste. Vuda'l rest, vada'l tut, espressione dei giuocatori, e vale il ginocare tutto il restante del danaro, che uno ha davanti . . . . jouer son reste. Fe 'nde 'l rest, metaf., vale arrischiare il tutto, esporre il tutto a perdita, a rovina, rovinare affatto , consumar ogni cosa, obligurire, jouer de son reste, employer ses dernières ressources. A m'a dame 'l mè rest, egli mi ha dato il mio resto, dicesi quando altri fa

azione, onde in taluno si con-1 se trouver court. Restè sensa fermi l'opinione di sua malvagità..... il a fait des siennes, it m'a donné un plat de son métier. Del rest, del resto, ma quanto a quello, che resta a dire, ceterum, au reste , du reste , au surplus , d' ailleurs, cependant, pour ce-

la , malgré cela. Restè, rimanere, restare, avanzare, superesse, reliquum esse, rester, être de reste, subsister encore. Restè un, arrestare, fermar per forza, soprattenere, manus injicere, comprehendere, arrêter, saisir, prendre prisonnier. Restè, perde 'l fil, venir meno la me moria in alcun recitamento, scordarsi, impuntare, deficere *memoriam*, demeurer, demeurer tout court dans un sermon, ou dans une harangue. Restè, per cessare, ritinare, finire, desinere, cessare, desistere, absolvi, cesser, s'arrêter, discontinuer, finir, Restè, per fermarsi, manere, morari, subsidere, rester, demeurer, s'arrêter. Restè, per morire, mori, mourir, perdre l'esprit. Restè 'ndarè, non avanzarsi, restar indietro, non acquistare, nihil proficere, ni hil progredi, rester en arriè re, ne pas avancer, ne faire aucun progrès. Restè d' pat, restar d'accordo, accordarsi, convenire, rester, ou demenrer d'accord, convenir, être d'accord. Restè stà 'n s' un such, sensa inpiegh, sul pavè, restar in nasso, o in asso, esser abbandonato, destitui, être abandonné, se trou-

sangh, aver grande spavento, restar senza sangue, terreri, perterreri , expavescere , metu exsanguem fieri, rester sans une goutte de sang, être saisi de fraveur. Reste broa, restar comuso, sbalordito per un subito timore, o vergogna , allibire, pallescere, obstupescere, percelli, blêmir, pâlir, changer de couleur, être étonné, interdit, confus. Restè seusa parola, sensa pi savei lo ch' disse, ammutolire, obmuiescere, perdre l'usane de la parole. Restè d'stuch , debano, reste frapa, reste mort, restè bleu , restar confuso , sbalordito, rimanere stupido per la maraviglia, o per subito timore, trasecolare, rimaner attouito, sopraffatto dallo stupore, dai timore, vehemenier mirari, admodum obstupescere, percelli, perterreri, s'ébahir, être fort surpris, rester étonné, confus, être saisi de frayeur. Restè ant le strasse, rimaner alla stiaccia, insidies capi, donner dans le panneau. Restè con nu branca d nas, restè moch, nacià, guech, restè più, restè com el bech e'l marcà, rimaner con un palmo di naso, rimaner un zugo, restar scornato, scornacchiato, smaccato, scacciato, e vale restar privo di checchessia, e deluso della speranza contro l'espettazione, decipi, irrideri, illudi, re injecta redire, spe frustrari, rester avec nu pied de nez, être frustré de son espérance, de son attente. Restè antel col, ver sans appui, sans secours, far nodo nella gola, coacervari, congeri, rester dans la gorge, s'éngorger. A j'è reitaje antel cál lig., si dice del succedere sinistramente alcuna
cosa, da cui si sperava gran
vantaggio . . . . le morcean
lui est resté dans la gorge. Re
stè 'ubajà, V. Restè d' stuch.
Restè d'sot, o dsor, riportar
perdita, o ottener vittoria,
jacturam puti, o vincere, superare, avoir le dessons, ou le
dessons.

Reste busiard, esse pià an busia, toccare una mentita, mendacio redargui, avoir un dementi.

Restobié, seminar di muovo un terreno a grano, ringranare, iterum serere, ensemencer de nouveau une terre à blé.

Retor, che regge, rettore, rector, recteur, directeur,

gouverneur.

Retörica, scienza, che insegna dir bene, e pienamente le cose comuni, e private, rettorica, rhetorice, ars rhetorica, oratoria, rhétorique, éloquence, art, qui enseigne à bien parler, art oratoire.

Retörich, che sa, o insegna rettorica, rettorico, rhetor, rhetoricus, doctor, dicendi præceptor, eloquentiæ præceptor, declarandi magister, eloquentiæ professor, rhétoricien, rhéteur, orateur, déclamateur.

Retro-botega, bottega di dietro, fondaco . . . . arriè-

re-boutique.

Retro vendita, retrovendita, acciò il suono per quel foro volg. ital. . . . . revente, rétrocession au profit de celui, chi, e rimbombi, e rendasi più qui exerce la faculté de ra- vivo, e più romoreggiante, chat, on de réméré.

Rēū, cerchio, circulus, cercle, rond, cerceau. Rēū, radunanza d'uomini discorrenti insieme, cerchio, circolo, capamella, circulus, consessus, cercle, assemblée.

Revè v. fr., andar errando colla mente, trasognare, mente vagari, rêver, radoter.

Revision, esame, correzione d'un couto, d'un libro, d'un lavoro, revisione, correctio, reformatio, révision.

Revisor, colui, che rivede una scrittura, un libro per la correzione, prima che si dia alle stampe, revisore, censor, réviseur.

Rēūma, umor sottile, e sieroso, che scorre fuori dalle glandule intorno alla bocca, ed alla gola, egli succede dopo il rafireddarsi, causa escoriazioni, ed infiammazioni nelle fauci, e polmoni; è anche una deflussione di quei tali umori nell'aspera arteria, e parti vicine, che cansano tosse, sputo, raucedine, catarro, scolamento di naso, rema, reuma, rheumatismus, pituita, rhume, catarre, fluzion.

Rēūsa, fiore odoroso, che nasce sopra un arbusto guernito di minute spine, e ve n'è di più spezie, di più colori, come bianche, rosse, gialle, damaschine, rosa, rose. Rēūsa, chiamasi anche quell' apertura tonda di alcuni strumenti di corde, ornata con varii rabeschi, che si pratica, acciò il suono per quel foro sotto spandendosi, più spicchi, e rimbombi, e rendasi più vivo, e più romoreggiante,

allegro, e gagliardo, e pro-f fondo, rosa, echeum, rose de luth, de guitare. Rēūsa, nell' architettura, e scultura è un ornamento tagliato a somiglianza di una rosa . . . Rēūsa trumà, malva rosca, aithœa rosea, rose tremière, passe rose, manve rose. Rēūsa ancarnà, rosa imbalconata, rosa punicea, purpurea, rosc rouge, rose de provins. Reu sa, nastro, o altro annodato a guisa di rosa , cappio , teenia, nœud de ruban. Sa sa rau rēūse fioriran, prov., che vale, che dall'esito si conoscerà la cosa , s'ella è rosa , ella fiorirà, s'ella è spina, ella pugnerà, exitus acta probat, la fin découvrira le vrai. A s'pēūl nen piè la rēūsa sensa la spina, non si può coglier la rosa senza la spina prov., e vale che non si può godere di tutti i suoi comodi senza patir qualche disagio, nil ubi uber, ubi tuber , sine labore paratur , uul bien sans peine, on ne peut pas avoir les roses sans les épines. Rēūsa, dicesi di varie cose fatte a somiglianza di rosa. Rēūsa damaschiña, rosa damaschina, rosa damascena, rose de damas. Rēūsa salvaja, rosa selvatica, rosa canina, sylvestris, rose sauvage, rose de chien , églantine. Rêusa d' sent fēūie, rosa di cento foglie, rosa centifolia, à cent feuilles. Boton dla reusa, bottone, bocciuolo della rosa, calix, bouton de rose. Aqua d' rēuse, acqua di rose, aqua rosacea, eau de rose. Ri, rio, rivo, rivus, ruis-

seau, courant d'eau.

Rian, luogo scavato dalle acque, barrone, locus præ-

ruptus, ravin.

Riaña, condotto sotterranco, che coperto con archi, e volte serve per ricevere, dar esito alle acque. alle immondezze d'una Città. Dicesi anche *riaña* , quella , che si fa a guisa d'un fondo pozzo ad efletto di ricevero in se l'acque putride, ed ogni altra immondezza per ismaltirle nel terreno, fogna, cloaca, chiavica, smaltitojo, pozzo nero, bottino, cloaca, forica, égoût, acqueduc.

Rianot, o doira, quell' acqua, che scorre per la parte più bassa delle strade, e la parte istessa, per cui essa corre, rigagno, rignagnolo, rivulus, ruisseau des rues.

Ribate, V, Arbate.

*Ribas* , quella sorta di scemamento, che si procede a fare nel conto allorchè il creditore, e il debitore vengono a composizione, ribasso, imminutio, rabais, diminution de prix, ou de valenc. Ribas, diminuzione di debito, che la il creditore al debitore per anticipato pagamento , o per altra cagione, sconto, æris alieni compensatio, escompte, déduction. Ribas, calo, diminuzione del valore delle monete , *diminutio* , rabais des monnoies. Ribas, deliberamento ad impresa di opere , provviste, e simili, a favore di chi si offre di farle a minor prezzo . . . . nne adjudication au rabais pour construction, réparation, fournitures.

Ribelion , resistenza aperto

agli ordini del Sovrano, ribellione, ribellagione, rebellio, defectio, rebellion, révolte, soulevement.

Riböta, V. Gaudinėta, e desbaucia, stravizzo....

gogaille, bombance.

Ricam, lavoro di pittura sopra drappo, o altro panno fatto con seta, bambagio, o simile, a forza d'ago, ricamo, prætextum, broderie.

Ricapit, e ricapitè, V. Re-

capit, e recapitè.

Ricascada, il ricader infermo, ricaduta, ricascata, in morbum lapsus, recidivus lapsus in malum, offensio ex

*morbo*, rechute.

Ricede, o arcede, domandar, o chieder pregando, richiedere, postulare, petere, poscere, reposcere, flagitare, requérir, supplier, implorer, prier de quelque chose. Ricede, per esser convenevole, richiamare, aver bisogno, decere, oportere, requérir, exiger, être nécessaire, ou convenable.

Ricesta, richiedimento, domanda, richiesta, postulatio, petitio, demande, requête, réquisition. Avèi d'ricesta, avèi d'vöga, si dice delle cose, che sono in credito, o sono desiderate, o ricercate con avidità, aver richiesta, magni haberi, o œstimari, avoir du débit, ou du crédit, être en vogue, être recherché, demandé.

Ricevidor, ricevitore, tributorum, o vectigalium coactor, quæstor, ærurius, recevenr. Ricevidor, titolo di dignità spezialmente fra Cava-

lieri di Malta, ricevitore . . . receveur. Ricevidòr, se dei fondi pubblici, ricevitore . . . receveur des deniers publics. Ricevidòr dla registrazione . . . receveur della registrazione . . . receveur de l'enregistrement. Ricevidòr dle contribusion direte, ricevitore delle contribuzioni dirette . . receveur des contributions directes. Ricevidòr dle opere pie, ricevitore degli Ospedali, de Comuni . . . receveur des Hôpitaux, des Communes.

Ricevuta, atto, per cui si riconosce d'aver ricevuto denarí, carte ec., ricevuta, acceptilatio, apocha, récépissé.
Ricevuta, atto sotto seguo privato, per cui si riconosce d'
essere stato pagato, ricevuta,
accepti chyrographum, reçu.
Ricevuta d'una litera, ricevuta
d'una lettera... réception.
Ricevuta d'scriture, ricevuta
di carte... récépissé de
pièces.

Rich, che ha ricchezza, abbondante, copioso di checchessia, e dicesi delle persone, e delle cose, ricco, dives, opulentus, riche, opulent, qui a beaucoup de bicn, copieux, abondant, fertile, gras. Rich com la mariña, ricco sfondolato, ditissimus, très-opulent, richard.

Ricognision, verificazione, o atto, per cui una persona riconosce, e confessa esser di suo pugno una tale scrittura, o carattere, ricognizione . . . reconnoissance d'écriture. Ricognision, per merito, ricompensa, compensatio, merces,

compense, salaire.

Ricore, andar a chieder ajuto, o difesa ad alenno, o ad alcuna cosa, rifuggire, ricorrere, perfugere, se recipere, recourir, demander du secours, le réclamer, avoir recours, implorer l'aide, la protection. Ricore i dnė, V. Arconösse i

Ridicul, sacchettino, o panierino, che le donne portano in mano per mettervi dentro il fazzoletto, i denari, ed altre cose simili . . . . ridicule.

Ridò, cortina, bandinella, aulœum, velum fenestræ, rideau. Tirė 'l ridò , nascondere, celare, tirare un velo, abscondere, operire, tegere, tirer le rideau.

Ridota, piccolo forte, fortino, parvum propuguaculum,

redoute.

Rifesse, rivincere, ricuperare ciò, che s'era perduto, rifarsi, riguadagnare, ristorarsi d'un danno, d'una perdita sofferta, damna reparare, recuperare, se racquitter, se dédommager de quelque perte.

Rie, prorompere in riso, ridere, ridere, rire. Rie d'un, burlarsi, farsi betfe d'alcuno, schernire alcuno, illudere, irridere, se rire, se mocquer, railler, badiner. Rie sot ewi, ridere sott'occhi, furtim ridere, rire sous cape. Rie sardönich , V. Ris sardonich.

Rie, dicesi de'panni, quando cominciano a esser logori, e sperano, ossia traspajono,

præmium, reconnaissance, ré- | point qu'on voit à travers, être élimé, usé, s'élimer. Ric per sot, sogghignare, sorridere, subridere, sourire, rire sous cape, rire dans sa barbe. Rie da artajòr, Vedi Rìe sardöuich. An pò da rìe, an pò da bon, parte per ischerzo, parte sul serio, partim joco, partim serio, tout de bon, qu'en riant.

Riflador, strumento in uso presso gli orefici, che lavo-

rano col cesello.

Riflus , il ritorno della marea, riflusso, refluxus, maris cursus, recessus, reflus, retour des eaux de la mer.

Rifude, ricusare, rigettare, non volere, non accettare, rifiutare, respuere, repudiare, recusare, refuser, re-

jeter, ne pas accepter.

Riga, lunghezza senza laighezza, linea, linea, ligne. barretrait, raie. Biga, t. di scrittura, e di stampa, linea, riga, verso, linea, versus, versiculus, ligne. Riga, lista di legno più lunga, che larga, di superficie piana, e per lo più riquadrata, e sottile, che serve a varii artefici, regolo, amussis, lame, listeau de bois, o tringle. Riga, stromento di legno, o di metallo, col quale si tirano lince dritte, regolo, riga, *regula*, norma, amussis, règle à régler, régloir. Tirè na riga, tirar una linea, lineam deduvere, tirer une ligne. Righe, o rupic, linee segnate nella palma della mano, incisuræ, lignes marquées dans la paume de la main. Tirè na rige. ragnare . . . . être usé au an sima, cancellare un cre-

dito, cui non si spera più di l riscuotere, delere, canceller, biller.

Rigà add., vergato, rigato, listato, scanalato, fasciolis, o virgis distinctus, linea*tus* , rayé. *Stöfa-rigà* , panno vergato, tessuto a liste, pannus virgis distinctus, variega*tus* , étoife rayée , chamarrée. Carabiña rigà, archibuso ri gato, si dice quello, che nella parte interiore della canna da imo al sommo ha alcune scanalature, ballista ignea lineis distincta, arquebuse ravée.

Rigadon , sorta di panno di filo, e bambagia, tessuto a

liste di varii colori.

Rigarēul, stromento da falegname, qual serve a rico noscere il calibro dell'incavo . . . . équilboquet , V. Truschin.

Righè, tirar linee, lineas ducere, lineare, tirer des ligues. Righè drit, arar diritto, operar giustamente, non far errori, tener la linea diritta, far checchessia per l'appunto, procedere con giustizia, recta via incederc, recta pergere , ad amussim agere , non declinare se extra viam, æquum servare, juste agere, marcher droit, tenir la balance juste.

Righet sust., vergato, pannus virgis distinctus, étoffe ra

¥ée.

Righeta, assicello sottile, piano, e liscio, per lo più l di noce, su eui sono incollate in egual distanza varie cor-

vere per mezzo d'una piccola stecca le linee, regula, régloir.

Rigodòn, spezie di danza. che si halla con prestezza presa originalmente dalla Provenza fatta in figura da un nomo , e da una donna : il *ri*godòn è allegro, e gajo.... rigadon , rigadoon. (Inglese) Fè balè'l rigodòn, v. popol., bastonare di santa ragione, immanitercædere, frapper comme un aveugle.

Rilas, o arlas, cessazione dal lavoro, riposo, intermissio, relaxatio, relâche. Avèi nen d'arlas, non aver alcun riposo, alcun sollievo, numquam cessare, improbas exercere vires, travailler sans relá he.

Rilassè, rilasciare, rimettere, dimittere, remittere, relâcher. Rilassè un personè, rilasciare, rimetter in libertà un prigione, captivum dimittere, aliquem e custodia emittere, relâcher un prisonnier. Rilassesse, parlandosi di pietà, di costumi, di disciplina, rilassarsi, remuti, ex virtute pristina remittere , a disc**iplina de**sciscere, se relâcher.

Rimari, libro italiano, che facilita il ritrovamento delle rime per verseggiare, rimario . . . dictionnaire de rimes.

Rime, scrivere in versi, verseggiare, carmina condere, pangere, scribere, versus fundere, texere, versibus ludere, versilier, faire des vers, rimer. Rimė, si dice anche de di minugia, che serve ad delle parole, le cui ultime imprimere sulla carta da seri- I sillabe hanno la stessa terminazione, e rendono il mede-1 simo suono, rimare, iisdem syllabis, eodemque sono terminari, rimer.

Rimete, metter di nuovo, ricondur la cosa ov'ella era prima, e dove sia stata qualche volta, rimettere, riporre, reponere, remittere, condere , restituere , remettre Bimetse, rapportarsi, riferirsi, alicujus judicium subire, se remettre, se rapporter, s'en remettre, s'en rapporter. Ri metse, disdirsi, umiliarsi, se subjicere, cedere, obsequi, s' humilier, se remettre. Rime te, per consegnare, tradere, donner, remettre. Rimetse, ritornar al primo stato di salute, convalescere, consanescere, ad pristinam redigi valetudinem, recouvrer la santé, se rétablir.

Himörs, riconoscimento di errori con dolore, e pentimento, rimordimento, conscientia, synderesis, remords, reproche de la conscience, regret, répentir d'un péché, syndérese.

Rinbonb, suono, che resta dopo qualche rumore, massimamente ne' luoghi concavi, o cavernosi; ed anche talora rumore, o strepito semplicemente, rimbombo, bombus, murmur, strepitus, retentissement, bruissement.

Rinbonbė, risonare, rimbombare, far rimbombo, reboare, resonare, bombum facere, edere, strepere, murmurare, fremere, retentir, résonner, rendre, renvover un son éclatant.

tnire il danaro a chi l'ha speso per te, rimborsare, pecuniam restituere, rembourser, payer, acquitter, rendre l'argent, qui a été déboursé. Rinborsè le speise, rimborsare le spese, impensas compensare, réfondre les dépenses.

Binbors , pagamento d'un debito qualunque, rimborso, compensatio umpensarum, quæ nostra, aut alierius caussa factee sunt , remboursement. Rinbors dle speise dla lite, rimborso delle spese della lite, . . . . réfusion, remboursement des frais préjudicieux, et de dépens.

Rincontr, incentro, caso, sorte, evento, lo imbattersi in una persona, o in una cesa, occursus, res casu obvia, rencontre. Andè al rincontr d'un, andar al rincontro d'alcuno, ire, o fieri obviam ali*cui* , aller à la rencontre de quelqu'un. Avèi un rincontr , comprè d'rincontr, dicesi di mercanzia, che si trova a comprare a caso, per soite... marchandise de rencontre Rincontr., per congiuntura. oecasione, incontro, opportunità, occasio, opportunitas. rencontre.

Rincontrè, trovar una persona, una cosa, rincontrare, incontrare, raffrontare, riscontrare, nancisci aliquem, o aliquid, incidere in aliquem, o in aliquid, rencontrer, trouver une personne, une chose. Rincontresse, abbattersi, imbattersi, rintoppare, raffrontarsi, invicem occurrere, se rencontrer. Rincontresse, aver Rinborse , pagare , o resti- li medesimi pensieri , le mede.

sime idee sopra d'un soggetto, cadem sentire, se rencontrer, avoir les mêmes pensées, qu'un autre sur un même sujet.

Rinfna, rusa, ronsa, cavillazione, cavillatio, litigatorum artes subdolæ, chicane, pointillerie, cavillation. Rinfna , prendesi anche per lo stesso cavillatore, litigiosus, captiosus, sycophanta, chicaneur, chilfonnier, tracassier, vitilieux.

Runfue , inventar ragioni false, che abbian sembianza di verità, cavillare, disputare sopra ogni menoma cosa, litigando uti subdolis artibus, litigare cultide, ac fraudulen ter, chicaner, vitiller, sophistiquer.

Rinförs, accrescimento di forze, rinforzo, auxilium, subsidium, renfort, secours.

Rinforse, rafforzare, far più forte, vires addere, magis munire, vires augere, renforcer, fortifier. Rinforsesse, farsi più forte, rinferzarsi, ingrossare, vir s resumere, se confirmare, se renforcer, se fortifier, devenir plus fort.

Rinfresch, acqua concia con zucchero, e sugo di limoni, od altro, per uso di bevanda, *aqua mulsa*, boissons rafraîchissantes, liqueurs fraî ches, telle que la limonade, les eaux de groseille, de grenade, l'orangeade.

Rinfresche, far fresco quel lo, che è caldo, rinfrescare, refrigerare, rafraîchir, rendre frais, donner de la fraicheur. Rin/reschè, per rinnovare, runnovellare, rifondere, innovare, instaurare, rafraichir, [circulaire.

renouveller. Rinfresche la memoria, rinfrescare la memoria d'una cosa, rei alicujus memoriam renovare, o refricare : rafraîchir la mémoire. Rinfreschesse, piè'n rinfresch, rinfrescarsi, prender un rinfresco, se refocillare, boire un coup, faire collation, se rafraîchir.

Ringhièra, riparo delle gallerie, e de'poggiuoli, cancello, balustrata . . . barriè-

re, rampe.

Rinpiasse, succedere in luogo d'un altro, scambiare, entrare in suo luogo, succedere, remplacer, succeder, preudre, ou remplir la place d'un autre, tenir lieu d'un autre. Rinpiassè, metter uno in luogo d'un altro, che è mancato, surrogare, in locum alterius sufficere, substituere, remplacer.

Rimproc, rimprovero, rinfacciamento, rimproccio, exprobratio, reproche, blâme, V.

Arpröc.

Rimproce, rinfacciare, rimproverare, rimprocciare, objicere, objectare, exprobrare, reprocher, remettre devant les yeux, faire des reproches.

Riond, senza niun angolo, situato, o composto in giro, tondo, ritondo, rotondo, rotundus, globosus, orbiculatus, rond , sphérique , orbiculaire , circulaire. An riond, in tondo, ritondamente, rotunde, in orbem, en rond, circulairement, avec rondeur.

Riond sust., cerchio, rotondità, circolo, orbe, rotunditas, rond, cercle, figure

assai comune, che è lenitiva. e mollificante, malva, malva rotundifolia, mauve.

Riondì, ridurre in figura rotonda, ritondare, rotundare , aliquid rotundum facere , in orbem facere , torquere , arrondir, rendre rond.

Ripar, rimedio, provvedimento, difesa, riparo, reme dium , propugnaculum , præsidium, munitio, munimentum, remêde, ressource, expedient, défense.

Riparasion, riparo, riparamento, restaurazione, instauratio , munimentum , reparatio, réparation, raccommodage, rajustement, rétablissement, restauration. Riparasion d'ingiuria, di dani, risarcimento, riparazione, compensatio, reparatio, dédommagement, réparation, compensation.

Riparè, porre, o prender riparo, riparare, remedium afferre, dare, adhibere, reparare, mederi, réparer, remédier, conserver. Riparè, di fendere, tueri, tutari, defendere, détendre, garantir, munir. Ripare, ritare, risarcire, ristorare, reparare, instaurare , resarcire , rewdificare , réparer, rétablir, remettre sur pied, ou en état, faire des reparations. Riparesse , intertenersi, ricoverarsi, convenire, se recipere, versari, se retirer en un lien, s'y entretenir.

Ripetitor, quasi sotto maestro, ripetitore, studiorum adjutor, répétiteur. Repetetor, colui, che ripete privatamen-

Riondèla, o malva, erba te la lezione agli scolari, ripetitore, pædagogus, répétiteur.

> Riprende , ammonir biasimando , riprendere , *increpa*re , objurgare , corripere , arguere, reprendre, reprimander, contrôler, galvander, chapitrer.

Ris, grano, o semente di pianta leguminosa, abbondaute nelle Indie Orientali , in Grecia , ed in Italia. Cresce in Inoghi umidi, e paludosi; per tutto l'Oriente, e in gran parte del Levante è il cibo principale, e tien luogo di pane, riso, oryza, riz, o ris. Ris fara, pilao . . . pilan. Ris , o rie , moto volontario della bocca, e del petto cagionato da obbietto di compiacenza, riso, risus, ris, rire. Rie, o ris sardönich, è un ridere storzato , e dispettoso , ovvero un ridere, che non va oltre i denti ; dicono alcuni , che una simil frase sia fondata in ciò, che in Sardegna v'è una pianta velenosa, la quale cagiona una tale contrazione de' muscoli del viso nelle persone. che ella necide, che pajono morire-ridendo, riso sardonico 🕻 risus sardonius, ris sardonien, on sardonique. Ris v. cont. . in vece di *radis* , parte sotterranea della pianta, che attrae il nutrimento dalla terra, e lo distribuisce a tutte le altre parti d'essa pianta, radice, radix, racine.

Riss, o riss porchin, o ariss, animal noto, che ha le spine per tutto I dorso, riccio spinoso, echinus, hérisson. Riss die castagne, o spnic, la scorza spinosa delle castagne, riccio, cortex castanearum echinatus, bourse, ou couverture épineuse des châtaignes. Riss , capelli crespi, e inanellati, riccio, cincinnus, boucle de chevenx.

Riss add., ricciuto, crespo, inanellato, crispus, cirratus, frisé, crepu. Riss, dicesi anche di chi ha i capelli ricciuti, riccio, cirratus, crépu. Riss, o ariss, aggiunto a hosco, difficile a lisciare, filamentoso, fibroso, scabro, ronchioso, scaber, asper, hois raboteux.

Rissadura, quella seconda incalcinatura rozza, che si dà alle muraghe, arricciato, arenatum, le crépi d'une muraille. Prendesi anche per quella coperta liscia, che si fa al muro con calce, intonico, stra-

to, tectorium, enduit.

Risagàl, sostanza minerale, rossa, e stritolabile, egli è riputato velenoso, benchè non In alte grado; si prepara coll' orpimento, col fonderlo sopra il fuoco in un vaso chiuso; si usa solo esternamente, e serve per dar color giallo a olio, risigallo, arsenico rosso, sandracca minerale, risigallum, réalgal, arsénic rouge. Ve n'è di due spezie, il nativo, e l'artifiziale....

Resalt, lo spiccare, il far bella vista, spicco, nitor, eminentia, éclat, lustre, splendeur, belle figure, belle apparence, magnificence. Fè d' risalt, fare spicco, V. Risaltè

in s. neutro.

Risalte, comparire tra le altre cose, far vista, fare spic-

re, præstare, excellere, briller, paroître avec éclat, excaller, éclater. Fé risalté, fare spiccare, prædicare, ostentare, faire briller.

Riscat, in Inglese ransom, è una somma di danaro pagata per la redenzione d'una persona dalla schiavitù, o per la libertà di un prigioniere di guerra, riscatto, redemtio, recuperatio, liberatio, rachat, rançon. Riscat, l'azione, per cui si ricompera, si riacquista, o si estingue una cosa venduta, o passata in possesso d'un altro, ricompera, riscatto, estinzione . . . . . rachat. In fatto di censi, si è la facoltà di rimborsarne il capitale, riscatto . . . réméré , rachat. A termin d'riscat, col patto del riscatto . . . . à pacte de rachat.

Riscatè, ricomperare, o ricuperare per convenzione cosa stata tolta, o predata, e si dice più comunemente degli schiavi, e de'prigioni di guerra, riscattare, redimere, recuperare, racheter, payer une rançon. Riscatè, riacquistare, cstinguere un censo, liberarsene, riscattare . . . . rache-

ter.

Riscontr , e Riscontre , V. Rincontr , e Rincontrè.

Risè, colai, che vende riso . . . . marchand de ris,

marchand de blé.

Risse, dare al muro la prima crosta rozza della calcina, arricciare, incrustare, crustam inducere, hérisser, hérissonner, recouvrir, recrépir, enduire de chaux. Hisse'l peil, co, spiccare, eminere, nite-I dicesi del pelo, che si solle-

va, ed intirizzisce per subitaneo spavento di checchessia, o per istizza, arricciare, sollevare, rizzare il pelo, horrere, subrigi, arrigi, se hérisser, se dresser. Im sent tuit i cavei a rissesse, tutti i capelli addosso mi sento arrieciare, mi raccapriccio, horresco, pili mihi inhorrent, se dressent les cheveux de peur, d'horreur, je suis saisi de frayeur, je frissonne de peur, d'horreur. Rissè'l nas ,'I muso, arricciare il muso, le labbra, il naso, quando con un gesto si mostra d'aver qualche cosa a sdegno, e a stomaco, e se ne stizzisce, naso suspendere, indignari, excandescere, faire le cul de poule, faire la moue. Rissè i cavėi, arricciare i capelli, inanellarli , fare i ricci , calamistro inurere, friser, créper. Rissesse, o rupisse, aggrovigliarsi, raggrinzarsi, raggricchiarsi, ristringersi, involvi, contrahi, crispari, se gresiller, se froncer, se retirer, se rétrécir. 'L feu a l'a arissà, a l'a rupì sta bergamiña, il fuoco ha raggrinzato questa pergamena, ignis contraxit, crispam reddidit hanc chartam pergamenam, le feu a gresillé, ce parchemin.

Risèla, membrana grassa, o reticella immediatamente posta sopra le budella, pamicolo grosso, che cuopie le viscere del ventre inferiore, omento, rete, omentum, épiploon, réseau, bonnet.

Risèra, campagna seminata di riso, risiera . . . rizière. Risèra, l'edificio per battere, e brillare il riso, risaja, risiera. . . . rizière.

Hisi, o arsèta, chiamano i contadini il fieno della seconda segatura de'prati, ed è più corto, e più tenero del miengh, guaime, grumereccio, gomareccio, gramen revirescens, régain.

Risigh, pericolo, rischio, periculum, discrimen, péril, risque, danger, hasard. A sö risigh, e pericol, a suo rischio, e pericolo, periculo suo, à

son risque, et péril.

Risighè, esporsi al cimento, avventurarsi a qualche pericolo, periclitari, in discrimen venire, se objicere periculo, hasarder, risquer, courir risque. Risighe, metter in cimento, in pericolo, ed in arbitrio della fortuna, arrischiare, audere, sorti committere, aventurer, mettre en danger, hasarder, avoir la hardiesse. Risighė, mancar poco che una cosa non sia; a risiga d'esse così, è facile, che sia così, come voi dite, res ita esse periclitatur, peu s'en faut. Chi non risiga, non rosiga, ehi non s'arrischia, non acquista , chi vuol gnadagnare , bisogna che comincii dallo spendere, timidi numquam stutuere trophœum, qui ne risque pas, ne peut pas gagner, il faut perdre un veron pour prendre un saumon. Risighè 7 pachèt, arrischiarsi, avventurarsi, andar a rischio della vita, audere, sorti committere , vita perielitari , vitam in discrimen adducere, basarder le paquet.

Risigos, che s'arrischia, ar-

rischievole, audens, audax, di qualche suo debito, sotto hardi, hasardeux.

Risma, fascio di venti quaderni di carta, risma, viginti scaporum fasciculus, rame de

papier.

Rissolin, piecoli ricei, piecola ciocca di capelli arricciata artificiosamente, ricciolino, cincinnulus, petite boucle de cheveux. Rissolin, dicesi a fanciallo, che ha molti ricei, ricciuto, cirratus, cincinnatus, crépu.

Risparm, o risparmi, risparmio, parcitas, parsimonia, diligentia, épargne, ménage,

économie, parsimonie.

Risparmiè, fè conomia, astenersi in tutto da alcuna cosa, o dall'uso di essa, o usarla poco, o di rado, o con riguardo, risparmiare, parsimomiam adhibere, parcere, comparcere, épargner. Risparmie, in sign. neut. pass., vale astenersi dalle soverchie spese, far masserizia, impensis supervacuis parcere, abstinere, épargner, ménager, accumuler, amasser. Risparmiesse, aversi riguardo, prospicere, sibi consulere, se ménager, se choyer, avoir soin de sa personne.

Risponde, favellare dopo essere interrogato per soddisfare alla interrogazione, e dimanda fatta, dicendo parole a proposito di essa, e si dice ancora quando si fa per via di scrittura, rispondere, responsum dare, ad quæsita, ad interrogata respondere, répondre, répartir, faire une réponse. Risponde, rispondere, mallevare, darsi cauzione per qualcheduno, incarigarsi

obbligo proprio, vale ancora prender carico di qualcheduuo, rispondere per esso lui, prædem fieri, sponsorem pro aligno sieri , spondere , vadem fieri, se vadem dare, répondre. I na rispondo mi, a rifar sia del mio, *spondeo*, fidem do , j'en réponds, j'en suis garant. Risponde un nò sëch, dire un no spiattellato, negare, répondre un non bien sec. Risponde a ton, rispondere aggiustatamente, ed a proposito di ciò, che si dice, rispondere a tuono, rispondere per le rime, quale verbum audit, tale dicit, répondre, riposter comme il faut, rèver les clous. · Risponde ciöv per bröca, vale lo stesso. Risponde, dicesi d'uscii, finestre, porte, vie, e simili, quando sono volti inverso quello, o vi riescono; costa contrà va a risponde a la piassa, questa contrada risponde sulla piazza, *respondere*, répondre, aboutir, avoir issue. Risponde contrario di arneghè, vale ginocare le carte del medesimo seme, che altri ha giuocato, rispondere . . . répondre.

Risponsabil, dal fr. responsable, che è in impegno di render ragione di alcuna cosa, risponsabile.... responsable.

Risponsabilità, obbligo di essere risponsabile, o garante di qualche cosa, risponsabilità, mallevadoria... responsabilité. Risponsabilità, obbligazione imposta dalla legge ad ogni funzionario pubblico di rispondere delle mancanze, che posson commettere

nell'esercizio delle sue funzioni, risponsabilità . . . . responsabilità

ponsabilité.

Risponsal, quegli, che si rende cauzione per una per sona domestica, o simili, e risponde per esso dei torti, che può cagionare altrui, rispondente, mallevadore, sicurtà, sponsor, répondant.

Rista, filo di canapa, di cui si fanno tele, garzuolo, canapa, cannabis, chanvre.

Ritension d'urina, depravata usenta dell'urina, allorachè si manda fuori a gocciola a gocciola, stranguria, urinæ difficultas, substillum, stranguria, strangurie. Avèt la retension d'urina, patire di stranguria, stranguriare, stranguria laborare, être incommodé de strangurie.

Ritentiva, la facoltà di ritenere a memoria, ritenitiva, memoriæ firmitas, la faculté de retenir à mémoire, de se

ressouvenir.

Ritornèl, piccolo ritorno, o breve ripetizione di sinfonie, suonate, e simili, prima che le voci comincino, e le quali servono come di preludio, od introduzione a quanto segue, ritornello, versus intercularis, refrant.

Rurat, figura umana dipinta, o scolpita, somigliante alcuma particolar persona, ritratto, imago, effigues, simulacrum, portrait. I ritratti si dipingono comunemente con colore a olio, alle volte a acqua, e talvolta in miniatura con pastelli, rocchietti, penne, ce.

Ritratesse, dir contro a quel, che s'è detto prima, disdirsi,

Tom. II.

ritrattarsi, dicta reprobare, revocare, pallinodiam cauere, se retracter, se dédire, désavouer ce, qu'on a dit, chanter la palinodie, faire une retractation.

Ritratista, pittore di ritratti, ritrattista, imaginum pictor, peintre de portrails.

Ritual, titolo d'un libro, che contiene le ceremonie, preghiere, e istruzioni, e altre cose spettanti l'ammunistrazione de'Sacramenti, e le funzioni de'Parrochi, rituale, rituale, rituale, rituale, cérémonial.

Rivà agg. a chiodo; ciór rivà, chiodo ribadito, clavus retorius, repercussus, clou rivé.

Riva, estrema parte della terra, che termina, e soprasta all'acque, riva, ripa, rivaggio, ripa, ora, rive, bord, rivage, piage. Riva, quel terreno rilevato sopra la fossa, che soprasta al campo, e si fa per sostenere la terra, acciò il suolo divenga pianeggiante, e non sia rovinato dalle acque, ciglione, supercilium, crète d'un tossé.

Riva; avèi nè riva, nè foud, dicesi di cosa imbrogliata, confusa, che non si può intendere, rem incomprehensibilem esse, parlant d'une chose fort embrouillée, on y voit ni fond, ni rive.

Rivas, luogo scosceso, rupe, rupes, lieu escarpé, précipice.

Rivè, ruè, arivè, aruè, giugnere, finire il cammino, pervenire al luogo, arrivare, condursi, pervenire, advenire, arriver, abonder, parvenir. Rivèje, o arivèje a na cosa,

pighar una cosa essendoci alquanto lontana, onde ci convenga allungar il braccio, alzar le piante de'piedi, arrivar una cosa, ad aliquid pertingere, atteindre, arriver à attraper. Arivè, intendere, capire, a j' arua ancor nen, a l' è 'ncor trop giovo; percipe re, comprendre, concevoir, entendre, connoître. Rivè, per accadere, avvenire, succedere, occorrere, intervenire, accidere, evenire, arriver, avenir, échoir.

Riverensa, o inchinada, inchino, abbassamento della persona al bacio delle vesti, o della mano, riverenza, baciabasso, saluto, *salutatio, ali*cui dicta salus, observantice signum , révérence , bonnetade, compliment, salut, baise-main. Con riverensa parland, con licensa ec., maniera, colla quale si prende licenza di dire ciò, che non sarebbe dicevole per onestà, per rispetto, o simile, con riverenza, bona venia, bona tua venia etc., révérence parler, avec respect, sauf réverence.

Rivlin, sorta di fortificazione di forma triangolare, che serve a coprire il mezzo delle cortine, rivellino, propugnazulum, demi-lune.

Rivoltè, piegare in altra banda, volgere, voltare, rivolgere, rivoltare, vertere, convertere, invertere, torquere, flectere, retourner, tourner, replier. Rivoltè la frità, Vedi Frità. Rivoltesse, rispondere con parole, o con fatti a chi t'abbia provocato, difendersi anche con offendere l'avver-

sario, rivoltarsi, rivolgersi; par pari referre, arma, cornua in aliquem vertere, se révolter, se rébéquer contre quelqu'un, lui faire face, lui résister en face, lui tenir tête. Rivoltesse, cangiar di parere, sententiam mutare, changer d'avis. Rivoltesse'l taj, 't fil, si dice di quei ferri, ai quali per cattiva tempera s'arrovescia il taglio, rivoltarsi, retundi, obtundi, s'émousser, V. Arvirè.

Rivolusion, ribellione, sollevazione di popolo, rivoluzione, tumultus, seditio, révolution, révolte, émeute, rebellion, soulevement, trouble, tumulte séditieux. Fè na rivolution, destare, promuovere, propagare i principii di una rivoluzione, seditionem movere, facere, excitare, révolutionner.

Rivolusionari, propagatore, partigiano della rivoluzione, rivoluzionario, appartenente alla rivoluzione... révolutionnaire.

Riussi, sortire, aver efletto, riuscire, succedere bene, felices exitus habere, prospere procedere, feliciter evenire, réussir, avoir un bou succès. Riussi, per divenire, evadere, fieri, devenir, arriver, échoir.

Riussia, il riuscire, successo, evento, riuscita, exitus, cventus, successus, réussite, succès, issue. Riussia, per prolitto, avanzamento, progressus, projectus, progrès, réussite. Fè boña, o cativa riussia, manifestarsi colla pruova buono, o cattivo, far buona, o mala riuscita, in ba-

num, vel malum hominem evadere, faire bonne, ou mauvaise réussite.

Rò, o rol, albero ghiandifero, e molto grande, il cui legname è pesante, e saldissimo, quercia, quercus, ro

bur, chène.

Roa, strumento ritondo, di più, e varie sorte, e materie, che serve a diversi usi. girando, o volgendosi in giro, ruota, rota, roue. Roa, rinforzo di panno, o simile, che si mette intorno da piede alle sottane degli Ecclesiastici. alle gonne, ed altri simili abiti femminili, pedana, balzana, instita lacinia, frange, falhala, renfort. Rou; quella palla, che fa l'ufficio d'una girella per muover un letto, una seggiola, nocella . . . . genou, roulette. Roa dla bara, quella ruota dentata, che è in fronte del subbiello, e serve a tener tirato l'ordito, carretta . . . Diz. Alb. Roa, stromento a guisa di cassetta rotonda, che aggirandosi sa d' un perno nell'apertura del muro, serve a dare, e ricevere robe da persone rinchiuse, ruota . . . . tour. Roa descausa, metaf. desunta dalle ruote, alle quali mancano le ganbösse, cioè que'quarti esteriori di quelle ruote, a cui non vi si pone il cerchio di ferro, persona sprovvista del necessario. Roa, tajola, piccola ruota per lo più di legno, o di ferro, girella, rota, rotula, poulie, roulette, petite roue. La roa, è una delle principali potenze meccaniche; ha luogo in molti paranter sine fraude, qui ne

ordigni, ne fanno prova gli orologii, i mulini, i tornaspiedi ec., altre sono semplici, altre dentate. Roa del paon . dicesi del pavone quando spicga la sui coda in tondo, ruota del payone . . . . rone d'un pron, d'un coq d'Inde. Roa dla fortuña, le uniane vicende . . . la rone de la fortune. Roa del tupinè, ruota del vasajo, rota figularis, roue. Roa del poss, ruota, rota, roue. Roa del chër, dla carò-sa, ruota, 10ta, rone. Serche singh roe ant'un cher , m. prov., metter defficoltà, ove ella non è, o non contentarsi del convenevole, cercar cinque piedi al montone, nodum in scirpo querere, chercher les détauts, les difficultés du mal, où il y en a point, être trop difficile, V. Köda.

Roatin , V. Rubatin.

Röba, nome generalissimo, che comprende beni mobili, ed immobili, merci, grasce, viveri, e simili, roba, res, biens, vivres, marchandises. Un dröch d'röba, d'robassa, si dice generalmente per esprimere moltitudine di checchessia, un monte di roha, magna vis, grande quantité de quoi que ce soit. S'it vēūle avei d'röba, röba, proverbio, che serve a dimostrare quanto sia difficile l'arricchire con giusti mezzi, chi non ruha, non ha roba, dives, aut antiquus, aut iniqui hære.; nemo dives evasit, qui justus esset; fieri non potest, ut iidem sint et valde divites, et probi viri; ingentes opes non vole pas, est toujours misérable; pour marquer la difficulté de s'enrichir par des voies légitimes.

Robace, rubar di quando in quando, e poco per volta, rubacchiare, suffurari, voler, dérober, faire des petits vols, filouter, grappiller.

Robarissi, ladroneccio, ruberia , furto, cosa rubata, *fur*tum, larcin, vol, volerie, fi-

louterie.

Robė, tor l'altrui o per inganno, o per violenza, rubare , *furari* , voler , dérober , emporter, enlever. Robe a ca di lader, mettersi ad ingannare chi è più tristo di se, andar a rubare a casa del ladro, in celicias piraticam exercere, voulour tromper quelqu'un qui en sait plus que nous. S'it veule fe d'roba, roba, prov., chi non ruba, non ha roba, e vale quanto sia difficile l'arricchire con giusti mezzi, dives aut iniquus, aut iniqui hæres; nemo dives evasit, qui justus esset; fieri non potest, ut iidem sint et valde ilivites, et probi viri; ingentes opes non parantur sine fraude, qui ne vole pas, est toujours misérable. Robè *'l chēūr* accender d'amore, innamorace, ad amorem inducere, amore inflammare, inspirer de l'amour, rendre amoureux.

Robia, erba, la cui radice s'adopera a tignere i panni in più colori, c spezialmente in nero, robbia, rubia, garance.

Robiola , V. Rubiola.

Roca, cittadella, fortezza, rocca, arx, forteresse, cha-

go dirupato, rupe, balza scoscesa, dirupo, rupes, locus præruptus, cautes, petra, lieu

escarpé, roche.

Roca, strumento di canna, o simile, sopra il quale le donne pongono lana, o lino, o altra materia di filare, conocchia , rocca , *colus* , que∢ nouille.

Rocà , quella quantità di lana, lino, o simile, che si mette in una volta sulla rocca per filarla, pennecchio, pensum, quenouillée. Rocà, per colpo dato con la rocca , roccata, ictus coli, coup de quenouille.

Roch, rupe, dirupo, balza scoscesa, rupes, petra, cau-

tes, roche, rocher.

Rochèt , quella sopravvesta di panno lino bianco, che portano nell'esercitare i Divini Uffici gli Ecclesiastici, cotta, amictus lintens, superpel*liceum* , surplis. Rochèt , so⊶ pravvesta anche di panno lino biauco con maniche strette. che portano i Canonici, i Prelati , e varii Ordini Religiosi , roccetto, linea tunica substrictioribus manicis, rochettum, rochet. *Rochèt*, strumento piccolo di legno forato per lo lungo di figura cilindrica ad usoper lo più d'incanuare, recchetto, panucellium, bobine, fuscau.

Rochin, quell'involto di lino, stoppa, lana, o altra materia, che adattano le donne sopra la rocca per filare, pennecchio, pensum, quenouillée.

Röcia, rupe, roccia, ru-

pes, roche.

*Roclò* , sorta di mantello i-au, citadelle. Röca, per luo- | più stretto del ferrajolo ordinario, cioè fatto con due costure, detto dai sarti Fiorentini ferrajolo a roclò . . . . . roque-laure.

*Röda* , macchina semplice , consistente in un pezzo ritondo di legno, metallo, o altra materia, la quale si rivolve sopra un asse. La roda, è una delle principali potenze meccanicle. ha luogo in molti ordigni, ne fanno prova gli orologii, i mulini , i tornapiedi. Röda , maechinetta tonda piena di trombe di fuoco, razzi, ed altri fuochi lavorati, la quale girando schizza fuoco, girandola, razzajo, tarbo igneus, girandole, girande. Röda, nome di una sorta di castigo, al quale son condannati i gran malfattori in alcuni paesi, che è ad avere l'ossa prima rotte con una stanga di ferro sopra un palco, poseia ad esser esposti e fasciati spirare sopra la circonferenza d'una ruota, ruota, rota pænaria, la roue, où on étend les criminels. Röda, strumento a guisa di cassetta ritonda, che girandosi su d'un perno nell'apertura del muro, serve a dare, e ricevere robe da persone rinchiuse, ruota, *tympanum ver*satile, tour. Roda dla fortuña, la ruota della fortuna, le umane vicende, rota forlunæ, rerum conversio, o vicissitudo, la roue de la fortune. Roda meistra, ruota principale, rota potissimi, præcipua, roue maîtresse. Roda del tupine, di ole, ruota del vasajo, rota figularis, roue de potier. Röda del poss, ruota per attigner acqua, rota ad l

hauriendam aquam, roue à puiser de l'eau. Röde, rovete, palle, che fanno l'ufficio delle girelle per muover un letto, una seggiola, nocelle · · · · · roulettes, genoux. Roda del chër, dla carössa ec., ruota di un carro, di una carrozza, e simili, rota, roue d'un chariot, d'un carrosse. Fus dla röda, quel pezzo di legno, o d'altra materia, che dal mozzo della ruota, ove è impostato, spartendosi regge, e collega il cerchio esteriore, razzo, radius rotæ, rais, ou ravon d'une roue. Gavei dla röda, pezzo lavorato, e eurvato, che forma parte del circolo della ruota d'un carro. d'una carrozza ec., quarto, orbile, jante. Bot dla röda, pezzo di legno, dove nel mezzo di esso son fitti i razzi, mozzo, modiolus, le moyen d'une roue. Cerc dla röda, il cerchio di ferro, che lega, e tien uniti i quarti della ruota , canthus, bande de fer autour de la roue.

Rodagi, l'insieme di tutte le ruote, che compongono un orinolo separato dalle cartelle, rotismo, termine degli oriuolaj . . . . .

Rodè, uccidere col supplicio della ruota, rotare, sontis membra contundere, ac frangere vecte ferreo, rouer un criminel.

Rodin, dim. di röda, rotella, rotula, petite roue.

Rodingòt, sorta di mantello con maniche, pastrano, chleena, redingote, brandebourg.

Rodomont, spaceone, smargiasso, tagliacantoni, rodomonte, thraso, jactator, mi-

 $\mathbf{R}$   $\mathbf{O}$ les gloriosus, rodomont, fan-

Rodomontada, smargiasseria, millanteria, spaccata, rodomonteria, ostentatio, jactantia, fanfarounade, rodomontade.

Roèla, roèra, roèt, roeta, V. Rověla, rověra, rovět, rovela.

Rogasion, processioni, che si fanno tre di continui avanti l'Ascensione per impetrare da Dio buona ricolta, rogazioni, supplicationes fructibus terr $\alpha$ , ambarvalis lustratio, rogatio nes, robigalia, les rogations.

Roghè, si dice de Notaj, che distendono, e sottoscrivono i contratti, i testamenti come persone pubbliche per l'autorità conceduta loro, rogare, subscribere, contractui chyrographum apponere, adscribere, passer, dresser un

acte, un contrat.

Rogna, malattia della pelle, per cui vien questa corrotta mediante lo scolamento di certi umori acuti, e salini, i quali si raccolgono in piccole bollicine, che cagionano prurito, e pizzicore grandissimo, rogna, scabbia, scabies, gale. Rogna, per cavillatore, V. Rinfna. Rogna, è anche un male simile alla scabbia , il quale è proprio dei cani, e dei lupi, stizza, scabies, espèce de grattelle, qui vient au chiens, et aux loups.

Rognè, raugnè, bufonchiare, brontolare, obmurmurare, mussare, mutire, grogner, gronder. Per rammaricarsi, dolersi, queri, conqueri, dotere, se plaindre, se lamen-

ter. Per histicciare, jurgare, rivari, disputer, contester, être en débat.

Rognon, parte carnosa dell' animale, dura, e massiccia, fatta per espurgare le vene dalla sierosità, ed há il suo nelle reni, arnione, renes, roguon. Rognon, per samil. dicesi volg. la parte migliore, più fertile, più grassa, più preziosa ec. di una cosa . . . . .

Rognonà, term. de' macellaj, intia quella parte, che contiene l'arnione, e dicesi per lo più quando è staccata dal corpo dell'animale, roguo-

nata, Diz. Un. Alb.

Rognos, pieno di rogna; infettato di rogna , rognoso, scabiosus, galeux. Rognos, per simil. si dice delle piante , ed altro, e vale talora lo stesso che ronchioso, scabro, asper, inæqualis, tuberosus, galeux, raboteux. Rognos, agg. a popone, o altro frutto, rognoso, ronchioso, bernoccoluto, che ha la scorza scabra, ruvida, scabiosus, asper, tuberosus, galeux, raboteux. Frità rognosa , V. Frità.

Röi, Vedi Slavas, slavan-

Röja, voce cont., V. Roa, e Röda.

Rojè, muover in giro, agitare, dimenare, volvere, agitare, commovere, rouler, mouvoir en rond, rémuer, démener, tourner. La pansa a mi roja, le budèle van an procession, si dice quando gli intestini o per vento, o per altra cagione romoreggiano, gorgogliare il corpo, strepere, les boyaux crient, il s'y fait de ture, le feuillet d'un acte, soit de greffe, on de Notaire. A torn

Röla, quella prima corteccia verde, che copre il legno, ossia il guscio del frutto della noce, mallo, culcolum, culliolum, guilliolum, putamen viride, brou, écorce du noix. Mallo chiamasi anche la scorza tenera che copre il guscio della mandorla, putamen viride, brou.

Rolantiña, sorta di vettura a due ruote, tirata da un cavallo da stanga... chaise roulante.

Rolè, avvolgere, volgere in giro, volvere, torquere, rouler, tourner. Rolè, girare, andar girando quà, e là, aggirarsi, circumire, vagari, roder, trotter tout le long du jour, courir ça, et là.

Roleta, quercia piccola, e giovane, querciuolo, querciuola, quercus junior, novella, baliveau, petit chêne, jcune chêne.

*Holèt*, strumento di legno, per follare i cappelli . . . . roulet.

Rölö, catalogo di nomi d' nomini propriamente descritti per uso della milizia, o per altro servigio di Principi, ed ogni altro catalogo simigliante, ruolo, album, index, elenchus, rôle, liste, catalogue. Rölö, registro dei contribuenti... rôle des contributions. Rölö, lista delle cause, che devono venir disputate a un dato tempo, e secondo un ordine determinato... rôle des causes. Rölö, il foglio di un atto... rôle d'écri-

ture, le feuillet d'un acte, soit de greffe, ou de Notaire. A torn d'rôlö, come tocca a ciascuno, ut cujusque nomen exit a tour de rôle.

Rolò, rolèt, rolatin, legno ritondo, il quale si mette sotto le cose gravi per muoverla agevolmente coi ruotolarlo, rullo, phalanga, rouleau. Rolò, volume, che si avvolga insieme, rotolo, volumen, rouleau.

Romans, racconto favoloso di certi intrighi, ed avventure in materia d'amore, di galanteria, e di bravura inventato per dilettare, ed istruire i lettori, romanzo, heroicorum facinorum fabulosa narratio, romans.

Romansiña, rabbuffo, rammanzina, rammanzo, objurgatio, reprehensio, reprimandes

Romatis, è un disordine penoso, che si seute in varie
parti esterne del corpo, accompagnato da gravezza, e
difficoltà di moto, e frequentemente da una febbre errante,
d'ordinario è un dolore vagabondo, ma alle volte fisso nelle
parti muscolari, e membranose
del corpo, e succede principalmente in autunno, reumatismo, rheumatismus, rhumatisme.

Romiàge, v. popol.; Festa particolare, che si fa in qualche Chiesa discosta, cui concorrono oltre ai locali molti forestieri, vocabolo derivato dall'antica voce Italiana romenggio, che equivale a pellegrinaggio, peregrinatio, pélerinage.

Ron, una delle tre abbre-

viature, che si pongono in fine della tavola dell'alfabeto dopo l'altima lettera, e sono et., ç., ɛ., cioè et, con, ron, ronne it., e nel latino si legge ancora rum.

Ronca , arme in asta adunca , e tagliente , ronca , *spa-*

rus, serpe.

Ronchè, rompere, e lavorare il terreno non coltivato, dissodare, terram exercere, excolere, effodere, pastinare, défricher. Honchè, diveglier le piante, vepreta, frutices novios evellere, extirpare, radices explantare, arbores, arbusta radicitus vellere, arracher les ronces, les manvaises herbes, les arbres, les racines ec., sarcler, échardonner.

Ronchin, colni, che lavora ad estirpare le cattive erbe, gli spini, i cespuglii, le macchie, e rende coltivo un terreno incolto, runcator, arator, cultur agri antea inculti, défricheur.

Ronda, t. milit., significa un passeggio, o giro, che un Officiale accompagnato da qualche soldato fa in una guarnigione, o piazza forte attorno alle mura della medesima di notteticmpo per ascoltare se v'è qualche sorta di movimento, o di strepito al di fuori delle fortificazioni per vedere se le scutinelle sono vigilanti, e fanno il loro dovere, e se ogni cosa è in buon ordine, ronda, milites lustrantes vigilias , lustratio vigiliarum , ronde. Ronda, per lo soldato medesimo, che fa la ronda, ronda, circitor, circuitor, ronde.

Andè 'n ronda .... obire, vircumire vigilias, faire
la ronde. Fè la ronda, per
simuit, vale andare in volta, andar grom, vagari, circumire, faire la ronde, faire
des tournées. Andè 'n ronda,
vale lo stesso.

Abridona, piccolo uccello di passo, che a noi viene di primavera, e fa il suo nido nelle case, e sotto ai tetti, rondine, hirundo, hirondelle.

Rondone, gironzare, andare a zonzo, andar gironi, vaga-ri, circumire, ureder, tourner, aller sans savoir où, tournoyer, aller, et venir sans objet, trotter tout le long du jour.

Rondon , vagabondo , girovago, vagus , aberrans, vagans,

vagabond.

Rondoniña, dim. dirondona, rondinetta, rondinella, parva hirundo, petite hirondelle. Rondonin, per pulcino della rondine, rondinina, pullus hirundinis, le petit d'une hirondelle.

Ronfa, ginoco di carte come primiera, ronfa.... séquence. Confassè la ronfa, dir la cosa per l'appunto, o com'ella sta, accusare la ronfa giusta, veritatem fateri, accuser juste, dire la chose du vrai.

Ronfe, romoreggiare, che si fa nell'alitare in dormendo, russare, stertere, ronchos edere, ronfler.

Ron/i, russo, ronchus, ron-flement.

Rononcola, pianta, di cui ve n'è un gran numero, le une sono coltivate nei giardini a cagion della bellezza dei loro fiori, le altre, che possono chiamarsi salvatiche, nascono senza coltura ne' boschi, ne' campi, ne'prati, nelle montagne, nelle paludi, rannuculo, e ranonculo, ranunculus, pes corvinus, ranuncule.

Ronpaciap, si dice di persona, o di cosa, che giunga altrui molesta, rompicapo, molestus homo, res molesta, casse-tète, rompement de tête.

Ronpacol, si dice di cosa, o persona atta a far altrui capitar male , rompicollo , *peri*culosus, perditus homo, ruine, précipice, qui cause le malheur, ou la perte à une personne, casse-cou, brise-cou. A ronpa col, a rota d'col, a rompicollo, precipitosamente, præcipitanter, præpropere, nimium festinanter, à corps perdu, étourdiment, avec précipitation, précipitamment. Ronpavöl, sciapin, vastamęstė, colui, che si pone a far cosa, che non sa, guastamestieri, ignarus , imperitus , gâte-métier, maître aliboron.

Roupe, far più parti d'una cosa intera, guastandola, rompere, spezzare, rumpere, elidere, scindere, frangere, confringere, perfringere, rompre, casser, briser, mettre en pièces. Roupe, t. d'agricoltura, dar la prima aratura ad un terreno, dissodarlo dopo la mictitura, terram proscindere, effodere, exercere, pastinare, défricher la terre, rompre le chaume, récasser. Ronpe i pat, mancar di parola, non osservare il patto, rompere i patti,  $f\alpha$ dus violare, manquer aux pro-

messes, violer sa promesse, manquer aux engagemens. $Ron ext{-}$ pe'l seugn , far destare , guastare il sonno, somnum abrumpere, auferre, avertere somnum, rompre, troubler le sommeil de quelqu'un , l'éveiller. Ronpe'l digiun, guastare il diginno, mangiare, solvere jejunium, rompre le jeune. Ronpe i disegn, le mire, guastar altrui i disegni, prevenirlo, romper l'uovo in bocca, alicujus consilium dis olvere, invertere, dissipare, couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un. Ronpe la parola un boca a un, interrompere it parlare d'alcuno, sermonem alicui abrumpere, alicui interloqui, couper la parole, interrompre quelqu'un. Ronpe giassa, cominciar ad impicgarsi, e ad operare intorno ad una cosa, risolversi a far una cosa, od essere il primo a farla, difficultates omnes perfringere, perrumpere, rompre la glace, donner le branle, faire les premiers pas dans une affaire. Ronpe la testa a un, percuotere con colpi la testa, romper la testa, caput cade re, percutere, frapper, donner des coups sur la tête, Ronpe I cupis , la testa , i ciap , le tartavèle, le scatole, le scriture ec., romper altrui il capo, infastidirlo, annojarlo, importunarlo, stuccare altrui con chiacchere, alicujus mentem fatigare, magna molestia afficere, aures obtundere, aliquem vexare, rompre la tête. ennuver, importaner, inquiéter, fatiguer, étourdir, dégeûter. A förea d' ronpme ciap, il' sech'me le miole, a l'è vuit ant so intent, a forza di rompermi il capo, e d'importunarmi egli giunse al suo intento, tundendo, atque odio effecit id, quod optabat.... Ronpe i dent dna ressia, d'un *pento* , sdentare , rompere i denti d'una sega, d'un pettine, ed ntare serram, pecten, édenter, user, rompre les dents d'une seie, d'un peigne. Honpe le mangioire a un, sguanciare, romper la guancia ad uno, malas fædare rompre les mâchoires. Ronne la tesna, si dice d'un avaro, quando fa una spesa straordinaria, spuntar la lesina . . . . Ronpe'l col al mestè, dicesi del vendere, o far cose a minor prezzoidi quel, che facciano gli altri, minori pretto vende re, facere, vendre, faire à moindre prix. Ronpla con un, fe gieu rot, romper l'amicizia con alcuno, conjunctionem dirimere, amicitiam dimittere, violare, dissolvere, rompre avec quelqu'un, rompre l'amitié. Le pieuve a l'an rot le strà, la continua pioggia guasto le strade, imbres abrupere itinera, les pluies ont rompu tous les chemins. Ronpe'l filon d'un aqua . . . vim flu*minis refringere*, rompre le fil de l'eau. Ronpe un matrimäni, na società, n'afè, un negösi, la pas, rompere, impedire un matrimonio, sciogliere una società, interromper un affare, la pace ec., nuptias rumpere, societatem tollere, dissolvere, negotium, rem deficere, pacem dirimere, rom-

nne affaire, la paix. Ronpe la cavalaría, un batajon, rompere, fugare, vincere, metter in disordine la cavalleria, un battaglione, equitatum, o equites perturbare, abrumpere taxatos ordines, rompre la cavalerie, rompre un bataillon. Ronpse'l tenp, vale voltarsi alla pioggia, ad pluvianz vertit tempus, ad pluviam mutatur dies, se gâter, se brouiller, se troubler. Ronpse'l col, rompersi, fiaccarsi il collo, morir per fiaccatura del collo, effringere collum, se casser le col. Ronpse na veña d**el** stomi, rompersi lo stomaco, uscir il sangue, vomitare, rompersi il sangue, sputare, rejicere sanguinem, avoir une perte de sang, vomir. Roupse, esercitarsi, praticarsi in qualche cosa, se in negotiis con*terere* , se rompre aux affair**es**, s'y exercer, s'y rendre habile. Ronpse'l col, figur., capitar male , malum exitum habere , réussir mal, donner dans le travers. Ronpse la testa fig., infastidirsi, inquietarsi, rompersi il capo, usar soverchia applicazione, obtundi, se ipsum vexare, se casser la tête, s'inquiéter, se donner bien de la peine pour quelque chose. Ronpe l'umor, opporsi alla volontà d'alcuno, avvezzarlo ad esser docile, reprimere, retundere, humiliare audaciam, ingenium, voluntatem etc.,rompre l'humeur de quelqu'un, l'accoutumer à n'avoir point de volonté.

Are, dissolvere, negotium, rem deficere, pacem dirimere, rompre un mariage, une société, parti grossette, soppestare,

teviter tundere, écacher, concasser, froisser, piler grossièrement.

Ronpiment d'testa, fastidio, importunità, seccaggine, nojà, rompicapo cagionato da soverchio rumore, o da troppa applicazione, rompimento di capo, rompicapo, strepitus inter se vociferantium, acerrima, atque attentissima cogitatio, cura impensior, curarum moles, anacia cura, rompement de tête.

Ronsa, pruno selvaggio, rovo, prunus spinosa, vel sylvestris, rubus, ronce.

Ronsura, pezzuolo, ritaglio, tritolo, striscia di panno, gherone, frustulum panni, panniculus, morceau d'étoffe, rognure levée. Ronsura, per avanzo, ritaglio di checchessia, reliquiæ, resegmen, rognure.

Roreta , V. Roleta.

Rös, mazzo di traleii d'uva con molti grappoli attaccati, che alla vendemmia si fanno per appiccarli al solajo, e conservarli, penzolo, pendolo, uva pensilis, moissine. Rös, per piccola quantità di grappoli d'uva legati insieme, mazzo, fasciculus, botte. Rös, mazzo di panni, che si met tono in bucato... Rös, bröch, cattivo cavallo, rozza, rozzone, caballus, vilis caballus, rosse, mauvais cheval.

Hoss, è uno de' semplici, e primarii colori de'corpi naturali, o piuttosto de' raggii di luce, simile al color del sangue, o della porpora, rosso, ruber, rubeus, rouge. Ross com' un pito, com' la brasa, si

dice d'uomo, o donna accesa in volto, vir, mulier rubicondiore vultu, cui facies rubicundior, rougeand, un pen haut en couleur, rubicond, qui a le visage rouge, haut en coulenr. Ross, dicesi a ferro ardente, ferrum candens, fer rouge, ardent, rougi au feu. Ross dl'ēuv, la parte gialla dell'uovo, la quale ha il suo seggio in mezzo all'albume, tuorlo, vitellus, jaune d'œuf. Mar ross, nome proprio di Mare così detto, Mare rubrum , Mare erithræum , la Mer rouge. Vni ross, si dice di chi per vergogna, o per altro arrossisce, o si mostra più rosso dell'usato nel volto, rubescere, erubescere, rougii.

Rosà, è una nebbia, o pioggia sottile, leggiere, însensibile, che cade la notte, e stdl' alba dal Ciclo nei tempi sercni, nella stagion temperata, e nella calda. La rosà di maggio imbianca i pannilini, e la cera. La rosà d'autunno si converte in un bianco gelo, rugiada, ros, rosée. Pasqua rosà, Pasqua rosata, cioè Pentecoste, Pentecostes, la Pentecôte.

Rosàj , V. Rotam.

Rosari, corona consistente in cinque, o quindici decine per dirigere la recitazione di altrettante Avenmarie, e di cinque, o quindici Paternostri ad onore della Beata Vergine, rosario, corona, rosarium, rosaire, chapelet.

Rösa, cattiva cavalla, 193zza, breuna, ignobilis, viliz

equa, haridelle, rosse.

Besh, pienta, che preduce

la rosa, rosajo, spinæ rosæ, rosier.

Roseta, parte dello sprone fatto a guisa di stella, che punge, stella, calcaris stella, moutte d'épéron.

Rosign , che tende al rosso, alquanto rosso, rossigno, rossiccio, subrufus, subruber, subrubeus, subrubens, rougeâtre, roussâtre, un peu rouge, qui tire sur le rouge, o sur le roux.

Rosignëul, uccelletto noto per la dolrezza del suo canto, usignuolo, rosignuolo, *luscinia*, rossignol.

Rosin , sorta di piccola rosa , scempia , e doppia , rosellina, rosa damascena, rose de damas , rosier de Borgogne,

rosier, pompon.

Rosine, o piuvsine, piover leggiermente, piovigginare, leviter pluere, bruiner, pleuvoir a petites gouttes. Rosi*nè* , bagnare, e spruzzare leggiermente, immollare, inumidire, umettare, aspergere, irrorare, aspergere, conspergere, arroser, humecter, asperger.

Rosmarin, spezie di frutice di frondi perpetue, come il ginepro, la scopa, il quale abbonda d'olio, ed è molto odoroso; il suo fiore chiamato anthos, è d'un notabile uso nella presente pratica, ramerino, rosmarinum, romarin,

lib motis.

Rosöle , infermità cutanea consistente in una generale apparenza d'eruzioni, che non tendono a suppurazione, od a generar putredine, ma che empiendo la pelle di macchie [molto presume, e poco vale,

rosse, vanno accompagnate con febbre continua, questo male pare che abbia una grande affinità col vajuolo per li sintomi , l'ernzione , la causa , e la cura, rosolia, o roseilia, morviglione , morbilli , , pustulæ rubentes, boa, rougeole.

Rosoli, è un liquore spiritoso, e piacevole, che si prende soprattutto dopo il cibo a piccoli sorsi per ajutare In digestione, essendo composto d'acquavite bruciata, zucchero, cinnamono, e acqua di latte, ed alle volte profumate con un poco di muschio. Ebbe il sao nome da che anticamente veniva tutto preparato dal succhio della pianta ros solis , rugiada del sole; ma questa pianta non ha più che fare dei di lui ingredienti. II migliore si è quello di Torino , rosolio , rossolino . . . . rossolis.

Rosòn, accresc. di reusa, rosone, ingens rosa, une grande rose. Roson, si dicono alcuni ornamenti d'architettura fatti a foggia di fiori, che per lo più hanno luogo nelle soffitte, e sotto i gocciolator delle cornici, rosone.... rosasse, roson. Rosòn, dicono gli Stampatori a quegli ornamenti a foggia di fiori, che mettonsi ne'libri, fioroni, fregii . . . . . cul de lampe.

 $R\ddot{o}st$  , quella cocitura, che si fa senza ajuto d'acqua, o vivanda arrostita, arrosto, caro assa, caro in veru inassata, viande rôtie, rôt, rôti. Pi fum chẹ röst prover., molto finno, e poco arrosto, e vale di chi multi thyrsigeri, pauci vero | Rota, via, strada fatta in un Bacchi, beaucoup de fumée, et pen de rôt. Dè 'l röst, ingannare, truffare, decipere, dolis capere, fraudare, tromper, duper, frauder. Esse a röst, a brus, essere ingannato, truffato, deluso, esser in perdita, esser danneggiato, decipi, fraudari, damuo affici, jacturam pati, être dupé, trompé, endommagé, avoir préjudice, détriment. Scuma d'rost, dicesi d' nom astuto, versipellis, vafer, adroit, fin, rusé, fourbe, trompeur, maitre gonin.

Rot sust., in num. plurale, si dicono dagli Aritmetici quelle parti , o aliquote , o aliquante, che avanzano nel partire un numero per un altro, rotti, segmen, fractious.

Rot add., rotto, ruptus, fractus, rompu, brisé, cassé. Rot, o drot, dedito, inclinato grandemente ad una cosa. proctivis, addictus, incliné, porté. Rot, o drot, per uomo pratico, esperimentato, peritus, versatus, routier. Rot, o pist, stanco dal viaggio, fatigato, fessus, defatigatus, las, fatigué, accablé, lassé, abattu. Rot , aggiunto a strada, vale guasta, impraticabile, iter corruptum, chemin rompu, gâtê, mauyais, praticable.

Rota sust., sconfitta, disfacimento d'esercito, rotta, clades, déroute, défaite d'une armée. Rota, per via, strada, sentiero, cammino, iter, semita, via, callis, route. Rota, viaggio, camminata, e fermata di soldati . . . . route.

bosco, via, iter, route.

Röta, ter. della Curia Romana, è quel tribunale formato di certo numero di Dottori, che precedono nel gindicare con vicendevole ordine tra di loro, ruota, rota, rote.

Rotàm , quantità di rimasuglii, e pezzuoli-di cose rotte, rottame, rudera, pièces, morceaux, platras, grabeaux, fragmens, poussiers, cribiures, machemoures.

*Hotiña* , capacità , abilità acquistata più eon abito, e lunga esperienza, che mezzo di studio, e di regole, uso, pratica, perizia, assiduus usus, quotidiana, diuturna exercitatio, routine, longue pratique.

Rötölo, volume, che si avvolge insieme, ruotolo, volu*men* , rouleau , rôle.

Rotolè . V. Rubatè. Rotondi, V. Riondi.

Rotura, apertura, fessura, e parte, ov'è rotto, rottura, rima, fissura, rupture, fraction, cassure, déclurure, fente, brèche, bris, ouverture, trou. Rotura, per nimistà, o principio di mmistà, alienatio, disjunctio, simultas, rupture, désunion.

Rova, V. Roa, e röda.

Rovèla, o rovèra, rotella per lo più d'ottone, cui è adattato un piccol manico di leno, la quale facendosi aggirare, taglia la pasta a festone. Rovėla, segno, che lasciano i carri, le carrozze iu terra colle ruote, rotaja, orbita, ornière. Rovela, piecola

rnota, rotella, rotula, petite; roue. Rovėla, piecolo pezzo! di checchessia tagliato in ritondo . . . . ronelle. Rověla d'sautissa, rocchio . . . . rouelle de saucisse.

Rovêt , roêt , piccolo arnese da far i cannelli ( le spöle) per ordire, filatojo, rhombus, rouet. Valico, torcitojo, ordigno, col quale si fila, c si torce la seta, torcular, rouet à tordre la soye.

Roveta , una piecola ruota per lo più di legno, o di ferro, girella, rota, rotula, poulie, roulette, petite

roue.

Rua, vermicello, che rode specialmente la verdura, bruco, baco, eruca, campe, brueus, chenille.

Rub, peso di libbre venticinque, rubo, v. dell'uso it., siginti quinque librarum poudus...

Rubat, strumento cilindrico, per lo più scannellato, che serve a tritolare le biade nell'aja, rullo . . . . cylindre, rouleau, brisoir. Rubat, pezzo di legno tondo per romper le zotte, o cilindro di pietra per ispianare i viali, rullo, spianatojo . . . . cylindre, rouleau.

Rubatabuse, sorta di scara-Paggio, scarabœus, escarbot,

fouille-merde.

Rubatè, spingere una cosa per terra, facendola girare, rotolare, rotare, circumageze, rouler, faire courir par **t**erre. Rubatè , Andar vaganalo, girare, vagari, tourno-

checchessia, che si rivolga per terra , ruzzolare , *circumvolvi "* ecreumverti , pirouetter. Rubatc , far volgere il frantojo , il ciliadio per istritolare le biade sull'aja , circumvolvere cilindrum, faire rouler le cyliadre. Rubatesse, voltolarsi, andar voltoloni, volutari, se tourner, se rouler par terre, se vautrer.

Rubatin, rolėt, pezzo di legno tondo, sopra del quale si posano travi, o pietre per muoverlo più facilmente col ruotolario , rullo . . . . routeau.

Rubaton, rotolone, voltoloni rotolando, voltolandosi, rotando, circumagendo, en roulant, en se roulaut.

Rubin, gemma di color rosso, con una mescolanza di color porporino, e risplendente, del primo ordine tra le pietre preziose, rubino, pyropus, carbunculus, rubis.

Rubiöla , rubioleta , sorta di cacio schiacciato, raviggiuolo . . . . sorte de petit fromage plat, fait de lait de chèvre,

ou de brébis.

Rubrica, denota le regole, e le direzioni date nel principio, e nel corso della Liturgia per l'ordine, e la maniera, con cui le varie parti dell' Offizio si han da eseguire. Si chiama Rubrica dal latino ruber, perchè anticamente si stampavano con inchiostro rosso per distinguerle dal resto dell'Offizio, che era in nero, come si continua praticare nel Messale Romano, rubriyer, roder, toupiller. Ruba- ca, rubrica, rubrique. Rubrite, in s. neutro, si dice di che, in senso dei titoli dei li-

bri del corpo del Gius Roma- [ no, rubriche, rubrica, ru-

briques.

Rud, ventosità, che nasce da indigestione, e che si scarica per la bocca con uno strepito ingrato; altri vengono da replezione, altri da votezza; la gente ipocondriaca, ed isterica è particolarmente soggetta a questo male, rutto, ructus, rot. Tirè un rud, ruttare, fare un rutto, ructum exhalare, faire un rot.

Ruda, pianta legnosa d'acutissimo odore, e di sapore amaro, e spiacevole; ella è una pianta medicinale, usata nell'arte medica, ed è ripiena di un sugo grasso, e viscoso, e secondo alcuni resiste ai veleni, ed alle malignità, e dee perciò adoperarsi nelle febbri, ed è buona in tutti i casi convulsivi, ruta, ruta hortensis, rue.

Rudà, colpo dato cozzando, cozzate, cornuum ictus,

coup de cornes.

Rudè, mandar fuori per la bocca il vento, che è nello stomaço con uno strepito ingrato, ruttare, iuctare, ructus exhalare, roter. Rudè, il percuotere, e ferire, che fanno gli animali cornuti colle corna, cozsare, cornu ferire, cornu petere, cosser.

Rudi add., che non ha la cuperficie pulita, o liscia, ruvido, scabro, rozzo, rudis, asper, rude, raboteux, gal. Rudi, che ha in se rigidezza, duro, rigido, inflessibile, durus, rigidus, rude, roide. Rudi, si dice anche

lano, zotico, aspro, severo, austero, rudis, asper, inclemens, inofficiosus, rigidus, severus, austerus, rude, malentendu . mal gracieux , grossier, rustique, unpoli, rustre, dur, tacheux, brusque, sévère, rigoureux.

Budiessa, rozzezza, scabrosità, ruvidezza, acerbitas, asperitas, duritas, rudesse, inégalite. Rudiessa, severità, asprezza, austerità, rigore, aspentas, duritas, severitas, rudesse, rusticité, impolites-

se , grossièreté.

Rufa, bolle con molta crosta, le quali vengono per lo più nel capo ai bambui, che poppano, lattime, achores, achores, croûtes de lait.

Hufatàja, bruzzaglia, marmaglia, bordaglia, canaglia, schiamazzaglia, gentame, quisquiliæ urbis, fex plebeja, infimi homines, racaille, canaille.

Rufiàn, mezzano prezzolato delle cose veneree, ruffiano, leno aquariolus, maquereau.

Rufiaña, mezzana prezzolata di cose veneree, ruffiana, fa servizi, pollastriera..... maquerelle, appareilleuse.

Ruga, erba nota, di sapore acuto, che mangiasi it insalata , ruca , *eruca* , roquette. Ruga gentil , rugheta , rachetta, eruca, roquette.

Ruine, cadere precipitosamente, o con impeto d'alto in basso, rovinare, ruere, concidere, in præceps ferri, tomber de haut en bas, tomber en ruine, se précipiter, crouler. delle persone, scortese, vil- Ruine, in s. attivo, vale far cadere, atterrare, rovinare, dirucre, demolire, ruiner, abattre, détruire, démolir, renverser. Ruinè, andare, o mandar in precipizio, impoverire, e si usa in s att. e neut., deturbare, diripere, vastare, se ruiner, ou ruiner quelqu'un, mettre la corde au cou à quelqu'un, couper la gorge à quelqu'un, le culbuter, le perdre, ou perdre soimème. Ruinesse la sanità, rovinare la satute, stomachum dissolvere, débifler.

Rum, spezie d'acquavite, o spirito di vino, tratto per distillazione dalle canne di zucchero, rum....rum.

Rumè, il razzolare, che fanno i porei col grifo, grufolare, rictu terram vertere, vermiller, fouiller avec le groin, avec le boutoir. Humè, dicesi anche delle talpe, e simili, che scavano la terra, terram refodere, fouiller, remuer la terre.

Rumenta, V. Rotàm.

Rumes, swola di babi, sorta d'erba, che cresce comunemente ne'luoghi incolti, lapazio, romice, rumex acutus, lapatum acutum, patience, parelle, lapathum.

Rumie, far ritornare alla bocca il cibo mandato nello stomaco non masticato per masticarlo, ed è proprio degli animali dal piè fesso, che hanno un solo ordine di denti, ruminare, rugumare, remandere, ruminer.

Rumine, riconsiderare, riandar col pensiero, ruminare, digrumare, rugumare, meditate, reputare, recogitare, mente canier, hargueux, V. Rinfin.

revolvere, runtinare, retractare animo, runtiner, remâcher, mediter, repasser plusieurs fois dans son esprit, réfléchir, penser sérieusement.

Rupi, increspato, grinzo, rngoso, grimo, grinzoso, rugosus, crispus, crépu, ridé, plein de rides, de plis. Rupi, agg., che diamo a vecchio, cioè che ha sulla fronte, sul viso delle grinze, pieghe, crespe, vecchio grimo, grinzo, rugosus, ridé. Mostas pì rupì che l'uva passola, una faccia più increspata, che l'uva secca, facies rugosior uva passa, un visige plein de rides. Rupì, si dice del cuojo, che per essere stato presso al fuoco sia divenuto duro, ed il simile a una carta pecora abbruciacchiata, grinzoso, gosus, crisposus, contractus, gresitlé , froncé , ridé , tiré.

Rupia, increspatura, grinza, ruga, crespa, o quella riga, che s'imprime uella cosa piegata, plicatura, ruga, ride, pli, pince. Fè dle rupie, V. Fè dle smörfie.

Rupisse, V. Rissesse.

Ripisse, divenir grinzoso, aggrinzarsi, aggrinciare, aggrinzire, corrugari, rugis contrahi, se rider, se froncer, se plisser.

liusa, contrasto, quistione, tenzone, combattimento per lo più di parole, contesa, jurgium, disceptatio, cavillatio, contentio, rixa, démêle, debat, quérelle. Rusa, rissoso, cavillatore, jurgiosus, cavillator, litigiosus, chicanier, hargneux, V. Rinfna.

Rusaire, rissoso, cavillatore, captiosus, sycophanta, chicamer, vitilieux, tracassier.

Rusca, corteccia della rovere macinata, pulvis quernei

corticis, tan.

Rusch, spezie d'erba, che sta sempre verde di foglia simile alla mortine, ma pungentissima, e fa coccole rosse come ciriegie, rusco, brusco, pugnitopo, ruscus, houxfrelon, petit houx, housson, frayon, buis piquant, myrtne sauvage, on épineux.

Busché, durar fatica, affaticarsi, stentare, lavorare soverchamente, laborare, multum operis impendere, se donner de la fatigue, s'efforcer,

s'empresser.

Rusè, rustlè, piatire, contendere, disputare, bisticciare, tenzonare, contrastare, quistionare, e per lo più di parole, rissare, contendere, discepture, rivari, disputer, en cauer, clicoter, plander,

débattre, houspiller.

Rusië, rodere, rosicare, tarliare, e stritolare coi denti checchessia , ed è proprio dei topi, tarli, tignuole, e simili, rodere, corrodere, arrodere, ronger, corroder. Rusiè , per mangiare , exedere , manger , mâcher. Rusiè , per consumbre a poco a poco, distruggere, rodere, consumere, absumere, ronger, corroder , consummer , détruire peu à peu. Rusiè'l cadnas , rodere i chiavistelli, aver ira eccessiva, iras decoquere, præ ira frendere, frenum mordere, ronger son frein, être en co-

le mani, aver grand'ira, e non poterla siogare a suo modo, tacita excestuare ira , iram comedere, devoquere, animi ægritudinem, totum in fermento esse, se ronger les poinss, macher son frein. De n'inpiegh, dov'a j'è da rusiè, conferire ad alcuno una carica, un impiego, in cui v'è da guadoguare assai, e in m. bas, dar un osso a rodere, muneri quœstuoso aliquem præ• ponere, alicui lucrum objicere , donner un emptoi , où il y ait à gagner. De n'ös a rusiè, dar di che care ad atenno , alicui negotium facessere, objicere, donner un os à ronger, lui susciter une affaire embarrassante.

Rusii , V. Rusion.

Rusinent, che ha ruggine, rugginoso, rubiginosus, æruginosus, rouillé. Rusinent, per isporco, sucido, fædus, sordidus, sale, crasseux. Dent rusinènt, denti coperti di materia putrida, di colore simile alla ruggine, denti rugginosi, e fracidi, atri dentes, dents infectées d'une matière tartareuse. Rusinent, è anche un aggett. , che si dà ad una sorta di pera, e di mela; *pom*e o prus rusinènt, mela, o p.ra roggia, e nel più mele, o pere ruggini . . . . roux, roussatre.

re, absumere, ronger, corroder, consummer, détruire peu à peu. Rusiè l'eaduas, rodere i chiavistelli, aver ira eccessiva, iras decoquere, procira frendere, frenum mordere, ronger son frein, être en colère. Rusiesse i pugn, rodersi appellasi quell'emineuza, che

si vede al noto della gola, ponedo della gola, pomo d' Adamo . . . . la pomme d'

Adam, pommette.

Ruspila, sorta di male, il cui sito è principalmente il viso, che si mostra con una rubiconda intiammazione, ed enfiatura con dolore intenso, e una gran moltitudine di precole pustule di color rosso vivamente acceso, le quali a misura che l'infiammazione cresce, diventano vescichette; un tal male si sparge con gran de velocità, girando da un luogo all'altro con una febbre, che l'accompagna, risipola, erysipelas, erysipèle.

Ruso, quella materia di color gauggiolino, che si genera in sal ferro, e che lo consuma , ruggine , *rubigo* , rouil: le, rouillare, sorte d'ordure, ou de crasse adhérente, qui s'engendre sur l'acier , sur le fer. Ruso del fer, ruggine del lerro, ferrugo, rouille de fer. Ruso dl'aram, loton, ruggine del rame, ottone, ærugo, rouille d'arain, laiton. Ruso dia pel, sudiciume, succhiume, sozzura, sordes , pædor , saleté , ordure , crasse. Pie'l ruso, irrugginiie, rubiginem contrahere, se rouiller. Pie 1 ruso, in senso metal., illanguidire, istupidire ; la pigrizia, e la mancanza di coltura rendono l'ingegno languido, e stupido, invultu , atque socordia ingenium torpescit, l'esprit se rouille dans l'oisiveté. Gavè 'l ruso dan testa a un , figur., cavar di capo l'umore, la voglia, il

ad alcuno, farlo stare a segno, e in cervello, tenerlo in timore col castigo, aliquenz in officio continere, contenir quelqu'un dans son devoir, faire passer Penvie de folàtrer. Ruso, o rusiou, dicesi di persona piccola, e sparuta, concintura... homme malbàti.

Ruspon, zecchino Fiorentino, il quale è del valore di tre ruspi, ruspone, gigliato.

Rusti, sust., vivanda arrostita, arrosto, caro assa, rôti, viande rôtie, rôt. Rusti, add., cotto, e fatto arrosto, arrostito, tostus, assus, inassatus, rôti. Rusti dal sol, abbronzato, ambustus sole, ambustulatus, havi, hâlé.

Rusti verbo, cuocere senz' ajuto d'acqua come in ischidione, tegame, in sulle brace, arrostire, torrere, torrefacere, inassare, rôtir, griller. Rusti, quel disseccare, che fa il sole violentemente, abbronzare, exsiccare, amburere, hâler. Rusti figurat., gabbare, truffare, ingannare, dolis capere, fraudare, circumvenire, duper, tromper, frauder.

Rustia d'butir, pan unto con burro, od altro, offa panis butyro soporata, panis butyro illitus, beurrée, tranche de pain, sur laquelle on a étendu du beurre.

gno languido, e stupido, încuitu, atque socordia ingenium
torpescit, l'esprit se rouille
dans l'oisiveté. Gavè 'l' ruso
dan testa a un, figar, cavar
di capo l'umore, la voglia, il
capriccio, il prarito, il rusco
tiustich, agg., che si dà allo

bestie da cavalcare, e da soma, quando non vogliono passare avanti, restio, restitans, retracians, rétif, revêche. Rustich, agg. a libro, liber ligà an rustich, libro rozzo, libro sciolto, solutus, et rudis liber, livre en brochure. Rustich, si dice anche un ordine particolare di architettura, ed è quello, che è più nano, di maggior grossezza degli altri ordini, e più semplice negli ornamenti, rusti-

co.... ordre rustique. Si dice porta rustica, cort rustica, per opposito a porta civil, cort civil, rustico, rusticus, rustique.

Rustidor, the truffa, furbo, barattiere, truffatore, giuntatore, fraudutor, fripon, trompeur, affronteur, fourbe, filou, bonneteur.

Rustle, V. Rusè. Rustlon, V. Rusaire. Ruvid, V. Rudi.

S

S A

SA

Oa, cist, sa, voci contad., con cui i bifolchi sollecitano i buoi, e le vacche a camminare, o a volgere a destra, o a sinistra, anda, age, propera, courage, ça, la, la. Sa, date quà, cedo, donnezmoi. D'sà, d'là, di quà, di là, V. Si andomo? orsù andiamo? eja, euge, apage, ça, sus, la, la, courage, allons.

Saba, nome del settimo di della settimana, sabato, o sabbato, dies Saturni, sabbathum, samedi. Saba Sant, dicesi per eccellenza al Sabbato avanti la Domenica della Kisurrezione, Sabbato Santo, Sabbathum Sanctum, Samedi Saint.

Sabadilia, seme d'una pianta poco nota, il quale potverizzato promuove forti, e reiterati sternuti. Adoprasi principalmente per ammazzare gli insetti, che s'annidano ne' capegli, ma produce del brinciore alla ente, sabadiglia, e

sabatiglia, t. bottanico, e del commercio, veratrum sabadil-la . . . . .

Sabatina, disputa, che si fa nelle Scuole di Filosofia, e di Feologia in certi tempi, e per lo più in giorno di sabbato, sabbatina, voce dell'uso ital.... sabbatine.

Sabel, o saber, sorta d'arme, sciabla, sciabola, ensis falcatus, acinaces, sabre, cimeterre.

Sabia, sorta di terra fina, dura, ghiajosa, o piuttosto pietre divise in piccoli grani, di grand' uso nel fabbricare, ed in molte altre arti, e manifatture, come lavori di vetrajo, di piombo, di fonderia, rena, arena, sable, arène.

Sabion, rena, o terra renosa, sabbione, renaccio,
glarea, terra arenosa, sable,
arène. Sabion, per cava di
rena, sabbione, renapi, arena, sabbioneière, sablière.

Sabionè, colui, ehe lavora a raccorre, condur rena, remajuolo, bajulus arenarius, sabiounier.

Subionèta, vasetto bucherato, dove si tiene la rena, o polvere per metter sullo scritto, polverino, theca arenaria, vas arenam continens, sabher, poudrier.

Sabios, pieno di rena, di qualità di rena, che tiene di rena, renoso, arenosus, sablonneux, plein de sable-

Sublè, o sabrè, dar colpi di sciabla, acinace percutere, ferire, cædere, sabrer. Sablè figur, acciabbattare, travaghar male, acciarpare, tirar giù, far malamente, comun que sia un lavoro, negligenter, incuriose facere, bousiller, faire grossièrement, sabrenauder.

Sablöt, dim. di sabel, piccola sciabla, parvus ensis falcatus, parvus acinaces, petit sabre.

Sabò, V. Zabò.

Saca, saccaja . . . . sac. Fè saca, si dice dell'adunarsi e fermarsi la materia in alcuna parte , specialmente del corpo umano, come quando le ferite saldate, e non-guarite, rifanno occultamente marcia, far saccaja, in imo sinu subsidere, exitum non habere, faire sac. Fè saca, dicesi pure del quagliamento, che fa l il latte nelle poppe, grumo, grumus, grumeau, caillot. Fe saca, avèi 'l magon, per sim. si dice degli affetti dell'animo, come accumular nell'interno ira sopra ira, o sdegno sopra olegno, far saccaja, iram de-

Sabione, colui, che lavora coquere, couver la raucune;

Sacagnè, agitare, muover quà, e là, dimenare, traballare, agitare, quassare, jactare, commovere, démener, secouer, branler, remuer. Sacagnè, dicesi propriamente dello scuotere, che fa il cavallo pel cattivo trotto la persona, che lo cavalca, concutere, jactare, secouer, saccader, m. basso.

Sacagnin, V. Arlichin.

Sacerdöt, quegli, che è dedicato a Dio per amministrare le cose sacre, Sacerdote, Sacerdos, Prêtre.

Sach, strumento per lo più fatto di due pezzi di tela cuciti insieme da due lati, e da una delle teste, e si adopra commuemente per mettervi dentro cose da trasportarsi da luogo a luogo, sacco, saccus, sac, poche, sachet, besace. Sach, prendesi anche per misura di cinque emine . . . . Teila da sach, spezie di panno rozzo, e grossolano, del quale comunemente si fanno i sacchi . . . . toile d'emballage, toile grossière, dont on fait les saes. Bsögna nen di trach, quatr, fin cha sia aut el sach, significa che l'uomo non dee far assegnamento di alcuna cosa finchè ci non l' abbia in sua balìa, *inter os*, et offam multa intervenire possunt, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait pris. Tant a val col cha röba, com col cha ten el sach, tant a val col cha ten, com col cha scortia, tanto va a chi ruba, quanto a chi tiene il

sacco, agentes, et consentientes pari pæna puniuntur, autant celui, qui tient, que cclui, qui écorche, autant pèche celui, qui tien le sac, que celui, qui met dedans. Buté ant $oldsymbol{arepsilon}$ l sach , antaschè , è termine usato nelle scuole fra i disputanti, quando uno coi suoi argomenti abbatte l'avversario, e lo riduce in grado di non saper rispondere, metter in sacco, rationibus vincere, argumentis jugulare, ad incitas redigere, deterrer quelqu'un, le mettre au sac, le convaincre, le mettre hois d'état de pouvoir répondre. Lo stesso vale fè butè la berta au sach. A l'è nen fariña del tö sach prov., che dicesi a taluno, quando ei dice cosa, che non si crede esser di sua testa, tuo marte non est, ce n'est pas farine de ton sac. Con la testa ant el sach, inconsideratamente, alla carlona, temere, inconsulto, étourdiment. Sach pien . . . . sachée. Such per butè'l gran da semnè, sacco per riporre il grano da seminare . . . . semoir. Voidè 'l sach, desgavasesse, dire ad altrui senza rispetto, o ritegno tutto quel, che l'uom sa, e talora dire tutto quel male, che si può dire, sciorre la bocca ai sacchi, scuotere il sacco pe' pelliccini . . . . . dire le pis, qu'on peut de quelqu'un, parler contre quelqu'un sans ménagement.

Such, sacco; a l'è nen roba d'vöstr sach, proverb, che si dice a taluno, quando ei dice cosa, che si crede non essere di sua testa, hoo negotium non

est twe sortis, res ea non vertitur in two foro, est id ab intelligentia, sensuque two disjunctum, non cadit id in intelligentiam twam, cela n'est pas de votre profession, de votre ressort, cela passe vos connoissances.

Sachè, V. Zachè.

Sacherdòn, V. Sagradòn. Sacherdonè, V. Sagradonè. Sachesè, porre, o metter a sacco, dare il sacco, far preda, saccheggiare, depopulari, deprædari, diripere, saccager, ravager.

Sachèt, dim. di sach, sacchetto, sacchettino, saccolo, sacculus, sachet, petit sac.

Sacheta, e meglio sachete, al numero plur., due tasche collegate insieme con due cinghie, che si mettono all arcione di dietro nella sella per portar robe in viaggio; chiamansi anche sachete, due tasche, o sacchetti attaccati insieme, che i contadini, o artigianelli portano in viaggio sulle spalle, bisaccia, bolgia, pera, mantica, bulga, bissac, sacoche, bésace, canapse. Sacheta, tasca per il pane pei contadini, paniera.... panetière.

Sachetè, percuotere alcuno con succhetti pieni di rena, sacchettare, sacculis arena repletis contundere, battre à coups de sachets pleins de sable.

Sacöcia, sacchetto di varie fogge, grandezze, e materie, tasca, horsiglio, horsellino, pera, poche, hourse. Sacòcia d'pel da bergè, zaino, pera, panetière de herger, gibecière.

326 Sacocia; thì n'afe sicur, com' un l'aveisa un sacöcia, tener per certo , per infallibile il successo d'un affare, averne sicura la riuscita , rem in tuto , in vado , extra periculum, aleam habere, putare, aflaire, quon tient dans sa poche, sûre, immancable,

Sacocià, tanta materia, quan ta ne capisce in una sacocia, tascata . . . . . une pleine po-

dont le succès est infaillible.

che.

Sacocè, frugare, cercare in saccoccia, in pera inquirere, chercher dans la poche.

Sacocin, piccola borsa cucita alla cintola de' calzoni, horsellino , locellus , sacculus ,

gousset, pochette.

Sacon, acer. di sach, per una spezie di sacco grande cucito per ogni parte, pieno di paglia, foglie di saggina, o simili, in forma di materassa, e tiensi in sul letto sotto le materasse ,che più comunemente dicesi pajassa, saccone, culcitra stramentitia, paillasse.

Sacrà, luogo, che per ragione sacra gode immunità, e che serve di asilo, sacrato, salvigia , *locus sacer* , *asylum* , lieu sacré, lieu, où l'on jouit du droit d'asile, lieu de franchise.

Sacrari, luogo, dove si buttano, e versano le lavature de'vasi, panni, o simili, che servono immediatamente al Sacrifizio, sacrario, sacrarium, piscine.

Sacrestia, luogo, nel quale

Chiesa, sagrestia, sacrarium, sacristie.

Sacrestan, Uffiziale di Chicsa, il cui officio è d'aver cura dei vasi, vesti, ec., e di service il Ministro sacro nella Chiesa stessa, sagrestano, adituus, sacustain.

Sacręstaña , colei , che in ⊒n Viouastero di donne ha la cura della sagrestia, sagrestaua., v. dell'uso it. . . . sacristine.

Sacrista, V. Sacrestàn.

Saèta, o sujeta, v. cont. freccia, sagitta, flèche, dard. Saèta, per folgore, fulgur, fondre.

Safagna, v. popol., ira, sdegno, collera, stizza, *ira*, furor, colère, dépit, courroux, furie, bouderie.

Safer, agg. a fanciullo discolo, sfrenato, vispo, forse dal Francese *safre* , ma in altro senso, promptus, alacer, effrenis, vif, prompt, alerte.

Safran, o sofran, pianta, che produce un fiore dello stesso nome , donde anche si raccoglie una droga detta safran, e sono filetti di color rosso, che si trovano in numero di tre dentro al detto fiore, zasserano, crocus sativus autumnalis, safran, Vedi Sofran.

Sagajà . V. Zagajà. Sagajaive , V. Zagajaire.

Sagajè, V. Zagajè. Saga-

jon , V. Zagajon.

Sagma, t. d' architettura, modano, *modulus*, module, sacome, calibre.

Sagnant, che versa sangue, si ripongono, e guardano le sanguinante, che sanguigna, cose sacre, e gli arredi della sanguinem emittens, cruentans,

gnant.

Sagnantà, o sangonà, voce pop., imbrattato di sangue, grondante di sangne, sangninolente, sanguine aspersus, sanguinolentus, sanglant, souil lé de sangi, ensanglanté.

Sagnante, imbrattare d' sangue , sanguinare , cruentare, ensanglanter. Sagnanté, o sagnè, versar il sangue, suiguinare, sanguinem emittere, sanguinare, saigner, jeter du sang. Sagnantesse le man, insanguinarsi le mani , bruttarsi le mani di sangue, cruentare manus, sanguine inficere, fædare manus, ensanglanter ses mains.

Sagne, cavar sangue, aprir la vena, flebotomare, venam secare, incidere, saigner, tirer du sang, phlébotomiser. Sagnè, si dice anche dell'uscir sangue da qualunque parte dell'animale, tar sangue, gettar sangue, versar il sangue, sanguinem emittere, sanguinare, saigner, jeter du sang. Sagnė'l chēūr, esser tocco, esser commosso, provar dolore di alcuna cosa; a m'sagna'l chēūr, provo gran dolore, sono sensibilmente commosso, summo dolore afficior, vehementer angor, le cœur me saigne.

Sagnia, cavata di sangue, salasso, flebotomia, sanguinis missio, effusio, saignée, phiébotomie, ouverture de la veine. Sugnia, dicesi anche quindo si esige da alcuno somma eccessiva, od è stato tassato a pagare una somma alquanto grave : a l'a avit na l

qui dégoutte de sang, sai- I boña sagnia, egli è stato spremuto di molto sangue; perciocchè il danaro dicesi il secondo sangue . . . . c'est une rude saignée qu'on lui a faite.

Sagrà , V. Sacrà.

Sagradòn , maldicente , hestemmiatore, o nomo, che unpone con minaccie, V. il verbo.

Sagradonè, o sacherdonè, metter terrore in altrui con atto, e movimento severo di mano, o di testa, o con parole aspre, minacciare, minari, minitari, ménacer. Per bestemmiare, maledire; imprecare, exsecrari, mala alicui precari, diris insectari, blasphémer, faire des imprécations, mandire.

Sagrì, sorta di pelle granita , usata principalmente in coperte di guaine, libri, buste ec. , ella è ben serrata , e soda, e la di lei superficie coperta di piccoli grani, o papille tondette, sagri, o sagrino, v. dell'uso it., ed auche zigrino, corium scabrum, chagrin.

Sagrin, afflizione, affanno angoscia, dolore, cordoglio. dispiacere, pena, mæror, ægritudo animi, sollicitudo, molestia, cura, tædium, acerbitas, dolor, chagrin, peine, affliction, déplaisir, aigreur, colère , dépit.

Sagrine, affliggere, angosciare, tormentare, affannare, accorare, addolorare, ægritudinem parere, molestiam afferre, sollicitudinem creare, angere, sollicitum tenere, chagriner, attrister, rendre chagrin. Scarinessa, affliggersi, assamarsi, se macerare, cru- mere, turgere, être en séve. ciare, sollicitudinem, molestiam, anxietatem ex re aliqua suscipere, ægritudine affici, angi, se chagriner, se soucier.

Saja, è una spezie di sargia, o un panno lano ben sot tile, e leggiere, e tutto lana , saja , *sagum* , serge de laine.

Sajè, gustar leggiermente di checchessia , assaggiare , degustaro, libare, delibare, goûter, tâter, savonier. Saje, per riconoscere, venir a cimento, tentare, assaggiare, provare, pertentare, explorare, experiri, tenter, tater, sonder, essayer, examiner.

Sajęta, sorta di leggiere saja, sajetta, v. dell' uso ital. · · · · sergette.

Sairàs, lior di siero rappreso al fuoco, e posto in piccoli sacchetti, ricotta, cascus secundarius, recuit.

Saitor, o seitor, uomo prezzolato per segare il fieno, e far altri lavori, segatore, sector fæni, fæniseca, fænifex, falcarius, fancheur, scienr des foins, faneur.

Saiva, umore per li pori della radiee attratto a nutricare tutta la pianta, il quale si distribuisce per le parti della pianta, e per virtù d'esso comincia a mnovere, generando le foglie, e i fiori, sugo, succhio, succus, séve, sue nourricier des plantes. Esse ansaivà, dicesi degli alberi, o delle piante, quando l'umore viene alla corteccia, e rendela agevole ad essere staccata dal legno, essere in succhio, tu- per l'insalata, discus aceta-

Sal , uno dei prima con ponimenti di tutti i misti quali artificialmente si cava. ed in particolare dell'arqua marina per coadmiento de'cibi, e per preservare le cose dalla putrefazione, sale, sal, sel. Sensa bute në sal, në *čuli*, senza mettarvi su n**ė** sal, nè olio, cioè presto, suoito, senza replica, o difficoltà, nulla interposita mora, statim , repeute , illico , protinus, d'abord, tout de smite, aussitôt, sur le champ. Sal. tuffetà, che portano le donne sulle spalle, ciarpa, pallium muliebre, écharpe. Sal, o assal, quel legno, che entra ne'mozzi delle rnote di carri, carrozze, o simile, intorno all'estremità del quale esse girano, sala, asse, axis, essieu. Baron d'sal, mucchio. monte di sale, *acervus, cu-*. mulus salis, amas de sel, salorge.

Salada, cibo d'erbe, che si mangiano condite con sale, aceto, ed olio, e per lo più crude, insalata, acetaria, acetariorum, de la salade.

Salà, add., salato, salso, sale conditus, o salsus, salé. Costè car, e salà, si dice di cosa, che si compri a prezzo carissimo, costar salato, plurimi emere, coûter cher.

Sala, stanza principale, la maggiore della casa, e la più comune, dove per lo più si apparecchiano le mense, sala, cœnaculum, aula, salle, salon à mauger₊

Saladiè, o saladièra, piatto

S A 329

rius, vas salmarium, patina acetariis recipiendis, saladier, bassin à manger la salade.

Saladiña, dim. di salada, insalatina, piccola insalata, od insalata di erbe minute, acetaria, acetariorum, petite salade.

Salam, carne minutissimamente battuta, e messa con sale, ed altri ingredienti nelle budella del porco, salsiccione, salsicciotto, succidia, longano, saucisson.

Salamèlech, v. bassa, usata per lo più in ischerzo, e formata dali'Ebraico, e Arabo, Salem, Lecha, che vale la pace sia con voi, pace, e salute a voi, presso i Turchi è lo stesso, che dire pax tibi, onde ne vien il salamèlech, cioè cirimonioso saluto, riverenza profonda, salamelecche... salamalec.

Salari, stipendio, o paga accordata a qualcheduno in considerazione della sua fatica, industria, o servizii praticati negli affari domestici, salario, stipendium, salarium, merces, gage, salaire, appointement.

Salatè, salinè, gablotè, quegli, che è destinato per distribuire il sale, gabelliere del sale, salitor, gabelier, mesureur de sel, saunier, regrattier.

Salcràu, o sarcràu, yoce, e vivanda Tedesca, la quale è una maniera di cavolo confettato in aceto, e con salame, cavolo salato... salcraut, choux en compôte.

Saldador, strumento per

saldare, saldatojo . . . fer a souder.

Saldadura, composizione metallica, o minerale adoperata nel saldare, ed unire insieme altri metalli, saldatura, ferrumen, sondure. Saldadura, per il luogo saldato, saldatura, ferruminatio, sondure. Quella, che è in uso presso i vasaj di stagno, dicesi in fr. atovage.

Salde, unire, o legare insieme due pezzi dello stesso metallo, o di due differenti metalli, mediante la fusione, ed applicazione di qualche composizione metallica sull'estremitadi dei metalli da unirsi; nel saldare si usa generalmente la borrace in polvere, e alle volte la ragia, saldare, riunire, riappicare, e ricongiungere le aperture, le lessure ec., ferruminare, so. lidare, souder, joindre. Sald na ferita, saldare una ferita, inducere cicatricem vulneribus, consolider, aglutiner. Saldè un cont, saldare le ragioni, o conti, veder il debito, e 'l credito, e pareggiarlo, solidare rationes, putare rationes, clerre, arrêter un compte, le régler; i Finanzieri dicono apurer.

Saldo sust, dicesi del saldare delle ragioni, e de'conti, saldo, exæquatio rationum, arrêté de compte, réglement de compte; i Finauzieri dicono apurement. Fè saldo, paghè per saldo, saldare le ragioni, putare rationes, ar rêter, clorre un compte, apurer le compte, s'acquitter de la dette, Saldo, voce che in-

sinua ad altrui, e fa animo d' star forte, saldii.....
ferme, tenez-bon.

Satè, asperger di sale checchessia per darle sapore, o per conservario, salare, insalare, salure, salure, sale condire, sale aspergere, saler, saupoudrer, assaissonner avec du sel. A m'è costame cara, e salà, ella m'è stata insalata, dicesi quando una cosa ei è stata fatta costar cara, id pretio magno mihi stetit, on me l'a bien salée, elle m'a été bien pouviée, on me l'a fait payer fort cher.

Salè, n. sust. franc., carne salata, salato, salame, presciutto, carne secca, salsamentum, salé.

Sales, albero, che presto cresce, e vien più vigoroso nei Inoghi umidi, e paludosi, salcio, salic, sinte. Sales da pertie, o da pai, sal cio da pertiche, salicone, salcio bianco, salix alba, salix *perticalis* , le saule vulgaire blanc. Sales da vengh, salcio da legare, salcio da vinchii, salcio giallo, salix vitellina, o viminalis, saule, osier. Sales piangent, salcio Davidico, salcio di Babilonia, salcio, che piove, sorta di salcio, che prestissimo cresce, i cai lan ghi, e sottili rami sono pendenti, e fragilissimi, *salix* [ Babylonica, saule.

Salesèra, V. Sarsèra.

Saleta, dim. di sala, salotto, saletta, atriolum, petite sale.

Salin, sustantivo, vasetto, nel quale si mette il sale, che si pone in tavola, saliera, salinum, salinus, concha salis, salière.

Salin add., appartenente al sale, che ha del sale, salino, v. dell'uso it.....salin.

Saliña, luogo, dove si cava, e si raffina il sale, salina, salina, salsifodina, saline, saunerie.

Sīlinė, V. Salatė.

Saliva, umor sieroso, che da condotti di diverse glandule poste nella bocca coia in essa, e quella umetta, e le fauci, scialiva, saliva, saliva, saliva, salive.

Salive, render saliva, scaricarsi della saliva, salivare, salivare, saliver, rendre beau-

coup de salive.

Salaitr, e saramit v. pop., spezie di sale amaro, sultureo , «d incendevole , di grand¹ uso nelle prepirazioni chimiche, nella composizione della polvere da schioppo, nel tignere, nelle manifatture di vetri , nel far l'acqua forte. Il salnitro è tratto o da terre inumidite, e concimate con escrementi d'animali, o da vecchii muri, e dall'intonico di fabbriche rovinate, le quali sono state riempiute di materie sulfuree , provenienti si dagli animali, che le abitavano, sì dalla filiggine, che vi penetrava, e dull'aria, che le cira condava, salnitro, nitrum; salpètre , nitre.

Salnitrė, o Saramitė, voce pop., colui, che lavora a purificare il salnitro, salis nitri concinnator, salpètrier.

Salnitrèra, fabbrica del salnitro, luogo, dove si pucifica il salnitro, officina salis nitri, salpètrerie.

Salodra, o saridola, specie

di fungo, pratajuola, bolethus cantharellus, espèce de champignon.

Salon, acer. di sala, sala grande, salone, weus amplis-

simus, salon.

Salop, sporco, sudicio, sordido, sozzo, schifo, lercio, brodoloso, guitto, fædus, sordidus, sale, vilain, laide, salope, saligand, barbouillé, crasseux.

Saloparia, sporcheria, sporcizia, lordezza, schifezza, immondizia, porcheria, sordes, fieditas, immunditia, spurcitia , inquinamentum , saloperie, saleté, mal propreté, ordure, crasse, vilame, cochonnerie.

Salotè, leggiermente insalare, asperger di sale, insaleggiare, sale aspergere, poudrer de sel, sapoudrer.

Salprunèla, sorta di artificiato, sal prunella....

sel prunelle.

Salsèt, o sarsèt, spezie di erba, che mangiasi in insalata nella primavera, fu, valeriana, valeriana olitoria cam*pestris* , blanchette , mache , doucette, valériane, poulegrasse, salade de Chanoine.

*Saltèri* , il libro , o raccolta de' Salmi ascritto a Davide, Salterio , Psalmorum volumen , Pseautier, recueil des Pseaumes de David. *Dì 't Saltèri* , recitare i Salmi contenuti nel Salterio Davidico, Davidis Psalmos recitare  $oldsymbol{,}$  dire les Pseaumes. Saltèri, stromento musicale presso gli anticm Ebrei, chiamato da essi Nebel. Quello però, che si usa al presente, è uno stru-l

mento simile al buonaccordo : ma senza tasti, piatto, in forma d'un triangolo troncato in cima, egli ha trenta corde di ottone, ordinate a unisono, ottava, e montate sopra due ponti da ambi i lati, si batte, o suona con un plettro, ossia piecola verga di ferro, ed anche con un bastoncino adunco, la sua cassa è simile a quella d'una spinetta, dabbuddà, salterio, psalterium, harpe, psaltérion.

Salv, e salvo add., fuor di pericolo, sicuro, salvato, salvo, salvus, et incolumis, sauf, qui est hors de risque, ou de danger. San, e salo, sano, e salvo, sospes, et incolumis. sain, et sauf. Salva la vrità, salvo il vero, si dice nel raccontar checchessia, quando si può dubitare, che il fatto posa star altramente , e vale : il vero stia sempre in piede, o abbia sempre il suo luogo, nisi fallor, nisi me mea fallit opinio, sauf le vrai, pour ne pas mentir. Salv'l rispet ch'iv dev. salvo il rispetto, che vi debbo, dicto honore, sauf votre respect. Salv, e salvo, prep., ecceltuato, fnorchè, se non " præterquam , præter , nisi , excepté, sauf.

Salva, saluto militare fatto collo scaricare di molte armi da fuoco nello stesso tempo, o anche continuatamente, sal~ va, saluto, salutatio, salve.

Salvagiña, tutte le spezie d'animali, che si pigliano in caccia, buone a mangiare, salvaggiume, ferina caro, feræ, vennison, sauvagine, gi-

dai Principe sotto il suo gran sigilio ad un forestiere pel di lui quieto ingresso nel suo Reguo, per traversarlo, e per uscirne. Salv condut, grazioso indulto temporaneo, o locale concesso dal Sovrano, o Magistrato, che ne abbia autorita a qualche particolare per tempo, luogo, o causa deter**n**unata, impeditivo di qualsivoglia esecuzione personale, o reale, salvo condotto, syngraphus, literæ securitatis, et commeatus, sauf-conduit, passe-port.

Salva-guardia, è la protezione data dal Re ad una per sona, che teme la violenza di un'altra, perhè cerchi la sua ragione, secondo l'ordine del Foro, salvaguardia....

sauve garde.

Sulvaj, o salvatich, agg. a fiera, bestia, o simile, vale che vive in selva, o alla foresta, contr. di domestico, salvatico, selvaggio, sylvester, ferus, bête sanvage. Salvaj, aggett. a nomo, vale zotico, rozzo, contr. di affabile, e di gentile, od anche nuovo, mal pratico, soro, rudis, agrestis, rusticus, impolitus, nuurbanus, imperitus, novus, simplex, sanvage, rustique, grossier, impoli, rustre, nouf, simple, cagou.

Salvajon, albero giovane venuto senza coltura . . . sauvageon; o salvatichi per annestare . . . . båtardière.

Salve-Regina, è il nome di una latina preghiera, o seguenza indirizzata alla B. V., e cantata dopo Compieta. Dicesi lut de mer, V. Salva.

Salv condut, sienrezza data composta da Pietro Vescovo di Principe sotto il suo gran di Compostella; San Bernardino ad un forestiere pel di quieto ingresso nel suo gegno, per traversarlo, e per salve Regina, salvé.

Salvia, erba medicinale di gusto aromatico, di buon odore, le cui foglie sono lunghette, sode, e shiancate,

salvia, salvia, sauge.

Salvieta, o sarvieta, o servieta, piccola tovagliuola, che a mensa teniamo dinanzi per nettarsi le mani, e la bocca, tovagliolino, salvietta, dal fr. serviette. I Romani la chiamano salvetta, o servetta dal servire nelle occorrenze della tavola, mappula, serviette. Salvieta, dicesi anche quel pezzo di carta, o cencio, che si usa per forbirsi il culo, cartaccia... torche-cul, du papier.

Salvietin, o sarvietin, o servietin, dim. di salvieta, pezzo di panno lino, che adoperano i bambini a tavola per guardare i panni dalle brutture, e nettarsi le mani, e la bocca, bavaglio, linteum ad os

tergendum, bavette.

Salum, tutti i camangiari, che si conservano col sale, salsume, salume, salsamentum, salaison, saline. Salum, per salsedino, salsezza, salsitudo, salure, haut goût, goût salé, humeur salée.

Salùt, il salutare, saluto, salutatio, salutatio, salut, salutation, saluade. Salùt, dicesi delle cannonate, che si sparano da una nave per salutarne un'altra, o una Città, o un Santuario, saluto di mare, salutatio, salut de mer. V. Salva.

Salute, salvezza, salus, sa-Int, sauveté. Salute, per sanità, valetudo, sanitas, santé. Beive a la salute d'un, far brindisi, bere alla salute d'alcuno, propinare alicui, boire à la santé de quelqu'un, boire, porter la santé de quelqu'un. A vostra salute, maniera di parlare, quando si bee alla salute di alcuno , vi saluto, vi fo un brindisi, propino vobis poculum, à votre santé.

*Salutè* , pregar felicità **, e** salute altrui, facendogli motto, salutare, *salutem alicui* dicere, dare, ferre, salutare, compellare aliquem, saluer. I v'pregh d'salutèlo da mia part, vi prego a salutarlo da parte mia, te rogo ut illi satutem adscribas, ut meis verbis illi salutem des, je vous prie de le saluer de ma part.

San, che ha sanità, senza malattia, sano, sanus, integer, et valens, bene valens, sain. *Mal san* , non sano, poco sano, malsano, adversa laborans valetudine, mal-saiu. Aggiunto a luogo , od altro , insalubris, mal-sain. San, e pien d'vita, san, e dispost, agg. a persona , vale gagliardo, sano, destro, robusto, ben disposto , *firmœ valetudi*nis, agilis, sanus, robustus, sain, qui a ni suros, ni malandre *San* , per salutifero , che conferisce alla sanità, saiubris, salutifer, sain, salubre , salutaare , hon , utile , a la santé. *San* , per metalora , vale intero, senza magagna, retto, giusto, integer, sain,

gâté, ou endonmagé. Esse san com'un pëss, esser sano, e fresco come un pesce, sano come una lasca, si dice di chi gode perfetta salute, optima esse valetudine, athletice vivere, frais comme un gardon, sain comme un dard. Procurè d'stè san, conserveve, modo di salutar altrui, licenziandosi, state sano, vale, valete, cura, ut valeas, portezvous bien, conservez-vous.

San, sano; Chi va pian, va san, chi va piano, va ratto, proverb, che si usa per mostrare la necessità di hen maturare le cose, festina lente, il ne faut pas aller trop vîte en besogne.

Saña, sorta di vaso di vetro con gambo, che serve per bere, bicchiere, cyathus, calix vitreus, poculum, scyphus vitreus, verre, gobelet de verre, de cristal, etc. Saña scrussìa, figurat., malsaniccio, cachettico, di poca santà, conca fessa, infirmioris valetudinis, cachecticus, cachochyme. maladif, valétudinaire.

Sanada, V. Zanada.

Sanblan, da semblant francese, mostra, sembiante, species, forma, semblant, apparence. Fe sanblan d'nen, je mostra d'nen, non far mostra, non far vista di nulla, dissimulare, ne faire semblant de rien, avoir attention à ne rien dire, à ne rien faire, qui puisse donner à conoître ce, que l'on pense, le dessein qu'on a. Fè sanblan de *durmi* , far mostra di dormire, somnum mentiri, faire eutier, juste, qui n'est point I semblant, feindre de dornne.

Samböira, significa quell' acqua, che dalle bialère dei mulim si estrae a beneficio de' prati , restituendosi poi a'mulini in un altro giorno alla medesima ora. L'etimologia di *saubóira* , credono alcuni , che proceda da che essendo i mulini senz' acqua pendente il tempo suddetto, sembri in certo modo, che si rimangano sans hoire, voce franc..... eau d'arrosement.

Sanbur, sorta d'albero, il quale nusce nelle siepi, it fusto è pieno di midolla , i fiori son bianchi, ed hanno virtù diaretica, ed attrattiva, sambuco, sambucus, sureau.

Sancrè, t. de sarti, tagliare una stoffa, e altro in forma di mezza luna , o rampanni , ın modum arcus incidere, echancrer, couper une étoffe, de la toile, du cuir en forme de croissant.

San--Crespin, nome, che danno i calzolaj a'loro arnesi . . . . . Saint-Crépin.

San-culot, mascalzone, uom cattivo, latro, neguam, nefarius homo, brigand, vaurien. San-culöt, è anche titolo, onde si decoravano i partigiani in Francia della Costituzione dellanno 1733 . . . . sanscalottes.

Sand d, o sandaliña, spezie di drappo sottile di seta, taffetà leggiero , zendado, manrino, sericum tenue, pannus sericus tenuissimus, sandal, espèce de talletas.

Sandala, e per lo più sandate, calzare, the copre soltanto parte del piede, e di

vanno a piedi nudi, pianella, zoccolo, crepida . . . . sandale. Per sorta di calzare che usano i Vescovi, ed altri Prelati , quando portano gli abiti Pontificali , sandali , sandalia, um, pantouffles des Evêques.

Sandon, grasso di porco, arvina, suillus adeps, saindoux.

Sandràca, composizione minerale, sandracca, sandracha, réalgal, sandaraque minéral. Sandraca, è anche una spezie di gomma, che scaturisce dal pedale de' ginepri, e serve a far vernici liquide, e secche; sandaraca, gumma juriperi, sandaracha, sandaraque, vernis.

Sanè, dicesi de' porci, montoni, e simili; castrare, sanare, castrare, resecare virilia, châtrer, ôter les testicu-

Sanförgna, o cirimìa, zampogna, fistula, chalumeau.

Sangalèta, spezie di tela. detta tela sangalla dal paese, donde prima ci è venuta; sangaletta, v. dell' uso it..... sangallettis, v. dell' uso fr.

Sangàs, sangue di pessima qualita; sanguaccio, sanguis corruptus, vitiatus, mauvais sang.

San-german, nome d'una spezie di pera assai dilicata, che conservasi lungamente; pera san-germana . . . .

Sangh, quell'umor vermiglio, che scorre nelle vene, e nelle arterie degli animali; sangue, sanguis, sang. I dhè son 'l second sangh, si dice per mostrare, che il danaro è necessarissimo per li cocui si servono i Religiosi, che I modi della vita, vita, et sanguis hominibus est pecunia, l'argent est le second sang Andè a sangh, sentirsi l'animo inclinato a porre amore a quello, di che si tratta . placere, arridere, plaire, charmer. Andè a sangh, aver il flusso di sangue, sanguinis fluxu laborare, avoir la dyssenterie, le flux de sang. A sangh freid, a sangue freddo, postquam deferbuit æstus , sedate, de sang froid, de dessein prémédité. Massè un a saugh freid, necidere a sangue freddo, per dire con disegno premeditato, senz'alcun moto di collera, che possa diminuire l'atrocità del delitto . . . . A sangh caud, a sangue caldo, nel calore della passione, fervescente æstu, dans les premiers mouvemens de la colère, dans l'emportement. Fè s*augh*, gettar sangue,*sanguiuem* cmittere, verser du sang. Restè sensa sangh, rimaner esangue, perder il sangue, exsanguem fieri, perdre tout son sang. Ręstè sensa sangh, ręstè mört , figur., perdere i sentimenti, abbattersi, accorarsi; e si dice anche di grandissima paura, exsanguem tieri , deticere sąn $\cdot$ guinem, et vires, torpere metu, s'évanouir, tomber en foiblesse, être saisi de frayeur. Cougelesse'l sangh adöss, agghiacciar il sangue nelle vene, sauguis hebet, gelidus sanguis diriguit. glacer le sang dans les veines. Gavè il sangh da na rava, prov., che si dice quando si vuol da uno quel, che non ha, o ch'ei faccia quel, che non può, cavar sangue dalla rapa, aquam e pumice po-

stulare, vouloir tirer de l'huile d'un mur.' L saugh ai bēni autle veñe, aver l'istinto del concupiscibile, o dell'irascibile appetito, gli bolle il sangue, sanguis illi fervet, il a un sang bouillant. Aveila antel saugh, aver a cuore, in considerazione. gradire,cordi esse,avoir à cœur, agréer, avoir égard. Bon vin, fa bou saugh, cioè, che il buon vino apporta anzi giovamento, che nocumento.... le hon vin fait du bon sang. Batse fin al prim sangh , battersi, duellarsi a primo sangue, cioè, sintantochè l'uno dei due combattenti sia ferito. . . . . se battre au premier sang. Batse fin a l'ultim sangh, cioc, sintantochè l'uno dei due combattenti cada morto. . . . se battre jusqu'au dernier sang. Bute a feû e sangh *na sità* , metter a fuoco , e sangue, cioè, commettere ogn**i** sorta di crudeltà in una città, urbem cruore, et flamma delere , incendiis et ferro vastare, mettre unc ville à fen, et à sang. Sudè sangh, far ogni sforzo possibile, soffrir molto, vehementer laborare, summopere niti, omniu perpeti, totis contendere viribus, suev sang, et eau. Sparmiè'l sangh, risparmiare il sangue, cioè le vite degli uomini, temperare cædibus, épargner le sang. Ciucè 'l sang del popol, o angrassesse con 'l sang del popol, here il sangue del popolo, arricchirsi colle sostanze del popolo, saginari sanguine civium, sucer le sang du penple , s'engraisser du sang do peuple. Dicesi talora dei figli-

uoli riguardo al loro padre, p A l'è vostr sangli, a l'è vostr ficul, egli è vostro sangue, egli è vostro figlio, filius tuus est, c'est votre fils, c'est votre sang. Saugh, per progeme, stirpe, soboles, progenies, race, saug, extraction. D sangh reat, Prinsi del sangh, ec., di sangue rente, Prencipe del sangue, regia stirpe ortas, regibus editus $\,,\,{
m du}\,$  sang royal $\,,\,$ Prince du sang. A l'a antet sangh, dicesi quando taluno ha una buona, o cattiva qualità, che deriva dalla famiglia; egli l'ha nell'ossa . . . . cela est dans le sang. Parlandosi di abitanti d'un paese, oppure di una famiglia, si dice Bel sangh, cioè, che sono belli, hen fatti, belle persone, bella famiglia . . . beau sang , le sang y est beau. Saugh d pors, dolce, sanguis suillus, sang de porc. Sangh de dragh, sugo gommoso congelato, ma facile a stritolarsi , di color rosso, che si trae per via d'incisione da un albero delle Indie chiamato draco; sangue di drago, o di dragone, sanguis áraconis, sang de dragon.

Sangian, sorta di stoffa; sangiani, v. dell' uso it..... saint jean, voce dell' uso fran-

cess.

San-gioan, nome di alcuni frutti primaticoj, come ciriegie, fichi, mele, ec.; san Giovanni. Pom d' sangioan, si d' sangioan, o si d' messon, ... malum præcox, ficus præcox, pomme précoce, figue précoce.

Sangiot, o sangiùt, moto sang, ou sanguin-

espulsivo del ventricolo, congianto con subita, e interrotta
convulsione del diafragma,
prodotta per consenso dell'orificio superiore dello stesso
ventricolo irritato; singhiozzo,
gemito, sospiro allamoso,
singultus, sanglot, soupir redoulne, poussé avec une voix
entrecoupée, hoquet.

Sangiuti, avèi 'l sangiut, singhiozzire, aver il singhiozzire, aver il singhiozzire, singloter, piusser des sanglois. Sangiutisse, piungere dirottimente, e singhiozzardo; singhiozzare, singultibus ingemiscere, singultim pere, gemitibus largis concuti, sangloter, pleurer amèrement, pleurer à chaudes larmes.

Sanglan, voc. fr., che si adopera anche da noi per si-gnificare sanguinoso, cruentus, sanglant; come pure, atroce, fiero, crudele, villano, amaro, acerbo, oltraggioso, atrox, ferus, crudelis, acerbus, injuriosus, molestus, sanglant, offensant.

Sango, e sanguin, arbore piccolo, il quale nasce molto nelle siepi, e quelle sa spesse, e solte molto, ma non ha spine, e produce bellissime, e sode verghe, delle quali si fanno vergelli, e scope; sanguine, frutex sanguineus, cornus sanguinea, cournouiller saux.

Sangonà, V. Sagnantà. Sanguin sust. V. Sango.

Sanguin add. di sangue, o che abbonda di sangue; sanguigno, sanguineus, sanguine abundans, de sang, ou du sang, ou sanguin.

Sanguinari, micidiale, vago di far sangue, crudele, sanguinolente, sanguinario, san guinolentus, sanguinaire, cruel, qui aime le sang.

Sanin dim. di saña, biechieretto per prender liquori; bicchierino , *parvus cyathus* , parvus calix vitreus, pocilium, petit verre.

Sanpa, V. Zanpa. Sanpà, V. Zanpà.

San prandre, da sans prendre fr. t. di ginoco. Andè san prandre, giuocare colle carte, che si ha in mano . . . jouer sans changer des cartes, jouer sans prendre.

Sansiè, sansii, V. Zansiè, zansii.

Sansip, V. Zansip. Sansiva , V. Zansiva.

Sansosì, sensa sust, sansosì laramėja, v. b., e pop. dal fr. sans souci, agg. a chi di niuna cosa si da mai briga, o pensiero, spensierato, che di nulla si affanna, che niuna sollecitudine, od affare, lo impedisce dal divertirsi, incuriosus, indiligens, negligens, ctourdi, négligent, nonchalant, sans souci, qui ne se donne aucun souci de rien.

Sansita, insetto, che nasce nelle patudi , e succhia il sangue in quelle parti dell' animale, a cui vien applicato, sanguisuga, miguatta, hirudo, sangsue. Sansha, dicesi di chi indebitamente esige, o per vie illecite cava d'altrui danari , o roba , mignatta delle borse altrni, reipublicæ vulturius, pecuniarum accipiter, sangsue.

Tom. II.

eletto da Dio nel numero de' Beati, e dalla Chiesa tenuto, e canonizzato per tale, Santo, Sanctus, Saint. Saut, colui, che in questo mondo vive santamente, santo, sauctus, iunocens , integer vitw , scelerisque purus, saint, qui vit saintement. Sant, dassi tale epiteto anche a Dio , e a quello cose, che lo riguardano, al Papa, a membra, a luogo, e simili cose, che appartengono a santo; santo, sanctus, saint. Avèi qualch Sant, o qualch bon Sant an Paradis, vale avec huoni ajuti, o gagliardi protettori per conseguir checchessia, aver qualche Santo, o buon Santo in Paradiso, validis inniti præsidiis, avoir de bons Saints en Paradis. Qualch Sant n'agiutrà, dicesi di chi vuol pensare, in un negozio da farsi, a troppe sottigliczze, qualche Santo ci ajuterà, cioè il tempo ci darà consiglio, Deus providebit, Dieu aidera. Sant an Cèsa, Diavo ant cà, dicesi di chi finge pietà, bacchettone , graffiasanti , ipocrito , piechiapetto, pietatis simulator, bigot, cagot, faux dévot, caffard, papelard, hypocrite, mangeur d'images, mangeur de crucifix; si dice prov. e fig. A sa pì nen a che Sant arcomandesse, per dire, che quel tale non trova più alcun mezzo per sostenersi, per uscir da quell'impegno, non sa più a chi aver ricorso . . ncscit quo se vertat, il ne sant à quel Saint se vouer, il n'a plus de ressource, il ne sait plus à qui avoir recours, ne sait Sant, add., quegli, che è de quel bois faire sièche. Santa

mitocia, spigolistra, grafilasanti, beatella, santessa, pinzochera, simpulatrix, bigote, dévote, mangense de crucifix.

Santa-santorum, v. latina, quella parte del tabernacolo della Legge antica, nella quale non entrava altri che il Sommo Sacerdote una volta sola all'anno, Santossanctorum..... le Santuaire, le Saint des Saints. Santa-Santorum, nelle Chiese Cattoliche è il sito dell'Altar Maggiore, cinto ordinariamente di balaustrata, Santuario, Presbiterio, Præsbyterium, Sanctuaire, Presbytère.

Santèt, dim. di sant, santerello, sanctulus, un petit saint. Fè'l santèt, finger pietà, divozione, fare il santinfizza, il santificetur, lo spigolistro, il piechiapetto, pietatem simulare, faire le bigot, le faux dévot, le caffard.

Santeta, dimin. di santa, fè la santeta, simulare divozione, fare la santessa, la beatella, pietatem simulare, faire la bigote, la dévote, la

mangeuse de crucifix.

Santifiche, atto solenne, che fa il Pontefice nel dichiarare un Defunto degno d'essere annoverato tra i Santi, canonizzare, asserere aliquem Cœlo, in Sanctorum numerum referre, canoniser, mettre au rang des Saints.

Santin, santina, V. San-

tèt, santeta.

Santità, astratto di santo, lo, la spinetta, e simili strusantità, sanctitas, sainteté.

Santità, titolo, che si dà al Sommo Pontefice, Santità, ment.

Sunctitas, Sainteté.

Santuari, la Chiesa, od il luogo, dove si conservano le reliquie, o simili, Santuario, Sanctuarium, Sanctuaire.

Santura, santurin, santuron, santuroniè, V. Sentura, senturin, senturon, senturoniè.

Sapa, strumento noto per uso di lavorare la terra, zappa, ligo, houe, pioche. Sapa da caussiña, stromento, che adoperano i manovali a far la calcina, simile alla rusticana, ma più stiacciato, marra, sarculum calcearium , gâche à gâcher la chanx. Dicesi in Toscana essere fra le due zappe, cioè avere 77 anni, con che si esprime una vecchiaja avanzata , essendo la zappa formata a guisa della cifra, che ci rappresenta il numero 7 . . . . Desse illa sapa ant'i pè , Vedi Desse. Fè na sapa , pigliare un granchio a secco, ingannarsi , falli , aberrare , faire une bevue, prendre un qui pro quo.

Sapador, zappatore, fossor, pastinator, laboureur qui fouit, qui remue la terre avec la houe. Sapador, o sapēūr, o pioniė, voce franc., sorta di guastadore negli eserciti, marrajuolo, servus castrorum marra instructus, pionnier,

sapeur.

Sapè, lavorare la terra colla zappa, zappare, fodere, houer, piocher, fouir la terre. Sapè, dicesi di chi suona male, e con poca maestria il cembalo, la spinetta, e simili strumenti, zappare.....jouer mal de quelque instrument.

Sapèl, dicesi quelly apertura, che si fa nella siepe per passare dal fondo alla strada, e viceversa, calla, callaja, valico, ostium, aditus, trance.

Sapęta, dim di sapa, 7appetta, sarculum, petit hoyan-

Sapin, dim. di sapa, sarchiello per sarchiare, e tagliare le erbe salvatiche, o per ismuovere leggiermente la terra attorno alle piante, zappetta, sarchiello, sarculus, sarchoir. Sapin a doi dent, zappettino a due denti, che serve ad ismuovere la terra, a fare un leggiere lavoro attorno alle piante.... serfonette.

Sapine, leggiermente zappare, zappettare, leviter sarrire, leviter pastinare, houer, sarcler légérement, serfouir, serfouctter.

Sapon, sorta di marra stretta, e lunga, zappone, vanga, ligo, bipalium, hêche, hoyau. Use'l sapon, lavorar col zappone, zapponare, occare, labourer, travailler avec un hoyau.

Saputo, che fa il saccente, che mostra affettatamente d'esser savio, sputasenno, salamistro, sputapepe, sapientus jactator, prudentice ostentator, ardelio, sciolus, homme, qui fait le savant, ou qui affecte de paroître tel.

Saputa, donna, che fa la saccente, la dottoressa, che affetta erudizione, salamistra, arcifanfana, dottoressa, salamona, prave solers, femme, qui fait la savante, l'entendue.

Sara , V. Zara.

Sarà avv., assai, grandemente, strettamente, multum, magnopere, arcte, serré.

Sarà, add., avêi 'l chēur sarà, aver il cuore oppresso, delore premi, angi, avoir le cœur serré. Sarà, botonà, dicesi di nomo enpo , segreto , che non iscuopre i snoi senlimenti, tectus, occulti pectoris, boutonne. Sarà, chiuso, non aperto, clausus, clos, teimé, enfermé. Sarà, per ristretto, raccolto, titto, contr. di rado, *densus*, *spissus*, serré, uni. Sarà, per istretto, arctus, angustus, etroit, serré, presse, etréci. Sarà, agg. a linguaggio, vale oscuro. difficile ad intendersi , obscurus, obscur, difficile à enten-

. Sarabanda, sorta di ballo grave, e serio, sarabanda, v. dell' uso it. . . . sarabande. Sarabanda, per rozzo, e confuso suono di strumenti musicali . . . . anbade. Sarabanda, per moltitudine di percosse . . . .

Saracid, o salacid, voce volg., da se accade, può essere che, può darsi che, forse, probabilmente, forte, fortasse, probabiliter, fieri potest, ut, peut être, que, il peut se faire, que. Saracad a l'è nen vera, forse non è vero, può essere che non sia vero, forte verum non est, fieri potest, ut falsum sit etc. peut être qu'il soit pas vrai. Saracad i vail, puo essere. ch' io vada, probabilmente, forse io vado, forte pergo, il peut se faire que paille.

Saraca, piccolo pesce di

mare, somigliante all'aringa, ma più piccolo... harache. Sarache, in num. plur., diconsi per ischerzo le battiture, le percosse, verbera, coups.

Sarachè, dicesi per ischerzo, bussare, percuotere, bastonare, verberare, cædere,

frapper, bålonuer.

Saradura, stromento fatto di piastra di terro con ingegni corrispondenti a quelli di una chiave , la quale per aprire, e serrare si volge fra quegli ordigni, toppa, serra, serrure. Suradura a crica, sorta di serratura , la cui stanghetta a mezza mandata è smussa in guisa che l'uscio spingendoto si chiude da se, e dicesi particolarmente di quelle serrature, che non si chiudono a chiave, ed aprono girando un passino (crossa) serratura a sdrucciolo , o serratura a colpo, t. de' magnani . . . . houssette, ou housset. Saradùra a un vir e mes, sorta di toppa, saracinesca, serra saracenorum more constructa, serrure à tour, et demi.

Saraja, o anta, manifattura di legno, che serve per chindere le finestre al di dentro, ed impedirne la luce, imposta di dentro, imposta di dentro, imposta di dentro, imposta di dentro, hoisage des fenètres. Saraja, o paravent, sorta di grande imposta di leguo, che si apre, e si chiude al di fuori delle finestre per riparare dal vento, pioggia, gragnuola, imposta di fuori, paravento, postes, contrevent. Saraje dua balconà,

quella serratura di legname, o simile, che si fa calare da alto a basso per impedire il passaggio alle acque, saracinesca, cataracta, sarrassine, herse. Saraja, o pera del forn, coperchio di ferro, e per lo più di pietra, che serve a turare la bocca del forno, chiusino, operculum, bouchoir.

Saraje, facitore di toppe, e di cniavi, magnano, top-palachiave, artifex claustra-

rius, serrurier.

Sarament, v. pop. dal fr. serment, affermazione, che si fa prendendo Iddio in testimonio, giuramento, jusjurandum, dejurium, serment

Saramit, V. Salnitr. Saramite, V. Salnitrè.

Sarcràu, Vedi Salcràu, o sancràu.

Sardönich, aggiunto di riso, V. Rie sardonich.

Sardiña, pesce marino simile all'acciuga, così forse detto, perchè si pesca in abbondanza nei mari di Sardegna, sardella, sardinea, sardine.

Sarè, impedire che per l' aperture non entri, o esca cosa alcuna, opponendo a ciasema lo strumento suo proprio, come il coperchio alle casse, le imposte, e gli sportelli agli uscii; e dicesi anche sarè di tutte le cose, che si aprono, come borsa, libri, contr. a durvi, serrare, chiudere, claudere, occludere, obturare, fermer, enfermer, ctorre, serrer, bacler, barrer. Sare botega, sparare, chiuder bottega . . . . détaler Sarè la stala pers i bēū, prov., che vale cercar rime-

dii, seguito il danno, re comesa rationem putat , elypeum post vulnera sumit, après la mort le medécin, fermer l'écurie, quand les chevaux sont dehors. Sarè j'ēūi, chiuder gli occhi a cheechessia, non consideratio, non ne far conto, far le viste di non vedere, soffrire, sopportare, dissimulare, dissimutare, perpeii , tolerare , connivere , dissimuler, conniver, termer les veux sur quelque chose, faire sembiant de ne pas voir. Surè f'éui, dicesi anche del morire, mori, unterire, fermer les veux, mourir. Sare j'cin , vale anche dormire, addormentarsi , obdormiscere , clorre l'æil, dormir, s'endormir, fermer les yeux. *Pēū* nen sarà j'eui tuta la neuit, di tutta notte non ho chiuso ocelio, somnum hac nocte ocu lis non vuli meis, noctem iusomnem traduxi, je mai fermé les yeux de toute la nuit. Sarè, per istriguere, comprimere, stringere, comprimere, comprimer, serrer, presser, resserrer. Sarè fora d'cà, man dar fuora, cacciar via, excludere, expellere, renvoyer, chasser, éloigner, débusquer, déloger, mettre dehors. Sarè la porta, l'us an facia, serrar l'uscio sulle calcagna, va le serrar alcuno fuori delli porta , mandarlo via , *ejicere* , expellere, fermer la porte au nez. Sarè, vale anche terminare, conficere, explere, assolvere, terminer, achever, accomplir, finir, mettre fin. Sarè, per incalzare, quasi violentare, far serra, insta-1

re, fatigare, urgere, presser, poursuivre, serier de près, être aux tronsses, chausser, talonner. Saresse ados, o contra, accostarsi a checchessia con violenza, con forza, serrarsi addosso a checchessia avventars:, adoriri, aggredi, involure, invadere, impetum jacere, selancer, se jeter en avant avec impetuosité, se jeter à corps perdu sur quelque chose, s'v porter avidement. Chi ben sara ben deurv. cioè che le cose ben chiuse sono sicure, chi ben serra, ben trova, claude, et tutus eris, quand on enferme bien soigneusement les choses, on les trouve. Sarè a la vita, si dice delle vesti strette, che combagiano alla persona, *ar*cte adhærere, adaptari, serrer, marquer bien la taille. Suresse, farsi sodo, fitto, duro , assodarsi , indurirsi , firmuri , solidari , solidum , densum fieri, indurescere, s'afermir, devenir, ou se rendre serré, touffu, ferme, solide, s'endureir. Saresse ant cà, chiudersi in casa, se domi occludere, fermer sa porte, se barricader ehez soi, s' enfermer dans sa maison. Sarė, o stopė la boca a un, farlo tacere, convincerlo, chiuder la bocca, os alicui obstruere, clorre la bouche, fermer la honche à quelqu'un , le faire taire, l'empêcher de parler, ou le reduire à ne pouvoir repondre. Suit un fra quatr muraje, chiuder uno fra quattro mura, cioè imprigionarlo, aliquem in custoiliam condere, in carcerem detrudere,

clique murer, renfermer, resserver dans une prison. Saté de resse antel cheur, al chêur, imprimere net cuore, chiudere net cuore, cordi infige-Sars

vivement affligé.

Sargent, basso Officiale in una compagnia d'infanteria, sergente, aciei instructor, sergent. Sargent magior, sargent d'compania, sargent d'ploton, sergente maggiore, sergente di compagnia, sergente di squadrone, ordinum ductor, centuriae instructor, sergent major, sergent de compagnie, sergent de peloton.

re, cacher dans le cœur, être

Sargentin, colui, che nelle processioni ha cura che vada no con ordine, ramarro, pompæ curator, bedeau. Surgentin, bastone, che portano i

ramarri.

Sari, smuovere colla vanga il terreno, o torre col sarchiello l'erbe inutili d'intorno alle utili, acciò queste possano prosperare, sarchiare, chisciare, sarchiellare, sarrire, sarculare, sarcler.

Saron, legnajuolo, che fa carri, carrozze, e simili, carradore, carpentiere, carpen-

tarius, charron.

Sarpan, strumento musi cale da fiato fatto quasi a somiglianza d'un grosso serpente, storta, fagotto . . . . serpent.

Sarpentiè, voce fr., colui, che nelle armate spiana le strade, guastatore, castrorum fossor, pionnier, gastadour.

Sarsèra, o salesèra, luogo piantato di salici, o filare di salici, saleeto, salictum, series saticum, saussaje, lieu planté de saules, file, allée de

Sarsèt, V. Salsèt.

Sarsi, riencire in maniera le rotture de'panni, ch' e' non si scorga quel mancamento, rimendare, resarcire, recoudre, ravauder, raccoûtrer, raccommoder, V. Sarsidura.

Sarsidura, è il cucire, o riuuir destramente due pezzi di panno, drappo, o simili, orlo per orlo, o filo per filo senza doppiarli, di modo che quasi non si vegga neppur il minimo segno di congiuntura di cucito; rimendo, sartura, instauratio, commissura, ravandage, raccommodage, raccontrement. Sarsidura, è anche uno squarcio, o buco, che accade nell'acconciare, o preparare un pezzo di panno, che si riencisce, o si rimenda artıfiziosamente conseta , sarcinatura , *sartura* , ravaudage.

Sartièra , V. Zartièra.

Sartöira, donna che cuce prezzolata, donna, che fa, o rappezza abiti, sactora, voce dell'uso it., cucitrice, sarcinatrix, conturière.

Sartòr, maestro di lavorar coll'ago, quegli, che taglia i vestimenti, e li cuce, sarto, agucchiatore, sarcinator, sartor, couturier, tailleur.

Sarvaj , sarvajon , V. Sal-

vaj , salvajon.

Sarvan, forse da ciair van, o sol van, dicesi de raggii del sole, che vibrati in uno specchio, o altra materia liscia, e lucente riflettono, o sono rimandati indietro † rifles-

sione, riverbero, radiorum repercussio, réflexion des rayons, reverberation, réverbère.

Sarvia , V. Salvia.

Sarvieta , e sarvietin , Vedi Salvieta , e Salvietin .

Sarvista, per cencio, o cartuccia da nettarsi il enlo, salvietta del culo .... torche-cul-

Saràs, quella sensazione disaggradevole, che si prova quando si sente a limare, o a sericebiolare, o serosciare.

Sas, pietra, sisso, Lipis, pierre, caillou, roche. Edli

el' sas , V. Euli.

Sasi, satollo, sazio, satur, rassasié, soûle. Sasi metator, stanco, infastidito, annojato per soverchia abbondanza di checchessia, satollo, alicujus rei satietate affectus, rassasié, soûlé.

Sasiè, soddisfare interamente, e per lo più dell'appetito, e de'sensi, saziare, satiare, exsaturare, explere, rassasier, souler, assonvoir. Sasiesse, prender piena soddisfazione di checchessia, saturari, expleri, se rassasier.

Sasin, colui, che assassina, malandrino, scherano, assassino, latro, grassator, sicarius, assassin, brigand, meurtrier, voleur de grand chemin,

bandit , bandoulier.

Sasinè, assaltare nella strada i viandanti per ucciderli, e tor loro la roba, e per similit d'ogni atroce danno, che si faccia, assassinare, pradari, grassari, assassinar, voler, faire des brigandages, tuer de guet-à-pens, de dessein formé en trahison. Sasi-

nesse le stomi, rovinare lo stomaco, indebolirlo, guastar il temperamento, sconcertarlo, dissolutionem stomachi creare, débitler l'estomac, l'affoiblir, le mettre en desordre.

Satàn, nome del principe de demonii, satana, satanas, satan satan satan satan satan metaf, uom crudele, feroce, pessimo, trux, ferox, pessimus, un démon, une furie, un lucifer, un monstre-

Sati add., atticciato, tozzo, fitto, spissus, densus,

épais, serré.

Satin, spezie di drappo di seta, assai liscio, e lucente, il cui ordito è malto fino, e sta in fuori; la trama n'è più grossolana, e nascosta al di sotto, da che dipende quel liscio, lustro, e bellezza, che gli dà il suo pregio; ve ne sono alcuni *satin* affatto schietti, altri a opera, alcuni a fiori d'oro, o di seta, altri vergati , raso , sericum rasile , sericus pannus spissiori , levique gummitione collustratus, tlensa, et rasa bombyx, satin.

Satinà, lavorato a guisa del raso, che ha il lustro del raso... satiné.

Satira , e satira da pana<sub>r</sub> tè , V. Pipa.

Saturich, mordace, cioè, che pugne, e offende altrui o in parole, o in iscrittura, satirico, saturicus, mordax, maledicus, satirique, caustique, mordant, porté à la médisance.

Satrapo figurat., si prende per saccente, dottore, che presume di se, onde fè'l sa-

trapo, vala fare del grande, dell'autorevole, del saccente, fire il satrapo, *elatius se ge*rere, doctrinam ostentare, trancher du grand, faire l'homme d'importance; s'en faire accrone.

 ${\cal S}$ aturno , o saturnio , nom capriccioso, manineonico, fantastico, caparbio, solitario, testardo, capone, morosus, pervicax , pugnax , opiniatre , mutin, obstiné, têtu, taquin, entèté.

Savardion, grosso bastone nodoso, fragone, batacchio, pillo, ingens, nodorus baculus , sudes , contus , gros baton, court, gourdin.

Savardione, battere, percuoter alcuno con un savardion (frugone', batacchio) bastonare alcuno, aliquem fustibus multare, alicui humeros vehementissime tundere buculo, gourdiner quelqu'un comme il faut.

Savat, e savata, scarpa vecchia, e molto logora, scarpaccia, ciabatta, calceamentum tritum, obsoletum, savate. Savàt, agg. a persona, goffo, izuorante, intaceto, insulso, zoticone, villano, rudis, insulsus, stolidus, malotru, fort grossier, fort impoli. Savata, dicesi per ischerno a chi ha una bocca assai larga, boccaccia, bocca svivagnata, os in immensum patens, bouche extrêmement large. Onde slarghè la savàta.

Savatà, battitura, batocchiata, verbera, verberationes, plage, coup.

Savatè, battere, bastonare,

rc , verberare , frapper , battre , bâtonner.

Savei verbo, aver certa cognizione d'alcuna cosa per via di ragione, o di esperienza, o d'altrui relazione, sapere, scire, sapere, noscere, savoir, connoître, discerner, appercevoir, découvrir, pénétrer. Chi fa lò ch'uon sa, guasta lò cha fa, chi si mette a far quello, che non sa, getta via la fatica, ed il tempo; chi si mette a imprese difficili, e sappia poco, ne gl'incoglie male ; chi fa l'altrui mestiere, la la zuppa nel paniere; chi non sa scorticare, guasta la pelle, quam quisque norit artem, in hac se exerceat; male res evenunt ignaris, atque imperitis, qui fait un métier, qu'il ignore; perd son temps, et sa peine, y perd son latin, qui ne sait pas ecorcher, déchire la peau. Nen savči a che pè d'aqua un sia, non saper in che termine uno si trovi, quo res sit deducta, *nescire* , ne pas savoir où l'on en est. Savei bate, e virè man, savèi mnè la barca, avere astuzie per arrivare ai suoi fini , saper di barca menare , scire uti foro, astutior est quam rota figularis, savoir bien le monde , savoir aller à ses fins. Savei 'l so cont, saper dove il diavolo tien la coda, saper il fatto suo, callidum, veteratorem esse, savoir son compte. Savèi d'abàch , savèila longu , savèi a che ora leva'l sul, saper di libro, modi bassi, esser accorto, e pratico di checchessia, saper a quanti di percuotere, cædere, percute- lè s. Biaggio, omnia nosse, ar-

cana tenere, être fort adroit, ou fort expérimenté, avoir des connoissances, qui ne sont pas communes. Diconsi tali proverbai per lo più per ischerzo, come dicesi per ischerzo a persona, che presume di sapere, maledet savei. Saveise tuì da cura, riguardarsi, aversi cura, astenersi dalle cose nocive alla sanità , valetudini operam dare, curave valetudinem, valetudini servire, indulgere, parcere, menager sa santé, se choier, avoir soin de la santé, s'abstenir de ce qu'est unisible à la santé. Saveisse acomodè a la debolessa dua persona, sapersi adattare alla debolezza d'alcuno, se se accommodare imbecillitati alicu *jus* , ménager la foiblesse d'une personne. Saveisse pare le mosche dal nas, proy. non si lasciar far ingiucia da checchessia, levarsi i moscherini, injurias propulsare, savoir se faire raison, ne pas se laisser offenser. Savèi d'Geometria, d'cont, vale esser dotto in quelle scienze, o facoltà, saper di Geometria, saper di Aritmetica, callere Geometriam, *Arithmeticam* , être savant en Géométrie, en Arithmétique, dans l'art de calculer, être bon Géomètre, bon Arithmeticien. Savèi an ment, a la ponta di dì, aver impressa nella me moria alcuna cosa in maniera che si possa ridire, aver minutissima notizia d'una cosa, saper a mente, saper per lo senno, memoria tenere, pro*be callere* , savoir par cœur , savoir parfaitement. Savèi fin

vĉi fe, saveisse argire, si dice dell'usare modi industriosi per arrivare a'suoi fini, saper fa-1e, valliditate uti, callidum esse, astu contendere, avoir du savoir faire, être industrieux, adroit, avoir de l' adresse, de la dextérité, de l'industrie. Savei fe tant che, ec., fare in maniera, o ingegnarsi in guisa, saper tanto fare che ev., efficere, perficere, eo rem addiwere ut, etc., faire en soite, s'industrier, singénier. Savéi fe nen autr, che crie ec., non far mai altro che gridare cc., continuo clamare, ne savoir faire autre chose, que clabauder, criailler, etc. Nen savei lò ch' disse, lò ch' fesse, lò che peschesse, essere irresoluto, non saper che si dire, non saper the si fare, animi pendere, fluctuare, dubiture, hæsitare, animo fluctuari, ne savoir que faire, mi que dire, être irrésolu, incertain, indéterniné, indécis. Savěi vive, valo aver prudenza, prudentem esse, savoir vivie, être prudent, savoir bien le monde. Savėi plė la pola sensa fela criè, avere astuzie per conseguire i suoi intenti, scire uti joro , être fort adroit , fin , rusé. Neu savèt quante röde j'è 'nt'un cher, savèi ni fot, ni bęrgòt , gnancle savèi 'l Gesumaria, modi bassi, e pop., esser affatto ignorante, non saper quante dita si ha nelle mani, quanti picdi v' entrino in uno stivale, non saper mezze le messe, ignarum esse, n'en voir plus loin que antun et, vale lo stesso. Sa-l son nez, être plus embarrasse

qu'une poule à trois poussins, se nover dans son crachat. I lo savia, a l'èroba veja, Midama Real l'è morta, si dice quando taluno ei narra cosa nota , sapavameelo , *id notum* I ppis, et tonsoribus, id omnibas patel, ce sont les contes de ma grand Mère. Savèi d' neu , avèi gnun gust , savèi nè dù, nè d'mì, essere scipito, non aver gusto alcuno, insipidum esse, nihil sapere, être insipide, fade, sans goût. Savèi per senti di , super per aver sentito dire, auditione accipere, ni savoir, que par oûi dire. Fè savèi, far sapere, render consapevole, denunciare, faire savoir. Savèi d'certa siensa, saper di certo, pro certo habere, être sur. Savèi d'aràm, costar caro, magni esse, pretio magno stare, coûter beaucoup. Savèi, per aver sapore, sapere, avoir un gout, une saveur. Savei, per aver odore, olere, redolere, sapere, sentir, avoir l'odeur. Savèi d'bon, aver buon odore, saper buono, *bene olere*, sentir bon. Volèi saveine d' nen , disapprovare , non acconsentire, dispiacere, reprobare, displicere, réprouver, blâmer, déplaire. Savèi la quintessensa dna cösa, aliquid percallere, notum, perfectumque hubere, savoir le fond d'une affaire. Savei d'ransi, d'mofa, d'stantis, vale aver odore, sapere, pizzicare di rancido, situm redolere, sentir le rance.

Savi, agg. a giovane, e vale lori, che as peuto ansavonesse, modesto, prudente, giudizioso, per dire, che insaponandole modestus, prudens, conside-luon perdono punto il loro co-

ratus, modeste, retenu, sage. Savi; stè savi, voce, che insinua altrui lo stav sodo, non si muovere, esser modesto, stir in dovere, in officio vos continete, acquiescite, hoc agite, ad modestiam vos componite, tenez-vous à jubé, êtez-vous tranquilles, paix, ferme-

Savojarda, dicesi per ischerzo a zitella, o donna grassa, polputa, tarchiata ec., mulier corpulentior, et habitior, grosse gagui, une dondon, fille, ou femme de trop d'embonpoint.

Savon, mestura di varie sorta, composta comunemente d'olio, calcina, e cenere, che si adopera per lavare, c purgare i panni, e per bagnare la barba prima di raderla; sapone, sapo, savon.

Savonà, quella schiuma, che fa l'acqua, dove sia disfatto il sapone; saponata, saponatura, savonage, écume de savon.

Savonè, e meglio ansavonè, insaponare, nettar col sapone, aquà, et sapone perluere lintea, nitidare sapone, sapone oblinere, savonner, nettoyer, dégraisser, et blanchir avec du savon. Ansavonè, metaf. far una riprensione, una bravata , una rammanzina, riprendere, rimbrottare, risciacquare un bucato a uno, far un buon lavacapo, increpare, objurgare, repreheudere, réprimander, savonner hien quelqu'un. Dicesi di tele di bambagia delle Indie di varii colori, che as pēūlo ansavonesse, per dire, che insaponandole

lore, che resistono al sapone; esse si possono lavare ... elles ! se savonnent, elles ne perdent point leur couleur au savon.

Savoneta, palla di sapone odoroso, e più gentile del comune, che si adopera per far la barba prima di raderla ; saponetto, sapo tonsorius, savonnette.

Swor, sensazione, che producono sulla lingua le cose, che si gustano; sapore, sapor, saveur', goût. *Saver*, chiamansi quelle erbe minute, gentili, e di buon gusto, che si mettono nell'iosalata di lattughe, o di altre erbe per rendérla più saporita; crbette, herbula, herbes menues, petites herbes.

Sausa, condimento di più maniere, che si fa alle vivande per aggiugnere loro sapore; salsa , condimenta , embamma , conditura , intinctus , assaisonnement, apprêt. Sawa-fort, salsa forte, saporetto torte, intingolo, embamma, ramolade. La sausa-fört, e comunemente composta di acciughe, prezzemolo, capperi, cipoflette, cd altre simili cose minutamente trite, e mescolate con brodo, od altro. Sausa d' prèale, manicaretto fatto di colli, ali, e curatelle di polli ; cibrco, minutal, fricassée, beatilles. Sausa, o bagnet, sorta d'intingolo, che eccita l'appetito; saporetto, conditura, ragoût, saupiquet.

Saut, il saltare, salto, saltus, saut, gambade, cabriole, cahot, bond, souhresant. Bute un sul saut, eccitare, stimolare, avviare, incamminare, instruere, exciter, donner le branle. Saut mortal, si dice del saltare, voltando la persona soltossopra , senza toecar terra colle mani, o con altro; salto mortale, saltus cubisticus, sart rérilleux.

Santa bussen, dicesi di chi porta abiti cortissimi. . . .

Sauta-martin, trastullo da funcialli, fatto d' un beceruolo di saggina alto en niczzo cito, con un piccol piombo nascosto nella parte interiore, e con una penna nella superiore, sicebé tirato all'aria, resta sempre ritto dalla parte, che gravita; missirizio, salta-martino . . . bilboquet.

Sautarèi, diconsi que' legnetti, che negli strumcuti di tasto fanno sonare le corde ; salterelli , fidicinii organi pinnæ subsultantes, sautereaux.

Soute, levarsi con tutta la vita da terra , ricadendo nel luogo stesso, o gettandosi di netto da una parte all'altra, senza toccare lo spazio di mezzo; saltare, exsilire, saltare, insilire, sauter, s'élancer. franchir un fossé etc. Sauté, figur., vale lasciar di mezzo, omittere, prætermittere, interire, passer par dessus, sauter , laisser en arriève. Saute, dicesi pure del risaltare, che tanno molti corpi percessi m terra, come la palla, il pallone, e simili; balzare, subsilire, subsaltare, resilire, bondir, santer; e per similit. dicesi di molte altre cese, che fanno molto simigliante a quello della palla; balzare, resilire, calioter. Saute fora, usciexcitare, impellere, dirigere, re, o scappar fuora con velocita; balzare, exsilire, sauter, échapper. Suite 'l fos, superare gli ostacoli, vincere le difficoltà , exvorbere , superare omnes difficultates, surmonter les obstacles. Sauté an zara , an bestia , sul caval mat , piè la cavalaria , saute an colera , piè 'l fēū , e simili altri, entrar in bugnoia , entrar in valigia , pigliar il buffonchiello, saltar sulla bica, pigliar fuoco, saltar in collera, adirarsi, ira intumescere, excandescere, irasci, indignari, santer aux nues, prendre seu, se mettre en colère, se fâcher. Sautè da brich an bröch, da val an corbèla, saltar di palo in frasca, uscir di proposito, uscir del semiлаtu , fuorviare , saltar d' arno m bacchillone, a re proposita aberrare, digredi, de calcaria in carbonibus, sauter de branche en branche, faire des coq-àl'âne, battre la campagne, égarer. Sautė la vēūia. A me sautame la vēūia, la luna, 'l schiribis, mi prese voglia, mi venne il capriccio, mihi cupido incessit, venir envie, souhaiter. Saute ados a un , sautėje a j'ēūi , a la gola, al col ec. scagliarsi, avventarsi addosso ad uno , in aliquem irruere, jugulum petere, invadere in oculos, collum alicique, santer à gorge, au collet, aux yeux, se jeter à corps perdu, tomber sur quelqu'un. Sautė aj' eui, sosì a santa aj' ēni, ciò e chiaro, manifesto, id me- l vidiana luce clarius patet , cela est visible, clair, evident, cela saute aux yeux. Saute sic

cto desilire, se rélever. Sauté a caval, an barca, montar in sella , salir a cavallo , montar in barca, equam, cymbam conscendere, monter à cheval, s'embarquer. Sauté la fliña, saltar il grillo , la mosca , il moscherino, montar in bizza, stizzirsi, indignari, commoveri, irasci, excandescere, se piquer, s'impatienter , prendre la monche, se fâcher. Sautè d' göi, saltar per allegrezza, gestire *lætitia , exsilire gaudio* , sauter de joie. Sauté al col d'un per aubrassèlo, saltar al collo, ruere in alicujus ample-.vum, santer au cou de quelqu'un pour l'embrasser. Fè saute le servele un aria, fav saltare le cervella, alicui cerebrum excutere, faire sauter la cervelle. Fè sautè giù dla scala , far balzare , gettare giù dalla scala , per scalas præcipitem impellere, agere, faire sauter les dégrés à quelգս'սո.

Sautèt, dim. di saut, piccolo salto, salterello, saltetto, brevis saltus, saltatiuncula, petit saut, bond. A sautèt, saltellando, a piccoli salti, saltuatim, exsultim, par bonds, par petits sauts. Andè a sautèt, saltabellare, saltabellare, saltabellare, saltabellare, saltabellare, progredi saltuatim, sautiller, aller par petits sauts, comme les grenouilles, chevroter, bondir.

cui, sosì a santa aj' cui, ciò santissa, cibo popol, prece chiaro, manifesto, id meridiana luce clarius patet, cela est visible, clair, evident, cela sante aux yeux. Santè sù della, salsicia, sarcimen, inded let, sorger dal letto, le-

sicium, o isicium, lucanica, saucisse. Sautissa a l'aj, è fatta anche di porco crudo, con una quantità d'aglio , pepe , ed altre spezierie, ed anche riposta in budella , ma alquan to più grosse, isicium allio conditum , saucisse à l'ail.

Sautissė, quegli, che fa le salsiccie, salsicciajo, v. dell' uso ital., porcinarius, saucissier, farcisseur. Sautissè, per colui, che vende salsiecia, salame, cacio, ed altri camangiari, pizzicagnolo , salsamentarius ,

salarius, charcutier.

Saviti, piccola spina, che hanno nella coda le pecchie, le vespe , ed altri simili animaletti, ago, pungiglione, aculeus, spiculum, aiguillon des abeilles, guèpes, etc. Saviti figurat., dicesi a lingua pungente, lingua, che taglia, e fende, lingua mordace, lingua tabana , piper non homo , dicax, et acidæ linguæ homo, langue mordante, conteau de tripière, langue de serpent, de vipère.

Savuri, che ha sapore, di buon sapore, saporito, sapidus, savoureux, ragoûtant. Savuri, per salato, salso, insalato, *salitus*, *salsus*, **s**alé. Savurì, dicesi di persona graziosa, e di spirito, e per iroma di persona maliziosa, callidus, emunctæ naris, homme charmant, fort amusant, ou un homme fin, rusé. Savuri, agg. auche a persona, e vale che procede con lezi, lezioso , delicatus, mollis, mignard , délicat. Savuri, per saccente, presuntuoso di sapere, salamistro, ardelio, scielus, qui geur, ouvrir à deux battans. fait le savant, l'entendu.

Savuria, agg. a donna, ele fa la leziosa, o la salamistra,  $\mathbf{V}_{i}$  sopra.

Savuri, verho, assaggiare, gustare , degustare , delibare , goûter, essaver. Saviai, figue. ascoltare attentamente, e con piacere, assaporare, pragustare , delectutione affici , écouter quelque chose avec plaisir, avec attention , la goûter. Sacurisse, divenir saporito, insaporarsi, sapidum fieri, sapore imbui, prendre saveur, devenir savoureux, agréable au goût. Savurisse, compiacersi, gustare con attenzione. e piacere, suavitatem e gusta

Sbaciochè , laseiar cadere inchiostro sulla carta a caso " o apposta, scorbiare, lituris chartam fædare, faire des pâtes d'encre sur le papier.

percipere, se savourer.

Sbafumà, contraflatio nel viso, stravolto, shuffante, anhelans, fremens, haletant, ou qui bousse, qui sousse de colère , essouflé.

Sbajà, non chiuso affatto. quasi chiuso, socchiuso, fere clausus, non omnino clausus, entr'ouvert, fermé à demi, entre-baillé. *Fnèstra sbajà* , finestra rabbattuta, socchiusa, fenestra altera parte clausa, fenêtre close à demi.

Sbaje, socchiudere, rabbattere, parte altera claudere, non omnino claudere , clorre à demi, entr'ouvrir.

Sbalà, V. Sbatù, e il verbo sbale.

Sbalassè, aprir largamente, spalancare, pandere, patefacere, ouvrir de toute sa lar-

Shalè, crachè, eccedere la verità ne' racconti, e riferire quantità, o numero di cose con vantaggio, e con caricatura, raccontar cose lontane dal vero, raccontar cose più vicine alla bugitt, che alla verità , shallare , liccar carole , fabulas referre, narrare, habler, craquer. Sbalè, per distare, sciogliere le balle, sballore, surcinas explicare, déballer, désemballer, défaire les balles. Shule, scacciare, privare d'una carica , *depelle*re, detrudere, déjucher. Sba-D, dire senza riguardo quel, ch'è occulto, e che si dovrebbe tacere, riferire tutto ciò, che si sa, o che si sospetta, ancorché dobbasi tener segreto, schiodare, svertare, sborrare, svesčiare, evulgare, patefacere, dégoiser tout ce, qu' on sait, divulguer, publier sans ménagement ce, qu'on ne devroit pas, redire tout ce, que l'on fait.

Sbaliesse, errare, scambia**r**e, sbagliare, *errare*, *alluci*vare, falli, se méprendre, se tromper, faire un qui pro quo, faire une bevue, prendre le change, prendre une chose pour une autre.

Sbalio, lo shagliare, shaglio, error, méprise, bevue,

mal-entendu, erreur.

Sbalsè, far saltare, gettare, lauciare, shalzare, ejicere, projicere, jeter, lancer, traverser, faire sauter. Shalsesse, lanciarsi, resilure, s'élancer. Sbalsè, per scialacquare, prodigere, gaspiller, dissiper son bien. Sbalsè, oltrepassare di pagare una cosa.

Sbaluchè, offendere, ed offuscare la vista con soverchia luce, e dicesi dell'effetto, che fa un corpo luminoso , quando ferisce negli occlii; abbagliare, abbarbagliare, abbacinare, nimia luce oculos perstringere, tenebras obducere aciei oculorum, éblouir, offusquer , frapper les yeux par un trop grand éclat.

Sbalurdi, far rimanere attonito, far perder il sentimento, sbalordire, stordire, obtundere, percellere, conster*nare* , étourdir , étonner. *Sba*lurdisse, rimanere attonito, perder il sentimento, consteruari, être troublé, étonné,

surpris.

Sbanchè, V. Desbanchè,

vincer tutto.

Sbande, lo scappare, che fanno le cose tese, o ritenute da quelle, che le ritengono, come archi, strali, e simili; scoccare, scattare, vibrari, emitti, se détendre, partir. Sbande, in s. att., fare scappare cosa tesa, scoccare, emittere, vibrare, torquerà, décocher. Sbandesse, useir'il fiore fuori della sua boccia, sebiudersi , shocciare, *egredi, exire*, s'ouvrir , s'épanouir , sortir du bouton.

Sbara, tramezzo, che si mette per separare, o per impedire il passo, ed anche qualunque ritegno messo attraverso , acciocchè una cosa non rovini, o non si richiugga; sbarra , diatyrum , repagulum, septum, obex, barre, barrière, barricade. Sbara, luogo, in cui si patrocinano le cause, il prezzo, che si era prefisso così detto da quel tramezzo, che separa il sito destinato ai patrocinatori da quello dei giudici; sbarra, foro...barreau, barre.

Sbarà, cancellato con lince tirate sopra lo scritto, deletus, barré, cancellé, biffé. Sbarà, chiuso con isbarra, repaguio clausus, barré.

Sharasse, toglier via gli impedimenti, sharazzare impedimenta auferre, tollere, débarrasser, dégager, ôter les embarras. Sharassè, per votare, evacuare, spazzare, vacuare, deplere, débarrasser, dégarnir, vider.

Sbarbifichè, v. pop., usata solo per ischerzo, fare, radere la barba, abradere, demere, recidere, tondere bar-

bam, barbifier.

Sharbossada, shrigliata, sharbazzata, riprensione, chjurgatio, reprehensio, saccade, réprimande.

Sbarbosse, riprendere acramente, bravare, sbarbazzare, objurgare, reprehendere, galvauder, braver, menacer, gour-

munder, ravauder.

Sbarchè, cavar della barca, sbarcare, e navi efferre, educere, exportare, débarquer, tirer, ou mettre hors d'un bâtiment de mer les marchandises, les troupes. Sbarchè, in sign. n., e n. pass., useir della barca, sbarcare, exscendere, exscensum facere in terram, e navibus egredi, evadere in terram, débarquer, aborder, et sortir d'un hâtiment de mer.

Sbarch, lo sbarcare, sbarco, exscensus e navibus, débarquement, abord.

Sbardè, spatarè, versaic. gettare, o mandare in più parti, spargere, o spandere, effundere, disseminare, spargere , dispergere , expandere . diffundere, épandre, répandre\_ épancher, verser, éparpiller. Sbardesse, spargersi, ander in quà, e in là, disperge, *dif]undi* , s'éparpiller , se debander, se disperser. Starde 'l fēū, muovere i tizzoni del fuoco con le molle, o con altro, e disordinarli... fourgonner, remuer le feu avec les pincettes. Sbardè, per distendere, extendere, pandere, étendre, deployer. Sbarde, per metter in quà e in là, dividere, dividere, distribuere. dispergere, dissipare, éparpiller, disperser. Starde, per allargare, dilatare, proferre. extendere, protendere, propagare, dilatare, étendre, dilater, élargir, ragrandir. Sbarde, per divolgare, noto, manifestare, evulgare, patefacere, manifestare, 1épandre, divulguer, publier, tiompeter. Sbarde, dicesi delle galline, quando co' piedi spingono in quà e in là le granella, che sono loro date per cibo, sparpagliare, sparnazzare, dispergere, excutere, diffundere, gaspiller, éparpiller, dissiper. Sbardesse la fèl, spargersi il fiele ad alcuno, vale aver il male dell'itterizia, morbo regio laborare, avoir la jaunesse. Starde, spatarè le andañe, spargere, stendere le falciate . . . . étendre, élargir les andains. Shardè, spatarè, slarghè i macia-1011, stendere, allargare le cialegname.

ragnuole, protendere, dilatare strues fæni, étendre, dilater les veillotes.

Sbarè, cancellare, fregare, tirar lince, freglii sopra lo scritto, dannare, expungere, delere, effacer, bitler, rayer. Sbarë, torcere i denti sega per farle la strada, allicciare, term, de segatori di

Sbaror, strumento di ferro fatto a foggia d'una bietta, sfesso da una delle testate, del quale i segatori di legna: me si servono per torcere i denti della sega, locchè dicono allicciare per farle la strada , licciajuola . . tourne-à-gauche.

Shariw, terrore, spavento, paura orribile, terror, pavor, épouvante, cifroi, terreur, affre , alarme , fravear.

Sbarue, spaventare, far paura, impaurire, terrere, perterrere, territare, terrorem incutere, épouvanter, effaroucher, effrayer, étonner, consterner, intimider, faire peur, darmer. Sbaruesse, aver paura, paventare, pavere, expavescere, timere, craindre, s' épouvanter, s'effrayer, être saisi de peur.

Sbasi, voce populare, impallidire per cosa, che ti faccia restar confuso, e ammutolito, allibire, shaire, stupore corripi, percelli, animo lingui, pallescere, blémir, pâlir, changer de couleur, être étonné, interdit, con-

Sbasofiè, pacè, v. plebea, mangiare smoderatamente, shaimmoderate comedere, bafrer, macher, goinfrer.

Shate, scuotere, agitare, shattere, concutere, agitare, jactare, seconer, agiter. Shate un , mandar via , licenziare, rimuovere da un impego , da una carica , dár l'erba cassia, depellere, detrudere, dimittere, abdicare ab officio, déjucher, chasser. Shate na cösa antla facia a un, gettar checchessia altrui nel viso, in os impingere aliquid, jeter dans la face de quelqu'un quelque chose. Sbate, dibattere cose liquide dentro un vaso, dignazzare; così sbate *j'ēūv* , sbittere , diguazzare le uova, ova subigere, battre des œuis, les brouiller, et les mêler ensemble. Sbate le nos, le mandole, le castagne ec., battere con bacchio, o pertica le noci, mandorle, castagne, quando sono sull'albero, abbacchiare, decutere, pertica ramos verberare, gauler un noyer, un amandier, un châtaignier, pour en faire tomber les noix, les amandes , les châtaignes Sbate , in in. b., vale mangiare, shattere il dente, manducare, branler la mâchoire. Sbate un contra na muraja, sbatlo an tëra, battere altrui violentemente contro il muro, o in terra, sbattacchiare, allidere, affligere, battre, jeter quelqu'un contre un mur, ou par terre. Shate un giù da la scala, da n'erbo, da na fnestra, gettar altrui giù della scala, d'un albero, d'una finestra, far balzar giù , præcipitem soffiare, cibis se ingurgitare, agere, deficere, précipiter,

jeter d'haut en bas. Shate gill da caval, gittare da cavallo, scavalcare, scavallare, equo deficere, deturbare, demonter, jeter de cheval, faire tomber, désarçonner, jeter par terre. Shate giù, e shate gui da caval, in s. figurat., far cader alcuno di grazia, o di grado, sottentrando in suo luogo, scavalcare, scavallare, aliquem anteire, ex animo et amicitia alicujus deturbare, dejicere, supplanter quelqu'un, le ruiner dans son esprit, lui donner un crocen-jambe, donner une entorse. Sbate la *rosà* , voce pop. , andar a diporto in campagna di buon mattino per lo più nel giorno della Natività di s. Giovanni per prender il fresco, ire summo mane deambulatum agrum frigoris captandi gratia , se promener. Sbatse , dibattersi, dimenarsi, sollazzarsi, sollevarsi, reficere se, recreare se, levare animum, s'amuser, se réjouir, se divertir, se récréer, s'égaver, se délasser. Shatse, vale auche agitarsi, o commuoversi, dibattersi veementemente per passion danimo, o per dolor di corpo , abburattarsi , *vche*menter agitari, collidi, jactari, convelli, se débattre, se déniener, s'agiter, se tourmenter, se remuer violemment.

Shatiment, chiamano i pittori quell'ombra, che gettano i corpi percossi dal lume, shattimento, umbræ projectus, projection des ombres.

Sbūtla, dimenarsi, sollaz-

zarsi, divertirsi, V. Sbatse in questo senso.

Sbatu, add. da sbate, sbigottito, avvilito, consternatus,
consterné, découragé, abattu. Sbatù, per caccioto, licenziato, rimosso da una carica, depulsus, detrusus, dimissus, chassé, débusqué. Sbutù, per languido, languidus,
imbecillis, languissant. Sbatù
per agitato, scosso, jactatus a
agitatus, excussus, agité, ebranlé, secoué. Sbutù, per
impaurito, territus, perterritus, perterrefactus, intinidé,
epouvanté.

Sbavassè, imbrattar di bava, scombavare, saliva conspurcare, sair de bave.

Sbavassura, bagnamento di bava, sbavazzatura, salivæ conspurcatio, l'action de baigner de bave. Sbavassura, bavura, per bava semplicemente, spuma, bave.

Sbaidè, cavar fuori del baule, disfare il baule, sbaulare . . . defaire la malle.

Sbefiè, bestare, shessare, sbessers, schernive, urridere, deridere, ludificari, contemnere, contemtui habere, se mocquer, mépriser, ne saire aneure cas. Sbesiè, sesse sbesse, disprezzate, non envare, contemnere, mépriser.

Sbefignos, sbefios, che fa besse, scherno, bessardo, besfeggiatore, derisor, irrisor, railleur. Sbefignos, per lexioso, smanceroso, smorssos, schifo, ritroso, schisiltoso, schifalpoco, delicatulus, mollis, difficitis, fastidiens, morosus, dinicile, qui fait le degoûté, le précieux; se di donna, pimpesouée, qui fait la

délicate, la précieuse.

Sbergiaire, da per e giai $roldsymbol{e}$  , quasi perseguire per l $oldsymbol{e}$ ghiaje , cioè fuori dell' abitato, metter in fuga, persequi ultra fines, et loca avia, mettre en fuite, tailler de croupière.

Sbergnachè, o sbergnichè, schiacciare, ammaccare, acciaccaré, contundere, obtundere, conterere, elidere, collidere, obterere, écraser, éca-

cher, cotir.

Sberlife, o anberlife, metter in su che si sia sporcizia, e lordura, bruttare, imbrattare, fædare, spurcare, inquinare, salir, gâter, fouiller, embreuer, tâcher, barbouiller, crotter. Sberlife, dare degli sberlessi specialmente sul viso, fare sfregii, sberleffare, sconciare, cædere, balafrer.

Sberloncion, sbroncion, slone, colui, che è scoucio negli abiti, e nella persona, sciatto, sciamannato, scomposto, incultus, indecorus, inclegans, *turpis*, *fædus*, décontenancé, dégingandé, qui est fort néglige dans ses habits.

Sbęsi, dicesi de' panni, quan do cominciano a esser logori, e sperano, ossia traspajono in quei luoghi, ove son rotti , ragnare . . . être - usé , au point qu'on voit à travers, être élimé, use, s'élimer.

Sbęvassė, V. Sbuassė.

Sbēūi, paura cagionata da sorpresa, V. Sburdiment.

Sbianchi, far bianco, far divenir bianco, imbiancare,

defacero, candorem inducero, blanchir, rendre blanc. Sbianchisse, divenir bianco, imbiancare, albescere, candescere, blanchir, devenir blanc. Sbianchi un , felo reste busiard, convincer di bugia. mendacii coarguere, convaincre de mensonge. Sbianchì, manifestare gli altrui difetti, l'altrni malizia, indole, carattere, smaccare, far rimaner confuso, vitia, turpitudinem, ingenium , consilium detegere 🛊 traducere aliquem, faire honte à quelqu'un, l'affronter, lui reprocher ses défauts, faire rester confus.

Sbias, avv. che si congiunge coi verbi andare, tagliare, e simili; andè per sbias, tajè *per sbias*, andare, tagliare a sghembo, a sbieco, a traverso, di schiancio, per ischiancio, obbliquamente, sbiecare, storcere, obliquare, biaiser, couper une étoffe de biais en

biais.

Sbiav, agg. a colore, vale pallido, dilavato, scolorito, senza colore, decolor, décoloré, déteint, pâle, blafard, abatiu.

Sbigne, e meglio sbignesla, fesla, partirsi nascostamente, quasi fuggendo, e scappando via, shiettare, scantonare, svignare, sfrattare, spulezzare, clam se surripere, trousser son sac, et ses quilles, s'enfuir en cachette, déguerpir, se dérober sourdement, décamper, s'enfuir à la hâte, à la sourdine. Sbigne, per sbergnachè, V.

Sbiri , soldà d' giustisia , e imbianchire, dealbare, can- | birro, zasso, sergente della

SB

corte, ministro della Giustizia, che fa prigioni gli uomini ad istanza d'essa, satelles, lictor, sbire. Contè le soe rason ai sbiri, dire le sue ragioni ai birri, vale dirle a chi espressamente t'è contratio, e non può, o non vuol ajutarti, apud novervam queri, se confesser au remard.

Sbiriaja, tutto il corpo insieme de'birri, o famigli, sbirraglia, shrreria, lictores, la

trouge des archers.

Sbirion, accrese. di sbiri, birrone.... un mauvais sbire. Sbirion, dicesi per ischerno a colni, che prezzolato rapporta alla Giustizia gli altrui misfatti, spia, spione, explorator, delutor, quadruplator, mouche, espion, vitain espion.

Sbisarisse, cavarsi i suoi capricci, scapricciarsi, sbizzarrirsi, genio indulgere, ingenio suo frui, se satisfaire, contenter son envie, passer

son envie.

Sboca, disonesto, o soverchiamente libero, o incauto nel parlare, sboccato, cinœdologus, obscenus, obscene loquens, mal embouché, malhonnête, qui parle mal, qui dit des ordures, des obscenités. Sbora, o dur d'mors, dicesi a cavallo, che non cura il morso, duro di bocca, sboccato, duri oris, cheval, qui n'a point de bouche. Sboca, agg. a fiasco, vale rotto nella bocca, shoccato . . . . qui a le goulot cassá

Sbochè, dicesi propriamente del far capo, o metter foce i fiumi, od altre acque simili

in mare, o in altro finme, shoccare, egeri, exoncrari, evolvi, influere, se décharger, se jeter, s'emboucher dans la mer, ou dans me rivière. Shochè, vale useir feori con impeto, con furia, shoccate, irruere, violenter egredi, evadere, déborder, sortir avec impétnosité. Shochè, dicesi d'una contrada, o altro, aver l'esito, riuscire, rispondervi, respondere, répondre à un endroit, y avoir issue.

Sboclè, desboclè, contr. di boclè, stibbiare, sciorre, diffibulare, déboucler, ôter la

boucle.

Sbogè, smuovere, muovere, moliri, movere, émouvoir, mettre en mouvement, remuer. Sbogè, parlandosi delle piante, pullulare, mettere , germogliaro, germinare, florescere, pousser, pulluler, bourgeonner. A causa del freid la canpagna a sbogia 'ncor *uen. Sbogè 'l corp* , mnover il corpo , far andar del corpo , alvum ciere , movere , làcher le ventre, émouvoir. Avèi 'l cörp sbogià . . · . . fluor ventris, resolutio alvi, cours de ventre. Sbogè la téra, muovere alquanto la terra con qualche stromento, dissodure il terreno, pastinare, serfquir. ou serfouetter, héquiller. Sbogè, sgatè la brasa, allargare la brace accesa, perch' ella renda maggior caldo, sbraciare, prunas dilatare, expandere, remuer la braise. Sbogè't gran, sventare il grano, granum ventilare, évanter le grain, le remuer avec la pelle.

Slogià, sust., il muovere,

movimento, smossa, commotio, mouvement, émotion.

Shols, agg. a cavallo, sign fica travagliato da bolsaggine, bolso, cavallo bolso, eguus suspiriosus, dyspoicus, cheval poussif, qui pousse.

Sborè, levare, cogliere le fronde dai rami per lo più per pascolarne i giumenti, o per bachi da seta , sfrondare , sfogliare, sbrucare, frondes decerpere, folia demere, detrahere, esseuiller, ôter les feuilles, égayer un arbre. Sboresse na man , na ganba , la cavia, levarsi alquanto di pelle, penetrando nel vivo, scalfirsi una mano, una gamba, la tibia , o caviglia , o per meglio dire la pelle, che copre tali parti, scarificare, leviter in*cidere*, entamer, érafler, egratigner, effleurer la peau de la main , de la jambe , de la tibia. Shoresse na ganha, parlandosi d'un cavallo, o d'altri animali, che si urtano, che si danno d'un piè contro l'altro, ferirsi, offendersi le gambe . . . s'entretailler, s'entrecouper, se couper. Shoresla, sbrolesla, fesla, V. Sbi gnesla.

Sborgè, v. pop., intimorire, incuter timore, timorem, metum afferre, incutere, faire peur, jeter de la terreur,

épouvanter, effrayer.

Sborgne, privar della luce degli occlii, accecare, lucem eripere, excacare, aveugler, priver de la vue , rendre aveugle, crever les yeux. Sborgnè na fnestra, murare una fine-

luce, accecare una finestra. obstruere, boucher, fermer, condamner une fenêtre. Vale anche drizzare un muro, od altro avanti le finestre, sicchè non rendano più quella luce, che prima rendevano, oscurare, render oscuro, infuscare, obscurare, obscurcir.

Sboror, o sbrolor, colui, che stronda le foglie, e qui s'intende particolarmente quelle dei gelsi per nodrire i bachi da seta, sfrondatore, sfogliatore, v. dell' uso, frondator,

celui, qui effeuille.

Sbors, sust. lo sborsare, pagamento, sborso, solutio. dépoursement, payement, que l'on fait des deuiers , que l'on tire de sa bourse.

Sbors, add. V. Sbols.

Sborsė, cavar della borsa, e comunemente pagar di contanti; shorsare, pecuniam numerare, débourser, tirer de l'argent de la bourse pour faire quetque dépense. quelque payement, comptant.

Shos, spezie di disegno senza ombra, e non terminato, abbozzo, schizzo, graphis, informatio, adumbratio, rudimentum, forma, ébauche, crayon, croquis, esquisse. Sbos, per similit, vale piccol saggio, o mostra di checchessia, figura imperfetta, rudimentum, ébauche, croquis, petit modèle, petit essai.

Sbossè, dar una prima forma a ciò , che si vuole metter in opera; digrossare, abbozzare, disegnare alla grossa, informare, adumbrare, primis stra, affinche non entri la lineis designare, esquisser,

croquer, ébaucher, dessiner, se extricare, se dégager, se tracer.

Sbotonė, slibbiar i bottoni, sbottonare, diffibulare, de boutonner. Sbotonè, dicesi dell' uscire il fiore fuori della sua boccia, sbocciare, egredi, exire, s'ouvrir, s'épanouir, sor tir du houton. Sbotone, dan fuori, o dir checchessia libe ramente; sborrare, promere, depromere, dire tout ce qu'on sait, ou tout ce qu'on a fait, dire tout ce qu'on a sur le cœur, V. Desbotone, e Desbo tonesse.

Sbrujassė, far gran romore, gran fracasso gridando, sbraitare, strepere, exclamare, faire tapage.

Sbramassė, riprendere acramente con grida minaccevoli, sgridare aspramente, objurga re, increpare, corripere, réprimander, gronder, gourman-

der, galvauder.

Sbrandolè, spiceare, tron care i rami, sbrancare, am putare, ébrancher, couper, rompre les branches.

*Sbranè*, romper in brani, sbranare, dilaniare, discerpere, lacerare, discindere, déchirer,

mettre en pièces.

Sbrassesse, V. Desbrassesse. Sbrighe, dar fine con prestezza, e speditamente ad operazione, che s'abbia a fare fra mano, sbrigare, maturare, expedire, cito consicere, absolvere, dépêcher, expédier, håter, faire promptement. Sbrighesse, spedirsi, sprigarsı, affrettarsi, festinare, se dépêcher, se liâter, faire débarrasser, se dépêtrer. V. Destrighè.

Sbrine, spruzzo dato dai liquori nell' uscire con impeto dai vasi, o da qualunque altra cosa, schizzo, zaffatta, sbruffo, spruzzo, aspersio, aspergo, celaboussure, aspersion, arrosement, flaquée. Sbrinc, si dice anche di quegli spruzzi di saliva, che gettano alcuni nel parlare; shallo, aspergo,

Haquée. V. Spric.

Sbrince, o sprice, leggermente bagnare, o si faccia colla bocca socchiusa, mandando fuori con forza il liquore, che vi s' ha dentro, ovvero colle dita bagnate, o con ispazzole, o granatini, o simili ; spruzzare , *irrorare* , aspergere, étuver, arroser, humecter légèrement. Sbrince d' pauta, empiere di pillacchere, di zacchere, impillaecherare, luto aspergere, celabousser, crotter, emplir de boue.

Sbrinesse, sherlinesse, si dice di due, o più, che si maltrattano con pugni, calci, con trarsi i capelli, rovesciarsi per terra, e simili; dicesi pure quando due donne combattono fra loro, perchè il loro percuotersi è per lo più il pigliarsi l'una l'altra pe' capelli ; azzuffarsi , accapigliarsi, far a' capelli; se mutuo percutere, in capillos mutuo involare, se battre, en venir aux prises, se tirer aux cheveux.

Strinsarent, o cocomer asivîte. Sbrighesse, per isbro- | nin, sorta di pianta, che progliarsi , strigarsi , se expedire. Idue: fruiti ovali , grossi poco

presso quanto il dito pollice, il sugo, o estratto di questi frutti è uno de più forti purganti , che trar si possano da vegetali; cocomero asinino, cocomerello, cocomero salvatico, cucumis sylvestris, dictus asininus, concombre sauvage.

Sbris, add. logorato, con sumato, logoro, consumtus, tritus, contritus, usé, consu mé, vieux. Un sbris, un briciolo, un capello, un pelo. uno scomuzzolo, frustulum, une miette, point du tout Sbris, V. Sbrota.

Sbrisa, furvaja, briciola, mica, frustulum, miette, cha-

pelure.

Sbrisè, ridurre in minutissimi pezzi, ridurre in bricioli, sbriciolare, sbrizzare, conterere, comminuere, brésiller, rompre par petits morceaux, réduire en petits morceaux, piler, concasser, froisser, broyer, briser; parlandosi di pane, émier, émietter. Sbrisè, vale anche passar leggermente, far motto di alcuna cosa senza troppo arrestarvisi sopra, leviter pertingere, glisser. Sbrisè, o brisè, quando si vuol impedire, che uno prosegua il discorso, che ci dispiace, dicesi pop. Brise, finiomla, parle d'autr, lasciamo così, lasciamo andar il resto, finiamola,  $h\infty c$  omittamus, cetera missa faciamus, brisons-la.

Sbroace, verb. imbrattare, imbrodolare, inquinare, fædare, engraisser, tacher, salir, mouiller d'eau sale, de

bouillon, embrener.

Sbroacià, add. da sbroacè,

quinatus, perfusus, deturpatus, fædatus, barbouilté, embrene, tache, sale, mal propre.

Sbroje, V. Desbroje.

Sbrotà, add. da sbrotè, shusato, omni pecunia spoliatus, qui a perdu tout son argent.

Sbrole, vincer altrui tutti i suoi denari, sbusare, pecunia omni spoliare, déponiller quelqu'un , lui gagner tont son argent, Sbrolesia, V. Sbignesta.

Shrolor, V. Shoror.

Shroncion, V. Sterloncion: Sbrugta, quel date indietro, che altri fa per saltare, o lanciarsi con maggior impeto, o leggerezza. Piè la sbrueta, desse d' andi, rincorsa, abbrivo, impetus, cursus concitatus, escousse, V. Andi-Sbrueta, significa forse meglio quell' mipeto, che prende la galera, quando è spinta o dalla vela, o dalla voga ; abbcivo. . . .

Shruf, shruffo, effusio, gorgée d'eau, de vin etc., qu'on rejette, ou qu'on jette sur quelqu'un, flaquée. Shruf d'ric, scoppio di riso, cachinnus, risus immoderatus, éclat de rire. Sbruf, prendesi anche per rabuifo , bravat**a ,** *objur*gatio, minæ, arum, rebuffade, algarade, bravade, saccade, fâcheux compliment, mercuriale sévère.

Shrufe, riprender con minaccie, spaventare con asprezza di parole, rampognare, far un solenne rabbutto ad alcuno, objurgare, increpare, corripere aliquem, manger le blanc des yeux à quelqu'un, imbrattato, imbrodolato, in- lui faire une bonne mercuriale,

lui laver la tôte. Sbrufe, coc-! ciare, rigettare da se con disprezzo, rejicere, expellere, abjicere, réhuter, chasser avec dureté, rabroner, reje ter avec mépris.

Sbrufi', mandar fuori l'alito con impeto, e a scosse, sbuffare, anhelare, boutfer. Sbrufi', per tossire, tussire, excreare, tousser. Sbrufi', dicesi del soffiare, che fa il cavallo, quando se gli para davanti alcuna cosa, che lo spaventi, sbuttare .... s'ébrouer.

Sbrume, dicesi di quella lavatura, che si fa alla biancheria prima di metterla in bucato , dimojare , *eluere* , fondre, tenir le linge dans l'eau avant que de le mettre en lessive.

Sbuasse, o sbevasse, o strabeive, bere smoderatamente, strabere, sbevazzare, tracannare, cioncare, shombettare, mero se ingurgitare, flater, lamper, chinquer, godailler, fesser bien son vin , chopiner, boire comme un trou, boire à tire-larigot, boire comme un templier.

Sbudle, ferire in guisa, che escano le budella, shudeilare, enterare, interanea eximere, éventrer, effronder, arracher les entrailles.

Sbufe, mandar fuori l'alito con impeto a cagion d'ira, fremere, souffler de colèrs. Sbufe, per il soffiare, che fa il cavallo ec., V. Sbrufi'. Shufè föra, sbufè via, rigettare da se con disprezzo, rejicere, propulsare, rejeter avec mépris, rabrouer.

si corrompe, riscaldare, corrumpi, se gâter, s'échauster: dicesi pur anche d'altre cose. che riscaldandosi si corrompono. Sbui, sbuisse, v. pop. V. Sburdi.

Sbujentè, scottare con acqua bollente, fervescenti aqua inu*rere,* échander. *Sbujentè*, getta**r** acqua bollente su cheechessia. aliquid ferventi aqua abstergere, expurgare, jeter de l'eau houillante sur quelque chose. échauder. Sbujentesse, gettarsi dell'acqua bollente su qualche parte del corpo; scottarsi con acqua hollente, ferventi aqua comburi, s'échauder, se brûler.

Sburdi, far rimaner attonito, stupefatto, shigottire, confoudere, atterrire, shalordire, stordire, far perder il sentimento, percellere, perturbare, consternare, exsternare, étonner, surprendre, étourdir, consterner, aburir, abasourdir. *Sburdisse* , rimanere stordito, stupido, smarrirsi, shigottirsi, perdere il sentimento, restare sbalordito, o per romore, o per colpo, che t'abbia rintronato il capo, o per qualche impensato , e maraviglioso avvenimento, consternari, exsterna≠ ri, ètre, ou rester étourdi, ébaubi, surpris, étonné, perdre connoissance.

Sburdiment, sbigottimento, tremore, stordimento, shalordimento, animi stupor, consternatio, étourdissement, tronble , étonnement , manque de eœur, évanouissement.

Scabèl, arnese, sopra il Shuì, dicesi di grano, che l quale si siede, sgabello, scabello, scabellum, scamum, scalecula, escabelle, escabeau, banquette. Scabèl a tre pè, sgabello, che si regge su tre piedi, scabile tripes, siège de bois à trois pieds, escabelle. Scabèl a quatr pè, taborèt, scabello, che si regge su quattro piedi, scabella qua drata, sellula orbiculata, siège à quatre pieds, qui a ni bras, ni dossier, de figure ronde, ou quarrée, tabouret.

Scabiosa, sorta d'erba così detta, perchè trita con la sugna leva la fiamma sulsa, che fa la scabbia, scabbiosa, scabiosa arvensis, scabieuse. Di cesi anche gallinella, e gallinaccia, t. dei semplicisti.

Scableta, sorta di precola cassetta, addoppiata internamente di latta, con coperchio traforato, dentro alla quale si mette fuoco, per tenersi i più caldi, in uso specialmente presso le donne, caldanino, caldarium, chauffe-pied, chaufferette.

Scabròs add., difficile, intrigato, pericoloso, scabroso, difficilis, asper, salebrosus, scabreux, difficile, embarrassé, embrouillé, dangereux.

Scacaròt, scionf d'rie, voce pop., riso smoderato, cachinno, cachinnus, ris excessif,

déréglé, immodéré.

Scach, è un giuoco ingegnoso, fatto con pezzetti rotondi di legno sopra una tavola divisa in sessantaquattro quadretti, nel quale l'arte, e la destrezza vi sono indispensabilmente requisite, che il caso pare non avervi luogo,

e una persona non perde, che per suo proprio tallo. Da ciascuna banda vi sono otto cavalieri, e altrettante pedone, che debbono muoversi, e girarsi secondo certe regole , e leggi del ginoco, seacchi, latrunculi, o ludus latrunculorum, échecs, ou jeu des echees. Scach mat, è, quando si vince il ginoco chindendo l'andata al Re , scaccomatto, calculus incitus, mat, échec et mat. Fait a scach, seaccato, fatto a scacchi, tessellatus, fait à petits carreanx; parlandosi d'arme gentilizie . . . . . . échiqueté. Damé da giughè a scach, cioè quella tavola scaccata, e quadra, composta di sessantaquattro quadretti, sopra la quale si ginoca colle figure dette scacchi , scacchiere , alveus lusorius, alveolus, abacus, échiquier, damier. Avėi, riceive, o dè le scach mat, per simil. vale levare, o esser levato di posto ; e figur. , avere , ricevere, o cagionare rovina, dauno, o perdita, jacturam, detrimentum, perniciem pati, o afferre, recevoir, porter un grand échec, un terrible echec.

Scade, declinare, venire in peggiore stato, scadere, imminui, decrescere, in pejus labi, retro referri, déchoir, empirer, tomber. Scade, dicesi del tempo prefisso, in cui si ha da fare un pagamento, e di certe cose, che si hanno da fare fra un dato termine, scadere . . . . échoir.

sabilmente requisite, che il Scafiurle, rubar con destrezcaso pare non avervi luogo, za, rubar di soppiatto, e in

modo che difficilmente se ne accorga il proprietario, suffurari, clam asporture, dérober, voler en cachette.

Scafurle, fe'l borson, dicesi anche di una fantesca. che net far compra delle derrate ne averesce al padrone il prezzo di più di quello, che le costano, onde ritenere per se qualche danaro, fare agre sto, bubbolare, suffurari, calceare mulas, forrer la mule, voler en cachette, escamoter.

Scagassè, mandar fuora gli escrementi, che si avrebbero a mandare in un tratto, e in un luogo, în più tratti, e in parecchi luoghi, scacazzare, huc, illue excrementa egerere, foirer.

Scagassure dle mosche, sono quelle uova, che le mosche generano o nella carne, o nel pesce, che divengono poi vermicciuoli, caechioni, cacature di mosche, fœtum, chiures, œafs de mouches.

Scagn, stromento da sedere, che si regge sa tre picdi, deschetto, scabellum, sca*mnum* , escabeau , escabelle , petit banc.

Scugnèt, dimin. di scagu, sgabelletto, scannulum, petit escabeau, petite escabelle. Scagnėt, pezzetto di legno assai sottile, che serve a tener elevate le corde degli strumenti da corde, ponticello, ponticulus , chevalet.

Scagnisesse, tiresse di dent, dicesi di persone, che tra loro garriscono, contrastare pertinacemente, bezzicarsi, bisticciarsi, jurgari, contendejurgari, se picoter, se brocader, en venir aux gros mots, se chanter pouille, être en débat.

Scaja, la scorza dura, e scabrosa, che ha il serpente, e il pesce sopra la pelle, scaglia, squame, arum, écaille. Scaja, quel piccolo pezzuolo, che si leva dai marmi, o da altre pietre in lavorando collo scarpello, scaglia, assula, éclat de marbre, de pierre; se di pictra, B. locaille. Scaja, dicesi di checchessia, che disseccandosi si stacchi a modo delle squame de' pesci, scaglia . . . . . écaille. Scaja , si dice anche quel, che casca da alcuni metalli, quando cos martello si percuotono mentre: sono affocati, scaglia; e dai calderaj sono dette ramina, squama, paillettes, erasses, battitures. Scaja, o forfa, si dicono quegli escrementi secchi, bianchi, e sottili, che si adunano fra capelli, forfora, porrigo, furfures, crasse, teigne squam meuse, qui se forme sur la cuir de la tête, la crasse de la tête. A scaja d'pës, in qua, e in là, quasi serpeggiando. a spina pesce, oblique, tortuose, qui va en serpentant, par·ei , par-là. A scaja d'pès , dicesi eziandio ai pavimenti latti a similitudine della spina del pesce, ed alle armi di famiglie, ed ai panni tessuti in quella foggia ec., a spina pesce . .

Scaje, levar le scaglie au pesci, scagliare, desquarare, écailler, ôter, arracher l'écaille d'un poisson. Scaje, divire, garrire, rixari, conviciis dere in talde, staldare, in taminas dividere, dissecare, couper par tranches, par éclats. Scaje, in m. b., aver paura, temere, timere, pavere, craindre. Scaje i dnè, sborsare i denari, pagare, pecuniam numerare, débourser, payer comptant. Scajesse, dividersi in falde, staldarsi, in bracteas dividi , s'exfolier . tomber par éclats. Scajesse, dicesi de'quadri, ossia pitture, ed altre cose simili, da cui si stacca il colore, a guisa di piccole scaglie, scagliarsi, crusias decidere, s'écailler. Parlandosi de'muri, od altro, V. Scrostesse, scherpassesse.

Scajöla, spezie di pietra tenera simile al talco, di cui si fa il gesso da doratori detto bianchèt, ed è anche una composizione, o mistura, con cui si ricuoprono le tavole , o simili, scagliuolo , scagliuola, specchio d'asino, alumen scaliolæ, pierre speculaire, miroir d'âne, mica. Scajöla, è anche una spezie di gramigna, che fa la spiga, in cui si racchiude il seme, del quale si nutriscono le passere di Canaria (canarin) scagliuola, phalaris, graine longue, graine de Canarie, alpiste.

Scajòs, che ha scaglia, coperto di scaglia, scaglioso, squamosus, écaillé, squammeux, qui est couvert d'écailles. Scajòs, vale anche che si scaglia, scaglioso, squamosus, écailleux, qui s'écaille.

Scajura, lo sfaldarsi, e le cose, che si sfaldano, sfaldatura... exfoliation; parlandosi di certi metalli... cendrures.

Scala, è un ascendimento inchiuso tra muri, o balaustrate, composto di scaglioni, o gradi, con luoghi di passaggio, o riposo, e con cancelli, che serve a fare una comunicazione tra i varii piani di essa scala, scala, scala, escalier, montée, dégré. Scala a lumassa, è quella, che sempre rigirando sopra se stessa, mai non corre in dirittura, scala a chiocchiola, o a lumaca, cochlea, scalæ inanfractum, scalæ in cochteæ modum stru*ctœ*,escalier en limacon, caracot. Scala a man, è una scala di legno a pinoli, o scala portatile, scale portatorie, scalæ ligneæ, échelle de bois. Scale d' corda, d' seda, sono funi disposte in forma di scala con uncinetto di ferro alla sommità d'esse, scale di corda, di seta, funes forma scalari, funes scansiles, échelie de cordes, de soie. Scala, t. marinaresco, e vale porto, onde fe scala, vale pigliar porto, portum appellere, faire escale, mouiller, relacher dans un port. Scala, strumento musicale composto d'una. o più linee tirate sul legno, sul metallo, od altra materia divise in parti eguali, o ineguali . . . . Scala , ordine di checchessia, che vada gradatamente crescendo, o scemando. Scala, nella musica è una denominazione data all' ordine, ossia disposizione delle sei sillabe, inventate da Guido Aretino, ut-re-mi-fa-sol-la, chiainata comunemente Gammut. Scala, nelle carte, o libri di geografia, e simili, s' intende

una determinata misura quivi accennata, corrispondente a miglia, o leghe, o simili, per comprendere con essa la distanza de' luoghi; scala . . . . échelle. Scala, metaf. si dice tutto quello, che da macosa ne conduce ad un'altra . . . échelle, dégré, onde fè scala, vale guidare, ducere, deducere, dirigere, guider, conduire, faire devenir par dégrés. Scala segreta, scala segreta , scalce occulta, scala secretiore aditu, escalier dérobé , dégagement. Scala , strumento di legno da potersi sollevare, ed abbassare, di cui si servono i pittori per reggere la tela, che dipingono; leggio . . . chevalet de peintre. Scala arèta, trop drita, pericolosa d'fè caschè, scala ripida, scala a petto, rompicollo . . . brise-con, Scala, in pittura è una linea retta, divisa in parti eguali, e proporzionate , scala . . . échelle. Scala, significa anche una piazza di commercio sulle coste nei mari di Levante . . . échelle. Scala a trè pè, dicesi nell' uso una scala larga nell' estremità, e stretta nelle sommità con un rampante movibile al di dietro, che le serve d'appoggio; scalone, v. dell' uso it. . . . . 'L mond l'è fait a scala, chi monta, e chi cala, varie sono le umane vicende, chi gode prospera fortuna, chi dall' avversa è travagliato, alii prospera, alii adversa utuntur fortuna, qui est heureux, qui est malheureux.

Scalabron, è specie d'in-

setto, o verme alato simile alla vespa, ma più grosso, e più corto, ha un gagliardo pungiglione, e fortemente ronza, ed è di color bigio, simile a quello delle pecchie; calabrone, crabro, bonidon, frelon : alcuni confondono il Scalabron collo scarafaggio, che è propriamente nerissimo.

Scalada , furioso assalto dato al muro, o terrapieno di una città, piazza, cot mezzo di scale portatili da montarva sopra, senza procedere in forma eol rompere il terreno, o avanzar le opere per coprirc, ed assicurare gli nomini, che attaccano, scalata . . . escalade; onde *dè la scatada*, vale salir sulla muraglia del luogo assediato o colle scale, o sulle rovine fatte dalla breccia; dar la scalata, scalis admotis muros iuvadere, aggredi, irrumpere, ascensu superare muros, éscaler.

Scalàs, V. Scaràs.

Scalavriña, uccelletto, che fa il nido ne' canapai, legando ingegnosamente il suo nido al fusto d'alcuna pianta di canapa; ivi dimora tutto il tempo della covata, cantando assai dolcemente intorno al nido; beccafico , canapino , canevaruolo, ficedula cannabina, ficedula, curruca garrula, bec-figue, qui se tient d'ordinaire dans les chanvres.

Sculdatori, o scaldar, stanza comune de' Conventi, Monasterii , ed altre comunità , dov'è il cammino per iscaldarsi ; scaldatojo v. dell' uso it., caldarium, chauffoir.

Scaleta, dim. di scala, sca-

le ta, brevis scala, petit ésca-

Scalin, scaglione, grado, scalino, gradus, dégré, marche. Scalin, piccoli pezzi di legno , ene attraversano la scala, e servono di gradini per salire, piuolo di scala portatile, paxillus scala lignea, échelon. Scalin, in m. b., e pop. agg. a nomo scaltro, astato, furbicetto, furbacchiotto, callidus, versutus, vafer, fin, rusé, adroit, fourbe , malicieux , trompeur , maitre gonin.

Scalinada, ordine di gradi avanti una Chiesa, od altro edificio, scalea, scalæ, arum, éscalier devant la porte d'une

église, d'un édifice.

Scatogna, spezie di agrume simile alla cipolla, ma di piccol capo, nasce a'cespi, e produce le radici sottili; scalogno, ascalonia, échalote, ciboule.

*Scalon* , accr. di *scala* , scala grande, spaziosa, ingens scala, grand éscalier.

Scam, V. Secam.

Scamote, dal verbo fr. escamoter, fare sparire, espilare, giuocar di mano, globulos suvercos subtiliter, et expedite versare, escamoter. Scamote, scafurlè, scumè, carpire, bubbolare, rubar destramente, senzachè altri se ne accorga, magna calliditate rapere, aliquid sublegere, suppilare, surripere, intervertere aliquem re atiqua, escamoter, prendre, ou voler adroitement, dérober subtilement, sans qu'on s'en aperçoive.

nato, jugulatus, égorgé. Scanà, per incavato a guisa di canale; scanalato, striatus, cannelé. Scanà, dicesi di abito troppo stretto, incavato . . . rétréci, échancré.

Scanagat, mascalzone, povero in canna, uomo vile, guidone, piccaro, pitocco, pelapiedi, scalzagatto, scalzacane, miserrimus, furcifer, homo trioboli, vile caput, queux, poiloux, gredin, pied poudreux, misérable, galefretier, pékin.

Scanbiè, baratè, dare, o pigliare una cosa in cambio d' un' altra, scambiare, mutare, permutare, commutare, échanger, troquer, donner en troc, en échange. Scanbiè, tramudè, mutar da luogo all' altro, far cambiar luogo , scambiare , permut irc , transmutare, changer d'un lieu, à un autre, faire changer de place. Scanbiè, o voltè le carte 'n man, ridire in altro modo quello , che si è detto altra volta; scambiar i dadi, o le carte, immutare, changer les cartes en main.

Scance, scanfe, sganfe, cassare la scrittura, fregandola; cancellare, delere, expungere, obliterare, effacer, canceller, biffer, rayer, croiser, raturer, barrer, bâtonner un acte, annuller.

Scanciaron, V. Scanfaron. Scanciarone, V. Scanfaronè.

Scandaj, o peis, strumento, col quale si pesano diverse cose, sostenendole, benchè gravissime, col peso d'un Scana, add. da scane, scan- piccolo contrappeso, stadera, trutina, statera, peson, romaine. Massa del scandaj, quel contrappeso, che è infilato nello stilo della stadera; romano, piombino, aquipondium, sarcoma, contre-poids du peson, on de la romaine, poids du peson. *Pianca del* scandaj, lo stilo, ove sono segnate le libbre, e le oncie; raggio pesatore, ferro a traverso della bilancia, da cui pendono i piatti, o coppe, trutinæ scapus, librile, flean, verge. Copa del scandaj, coppa, guscio della stadera, lanx, plat, ou bassin du peson. Scandaj grös, staderone.. gros pesou. Scandaj da patè, da filate, piccola stadera senza coppa, di cui si servono i cenciajuoli per pesare i cencii, ed altre cose rotte, che comprano, e quelli, che comprano filo al minuto, che dicesi anche ladrèt, staderina, parva statera, petite romaine.

Scandajė verbo, tener sospeso checchessia sopra di se, e attaceato a stadera per saperne la gravezza, pesare, pendere, expendere, ponderare, peser, soupeser. Scandajė, gettare lo scandaglio, scandagliare , perpendiculum , o catapiratem nauticum jacere, sonder, jeter la sonde. Scandajè, calcolare esattamente, esaminare per la minuta, fare lo scandaglio, scandagliare, examinare, explorare, accurare, sonder, peser, examiner soigneusement, mûrement.

Scandaje nome, colui, che fa, e vende stadere, staderajo, trutinarum opifex, balancier.

Scande, è il misurare un verso per vedere che numero di piedi, e sillabe ei contiene, e se vi sono debitamente osservate le quantitadi, cioè le sillabe lunghe, e brevi, scandere, metiri versum, scander, mesurer un vers.

Scanè, tagliar la canna della gola, sgozzare, strozzare, scannare, uccidere, jugulare, jugulum petere, ferire, confodere, couper la gorge, égorger.

Scanelè, incavar legno, pietra, o simile cosa per ridurla a guisa di canale, scanalare, striare, canneler.

Scanfaron, scanciaron, scaraböc, il segno, che apparisce sulle cose scancellate, scancellatura, lutura, effaçure. Scanfaron, macchia d'inchiostro caduta sulla carta, o sia a caso, o sia apposta, scorbio, sgorbio, schizza d'inchiostro, litura, tache, on páte d'encre fait sur le papier.

Scanfarone, scanciarone, V. Scance, per imbrattar con inchiostro, o con freghi, o schizzi d'inchiostro la carta, scorbiare, sgorbiare, lituris chartam fædure, atramento inquinare, salir d'enere, faire des pâtes d'enere sur le papier.

Scanfe, V. Scance.

Scansia, arnese per lo più di legno, che ha varie capacità, e spartimenti, ne' quali si ordinano, e si pongono i libri, le scritture, e simili, scaffale, scancia, plutaus, foruli, orum, bibliochèque, tablettes à mettre des livres, des papiers.

Scanslia, infiammazione delle fauci, e della laringe, che rende difficoltà nel respirare, ed inghiottire, squinanzia, scheranzia, schinanzia, e sprimanzia, *angina*, esquinancie, squinancie.

Scapada, l'atto dello scappare, scappata, fuga, escapade. Scapada, metaf. si dice di error grave, e poco considarato in fatto, o indetto, scappata , error , échappée.Scapada, commozion d'animo, trasporto, animi motus, émotion, transport.

Scapa fatiga, pigro, poltrone, fuggifatica, pastricciano, ciccialardone, francatrippe, deses, iners, paresseux,

nonchalant, fainéant.

Scupament, t. degli oriuodicesi in generale del meccanismo, per cui il regolatore riceve il moto dell'ultima ruota, e lo rallenta, perchè l'oriuolo si muova a dovere , scappamento . . . échappement.

Scaparòn, resto, avanzo, ritaglio d'un panno, avanzo della pezza, scampolo, *panni* reliquiæ, coupon. Scaparòn, metal., vale avanzo, rimasuglio di checchessia, reliquum, reliquiæ, resegmen, reste.

Scapatori, seusa affettata , sutterfugio, gretola, subterfugium, effugium, diverticu*lum* , *tergiversatio* , échappatoire, subterfuge, excuse frivole, et adroite. Trovè n' scapatori, inventare un pretesto, au sutterfugio, rimam invenire, trouver un subterfage.

Scape, andar via, partirsi

stezza, per paura, fuggire, scappare, effugere, evailere, aufugere, diffugere, eripere se, se subducere, se subripere, elabi, fuir, s'enfuir, prendre la suite, couler, tirer le long, tirer pays, se sauver, échapper. Scape, per iscansare, schifare, schivare; Scape un com'l Diavol la cros, m. b., e pop., effugere, refugere, vitare, evitare, declinare, esquiver , éviter adroitement. Scapè la pasiensa, rinegare la pazienza, uscir di flemma, entrar in collera, in furia, abrumpere patientiam, irasci, perdre la patience, échapper la patience. Scape a ganbe *lęvà* , darla a gambe , fuggire quanto se n'ha nelle gambe, shiettare, in fugam se conjicere, clam se surripere, trous. ser son sic, et ses quilles, s'enfuir. Scapè da 'n man, fuggir di mano, sdrucciolare, elabi, glisser. Scapè la scöla per andè a dmoresse, mancar dalla scuola per andar a divertirsi, segare la scuola, m. b., a studio cessare, et campis ludere, faire l'école buissonnière, aller se divertir au lieu d'aller à l'école. Scapèla bela, scapèla per na maja ro ta, scampare un pericolo per buona sorte, sfuggire fortunatamente , liberarsi da alcuna cosa senza spesa, o danno, o noja, uscirsene pel rotto della cuffia, evadere periculo, impune abire, periculo defungi, discrimen evadere, éviter benreusement un péril éminent, l'échapper belle, se tirer heureusement, et sans correndo d'un laogo con pre- frais de quelque embarras. Sca-

367

pè da la memòria, uscir di memoria, dimenticare, memoria elabi, animo effluere, échap per de la mémoire. Lasse scapè l'occasione, lasciar fuggire l'occasione, occasionem amittere, laisser échapper l'occasion. Lassesse scapè na parò la, sfuggir, uscir di bocca una parola, ex ore exire alicui aliquid inopinatum, inconsideratum, se laisser échapper un mot, se laisser aller a dire quelque chose.

Scapin, soleta, quella parte della calza, che calza il piè, pedule, scappino, pedale, is, chausson, semelle de bas, le

pied d'un bas,

Scapinè, rifare il pedule, rimpedulare, solcam, vel pedale reficere, ressemeler des bas, mettre des nouvelles semelles à une vieille chaussure. Scapinè, avèi da scapinè, figaver molto a fare, affaticarsi, travagliarsi, laborare, studere, conari, se travailler, labourer, se donner de la peine. Dè da scapinè, dar molto da fare, negotium alicui facessere, duras alicui dare, tourmenter, occuper quelqu'um.

Scaprissiese, lvesse'l caprissi, cavarsi i capricii, scapricciarsi, animum explere, exsatiari, genio indulgere, se satisfaire, contenter, passer son envic. Scaprissie, desgabase, lvè'l caprissi, fè passe'l veso, scapricciare, scaponire, cavar altrui di testa i capricii, pervicaciam retundere, infringere, vaincre l'opiniâtrete, l'obstination. Scaprissie, per semplicemente appagare, comentare, soddisfare, render altrui

contento, appagato nelle sue voglie, alicui satisfac re, genio alicujus indulgere, contenter, satisfaire, rendre content.

Scapolari, quella parte dell' abito di alcuni religiosi, che pende loro davanti, e di dietro a modo d'una striscia di panno detta anche Pasiensa, scapolare... scapulaire. Scapolari, o abitin, dicesì a due pezzetti di panno attaccati a due nastri, da potersi portare attaccati al collo in onore della SS. Vergine del Carmine, de' dolori, ec. scapolare, ... scapulaire.

Scapus, inciampo, offendiculum, bronchade. Scapus, per errore, fallo, error, erratum, bevne, fante, erreur, méprise. Piè un scapus, inciampare, offendere pedem, ad atiquid impingere, offensare, broncher, chopper, trebucher. Piè un scapus, figur. errare, errare, labi, peccare, faillir, faire une faute.

Scaraboc, segno, che rimane nello schiccherare, scarabocchio, litura, griffonnage, barbouillage.

Scarabocè, schiccherare, scarabocchiare, conscribillare, griffonner en écrivant, barbouiller du papier.

Scarabotin, si dice per vezzi d'una figlia giovane, disinvolta, vispa, e leggiadra, bella ragazza... petite mignoune, † poupée, pouponne, joli minois.

Scaramana, spilorcio, avarissimo, sordidus, très-avare, vilain, canere, chiche.

Scaramucia, piccola guerra

volante, che i soldati fanno quando son distaccati dal grosso dell'esercito per fare scorreric , e predare , o prima che comincii una battaglia generale, scaramuccia, velitatio, levis pugna, escarmouche.

Scaranfònia, sorta di ragir, della quale i suouatori di violino si servono per fre! gare le fila, o crini dell'archetto, colofonia, colophonia,

resina, colophane.

Scaràs, scalàs, legno lungo, e ritondo, che si mette nci filari delle viti per sostenerle, palo, broncone, palus, échalas. Dicesi anche scarion.

Scarassè, guarnire una vigna di pali, palare, *pedare*,

impedare, échalasser.

Scarboi, sturvijon, materie filate, come accia, seta, lana ec., avvolte insieme in confuso , viluppo , luffo , batuffolo, complexio, congeries, assemblage confus de fils, de soie, taine, cheveux, amas, tas de choses sans dessus des-SOUS.

Scarbojė, propr. delle matasse, scompigliare, arruffare, perturbar fordine, *per*turbare, confundere, déranger, bouleverser, brouiller, trou-Bler, confondre. Scarbojè i ca $v\dot{e}i$  , scapigliare , scompigliare i capelli, sparpagliandoli, turbare cupillum, perturbare comam, écheveler, décheveler, décoiffer. Scarbojesse, scompigliarsi , arruffarsi , disordimarsi, perturbari, confiundi, se déranger, se brouiller, se troubler, etc. Scarbojesse, dicesi d'un filo troppo torto, che mento composto, come la

si raggruppa, attorcigliarsi, avvolgersi , involvi , perturbari, se tortiller, se chistonner, se mettre en désordre.

*Scarcagna*, moltitudine di popolo ristretto insieme, e l'impeto, che fa la gente allora che è ristretta, calca, folla, turba, frequentia, multitudo, concursus, impetus, magna vis, presse, foule, multitude , amas , assemblage , concours de personnes, qui s'entrepoussent, régiment.

Scarcagnè, far calca, far empito per troppa moltitudine di popolo, calcare, affoliarsi, urgere, faire foule, presser.

Scarcagnòt, scherchignòt, voce usata solo per ischerzo, e vale battitura , percossa, *ver*bera, um, coup.

Scardasse, raffinar la lana cogli scardassi, scardassare, carmine lanam trahere , carminare, carder, chiqueter. Scardassè, dicesi d' uno, che parli male d' un altro, quando colui non è presente, cardare, scardassare, famam alicujus lacerare, proscindere, médire, dire du mal, déchirer à belles dents. Scardassè, pentnè un, vale anche rampoguare, riprendere agramente alcuno, objurgare, réprimander.

Scardassin, scardassor, colui , che pettina la lana ; ciompo, carminator, cardeur.

Scarèla, tajöla, strumento con girella per tirare i pesi, carrucola , *trochlea* , poulie , roulette, petite roue, in varii luoghi prov. dicesi Cusèla.

Scarigador, è uno stru-

Balconà, a come la Sciansoira, Juquit levare, décharger la tête. secondo il maggiore, o minor corpo d'acqua, a cui dee servire; si fa nelle sponde delle bialère, e naviglii per dare uno sfogo alle acque soverchie nci tempi di piena, affine di impedire le corrosioni, stravasamenti, e innondazioni. Chiamasi pure Schrigador, quella portella di mezzo, che si trova nelle balconà de mulini, la quale serve anche a dare uno sfogo, e scarico alle acque, dicesi pur anche porta bastarda, o 'i saut, scaricatojo . . . lieu , où quelque chose se décharge.

Scarighè, e descariè, levare, o posare il carico d'addosso, sgravare, scaricare, in s. att., e n. pass., onus detrahere, exonerare, ouus deponere, décharger, ou se décharger, ôter un furdeau, ou déposer коп l'ardeau. Scarighè, o scarighesse la consiensa , sgravarsi la coscienza exonerare conscientiam, décharger sa conscience. Scarighè un fusii, un canon, vale farne uscire la carica col dar fuoco, scarioure, sparare, diplodere, décharger un fusil, un canon. Scarighesse, sparesse, ancesi delle armi da fuoco, quando si scaricano, scoppiare, diplodi, eclatter, peter. Scarighesse, dicesi der liumi it mettere, o sboccare le acque loro in altro fiame, o nel mare, searicarsi, evolvere se, se décharger, se jeter dans une rivière, ou dans la mer. Scarighè la testa, vale trarne per le narici , o altronde i sover- |

Scarlata, colore rosso nobilissimo, scarlatto, scarlattino , coccincus , écarlate. Scarlata, per panno tinto di scarlatto, panno lano scarlattino, pannus coccinent, écarlate.

Scarlatina, spezie di tebbre maligua, ette rende la pelle d'un color rosso vivo, scarlattina . . . lièvre scarlatine, ou écarlatine.

Scurmas, voce pop., calor eccessivo, molestus, immodicus calor, grand étoutiement causé par la chaleur, V. Sotöch.

Scarne, levare alquanto di carne superficialmente, scarmare, scarificare, scarifier.

Scarnifiche, scarnare, intaccare, tevare alquanto di carne superficialmente, scarificare, scarificare, scarifier, déchiqueter la peau.

Scarpa, il calzare del piede fatto per lo più di cuojo, alla parte di sopra del quale dicesi tomajo, tomera, ed a quella, che sta sotto la pianta, suolo, sola; scarpa, calceus, calceamentum, soulier, chaussure. Scarpa con la nata, si dice di scarpe, pantufole, e pianelle, che abbiano corteccie di suvero tra suolo, e suolo, e di qualunque altra cosa, ove sia suvero, scarpa suverata, o sugherata, calceus subereus, qui a des semelles de liège. Scarpe a scarpeta, an paterla, oude avid le scarpe a scarpeta, vale averle senza calzare, affibbisre, cioè non tirate su dietro le calcagna, aver le scarpe a chi umori, scaricare la testa. cianta, a cacajuola . . . . avoir

Tom. II.

les souliers sans bouele. Scarpa (nella fortificazione) è lo shieco interiore del fosso d'una piazza, cioè lo sbieco, o pendio di quel lato , o sponda di un fosso, che è prossimo alla piazza, e fa fronte alla campagna, scarpa . . . escarpe. Scarpa, dicesi anche a quel pendio delle mura, che le fa sporgere în faori più da piè, che da capo, acclivitas, talud. Onde muraja a scarpa , muro a scarpa, murus acclivis, declivis, mur en talud. A scarpa, dicono varii artefici di quegli strumenti, ordegni, o opere, che da una base alquanto larga vanno diminueudo da una banda fino in cima; a scarpa . . . . . à onglet. Trovè la scarpa per i sò pè, trovar carne per i suoi denti, incontrare chi può farci testa, chi può resisterci, o rintuzzare l'orgoglio, parem nactus adversarium, tronver chaussure à son pied, ou à son point, trouver un homme à nous faire tête.

Scarpassa, scarpon, peggior di scarpa, scarpaccia, scarpactione, ingens calceus, vilis, inelegans calceus, grand soulier, vieux soulier.

Scarpecià, agg., che si da all'anguilla forse perchè le si recide il capo prima di cuocerla, ed acconciarla nei barili, anguilla scapezzata, anguilla capite obtruncato, anguille décapitée.

Searpente, scarmigliare, arruffare, scompigliare, scapigliare, dicesi propr. dei capetti, turbare capittum, perturbare comam, écheveler,

décheveler, décoisser, troubler, brouiller. Scarpentesse, scompigliarsi, rabbuffarsi i capelli, turbari capillos, o sibi comam perturbare, houspiller, écheveler, éparpiller, deranger. Scarpentesse, per azzuffarsi, quasi graffiandosi, guastandosi gli abiti, e disordinandosi i capelli , scarmigliarsi , rabbaruffarsi , *comam tur*bare, crines vellere, in capillos mutuo involare, cupillos invadere, se prendre, se tirer aux cheveux, houspiller.

Scarpeta, dim. di scarpa, scarpetta, calceolus, petit son-lier.

Scarpia, quantità di fila sfilate per lo più di panno vecchio, faldella, filamenta, charpie.

Scarpin, scarpa sottile ad un suolo, scarpino, levis cal-

ceus, escarpin.

Scarpisè, calpestare, ma con istropiccio di piedi, in fragnendo, e anche semplicemente calpestare, calcar co piedi in andando, scalpicciare, scalpitare, conculcare, fouler aux pieds. Scarpisè fig., aver a vite, disprezzare, contemnere, conculcare, mépriser, traiter avec mépris, fouler aux pieds.

Scarpo, V. Scopèl.

Scarpor, acer. di scarpa, scarpettone, vitis calveus, vieux soulier. Scarpou, dicesi per ischerno ad un baciapile, V. Bigot.

Scars, alquanto manchevole, scarso, mancus, inops, imperfectus, petit, modique, manquant, serre, restreint,

mal-aisé. Sears d'due, scarso ! di danari, inops, court de finance, court d'argent. Tentura scarsa, scarsa tiutura, levis tinctura, légère teinture. Moneda scarsa, dicesi quella, che non è di giusto peso, moneta scarsa . . . . monnoie, qui n'est pas de poids. Scurs, per tenace, misero, che spende a rilente, scarso, parcus, praparcus, triparcus, miser, avarus, tenace, serié, avaricieux, mesquin, chiche.

Scarsaj, quell'apertura, che si sa nelle siepi per poter entrare nei campi, callaja, ostium, o aditus, trouée. Scarsaj, quel riparo con pruni, o con altro, che si fa a detta apertura, ed è movibile per entrare, od uscire dai campi, ed altri fondi, clathri, treil-

lis-

Scarsegè, essere, od avere scarsita d'alcuna cosa, scarseggiare, egere, indigere, manquer, avoir disette de quelque chose. Scarsegè, vale andar a rilente collo spendere, o col donare, o con simili cose, scarseggiare, comparcere, parce erogare, lésiner, ménager la dépense, on les présens, être dur à la rense.

Scarsèla, spezie di taschetta, o borsa di euojo eucita a un' imboccatura di ferro, o d'altro metallo per portarvi deutro danari, scarsella, pera, ascepera, bourse pour mettre de l'argent.

Scarsità, scarsessa, miseria, tenacità, strettezza, scarsezza, scarsità, parcitas, mesquinerie, taquinerie, épargue. Scarsità, per un certo che di mancanza, scarsità, scarsezza, defectus, inopia, disette, défant, manque, besoin.

Scarsole, levar via i pampani, spampanare, pampinos decerpere, vel thyrsos pampiuare, épaniprer, ébourgeon-

ner, biner la vigne.

Scart, dicousi le carte, che si sono scartate, scarto.... écart. De antle scart, capitare nelle mani altrui, nelle altrui forze, dar nel guanto, in alicujus manus incidere, tomber entre les mains de quelqu'un. Dè antle scart, entrar grandemente in collera, dar nelle furie, nelle scartate, ira ex*candescere* , s'emporter de colère, monter sur ses grands chevaux.

Scartà, addiett. da scartè; scartà , aggett. a Inogo , leis scartà , föraman , luogo lontano dall'abitato, fuor di mano, locus devius, détourné, hors de la portée, écarté.

Scartable , V. Sfojate.

Scartace, tirare, o passare la lana attraverso i denti di ferro d'una spezie d' pettine, detto cardo, o scardaso, per disporta ad esser filata, scardassare, carminare, carder la laine.

Scartacia, pettine con denti di fil di ferro uncinati per affinar la lana, scardasso, carmen , pecten ferrens , carde à carder la laine, peigne de cardeur.

Scartacin, che straccia bozzoli della seta, o altro col pettine, stracciajuolo . . . . . cardeur de cocons de soie.

Scartapàs, scartafàs, si di-

ce di libro, di leggenda, o vasse, è anche una sorta di di scrittura di poco pregio, scartabello , scartafaccio , libellus , paperasses, mauvais cahier, mauvais recueil de vientes écritures.

*Scartàri* , quaderno , libello , librecto , memoriale , codex, libellus, cahier.

Scarie, parlandosi del ginoco di carte, tarocchi, scartare, rejicere, écarter, mettre à part certaines cartes. Scarte bagat, in m. b., an darsene, evadere, s'en aller. Scartesse, partirsi con prestezza, e nascostamente, quasi fuggendo, sbiettare, clam se surripere, dégnerpir, s'enfuir en cachette. Scartesse, nascondersi , allontanarsi da un Inogo, se abdere, recedere, s'écarter.

Scartoc, cornèt, piegatura di foglio fatta a piramide, usata dagli Speziali, ed altri, per mettervi dentro zucchero, pepe, ec., cartoccio, cucullus, cornet de papier.

Scartocia, dim. di scartöc, cartoccino, parvus cucullus, petit cornet de papier.

Scarvassa, screpolatura, crepatura, pelo, rima, hiatus, fixura, crevasse, fente, gercure, félure, ouverture, lézarde, renarde. Scarvassa, e meglio al plurale scurvasse, si dicono alcune piccole scop piature, o fessure, che si producono nelle mani, nelle labbra, nelle palpebre, e-spezialmente nei capezzoli delle poppe delle donne, e che cagionano una dolorosa lacerazione, setole, scissura, fissura, gerçure, crevasse. Scar-

malore, che viene nei piedi dei cavalli, setola, scissura, crevasse.

Scarvassesse, screpolare, fendersi, aprirsi, far crepacci, findi, fatiscere, rimas agere, hiulcari, se crevassér, se gercer, se fendre.

Scarve, tagliar via, o stralciare la cima de'rami, praticato solamente in alberi, che non son atti a dar buon legname, ma che son destinati per far legna da bruciare, o per qualche altro uso presente, scavezzare, scapezzare, tagliar a corona, amputare, circumcidere, écimer, étêter.

Scataflon, scataflas, scracion, catarro grosso, che tossendo si trae fuori dal petto, sornacchio, farfallone, gran bioccolo di catarro , *ingens pi*tuitæ rejectæ globus, sputum pituitosum, vilain crachat.

Scatarè, far forza colle fauci di trar fuori il catarro dal petto, sputar farfalloni, sornacchiare, far sornacchi, screare, exscreare, tousser, et cracher, pousser des crachats.

Scatola, cassetta con fondo, e coperchio fatta con sottilissime assicelle in varie figure secondo che richiede la roba, che in essa si mette, scatola, capsula, sitella, pyxis, thera, boite. Scatola da tabach, tubachèra, piccola cassetta, ove si mette il tabacco in polvere, tabacchiera, voce dell'uso ital., scatola da tabaeco, *tabaci pixidula*, tabatière.

Scatolassa, peggior. di sca-

tola . . . capsula informis, obsoleta, une mauvaise hoite.

Scatole, artefice, che lavo ra, o vende scatole, bossglajo, cassettajo, scatoliere, pyxidum institor, artifece, faiseur, on vendeur de boites, layetier.

Scatolia, dimm. di scatola, scatoletta, scatolino, capsella, pyxidicula, petite boite.

Scatoloña, acer. di scatola, scatolone, scatolona, magna pyxis, grande boite, cassette.

Scavalche, scender da cavallo, smontare, scavalcare, ex equo descendere, descendre de cheval. Scavalche, in sign. att., vale far scendere da cavallo, o gittare da cavallo, scavalcare, equo detur*bare, dejicere*, démonter, désarçonner, jeter par terre. Scavalche figur., vale far cadere altrui di grazia, o di grado d'alcuno, sottentrando in suo luogo, scavalcare, aliquem auteire, ex animo, et amicitia alicujus deturbare, dejicere, supplanter quelqu'un, le ruiner dans son esprit, lui donner un croc-en-jambe, donner une entorse.

Scauda-cadreghe, frusta-pianèle, diconsi coloro, che giornalmente vanno in una casa , o bottega, e non vi spendono mai un soldo, o non vi portano utile alcuno, e si dicono scauda-cadrèghe, frustapianèle, perchè non sono d' altro giovamento, che di scaldare le cadrèghe, e logorare le pianèle , frustamattoni , perdigiorno, paneacciere, sparapane, otiosus, deses, iners,

| garrulus, fainéant, lambin, calin.

Signida-lèt , vaso di rame , o smile, in forma di padella, con coperchio traforato, dentro al quale si mette il fuoco, e con esso si scalda il letto, scaldaletto, thermoclinium , bassinoire.

Scaude, rendere a cosa raffreddata il calore, indurre i**l** caldo in checchessia, scaldare, riscaldare, e si usa in siguificato att., e neutro pass. calefacere, fervefacere, calescere, calefieri, in signit. n. pass., echauffer, chauffer, donner de la chaleur, rendre chaud ce , qui était froid , so rechauffer, se chauffer, prendre de la chaleur. Scaude, per metaf., accender l'animo, eccitare, muovere qualche passione, accendere, infiammare, enflammer, allumer, exciter. Scaude i fër, sollecitare, dar forza, calore ai trattati, e simili, urgere, solliciter, presser vivement, avec chaleur. Scaude la banca, scaudè i banch, star ozioso, spensiecato, starsene senza far cosa alcuna, acculattare le panche, totos sedere dies, otiari, desidere, manum habere sub pallio, être oisif, se tenir sans rien faire, les bras croisés. Scaude'l let, scaldar il letto, calefacere lectum, bassiner le lit. Scaudesse a beive, risealdarsi nel bere, incalescere vino, s'échauffer à boire. Scaudesse antel gieugh, riscaldarsi, inanimirsi, accendersi, invogliarsi, infiammarsi nel giuoco, effervescere in ludo, s'échaufsegnis, desidiosus, ignarus, fer, se passionner, s'intéres-

ser avec chaleur pour le jen. Scaudesse, per adirarsi, sollevarsi, irasci, indignari, s' échauffer, s'emporter Scaudesse, invogharsi, infervo. irsi in qualelle cosa, accendi, effervescere, incalescere, se pis sionner, s'animer trop. Scan dè , scaudesse , parlandosi a. grano, e altre bade vale patire, votarsi, e parlandosi di farina, formaggio, frutte, e simili, vale guastarsi, corrompersi, putrefarsi, corrumpi, se gater, prendre l'odeur de l'échaussé a ciacotè, ant na question, riscaldarsi nel bisticciare, nel qui stionare, acriter precliari, s' échauffer à la dispute, au débat.

Scaudinesse, prendere un bollore, un riscaldamento per soverchia fatica, od altro, c.c labore nimio graviorem æstum concipere, s'échauffer, prendre

une échauffaison.

Scavis, dicesi di fanciullo, che mai non si fermi, e sempre procuri di far qualche male, scapestrato, discolo, facimale, di costumi poco lodevoli, nabisso, flugitiosus, effrenis, nequam, dissolutus, effrené, dissolu, diablotin, lutiu.

Scausinė, levare la calcina dai mattoni, guastando l' intonico, scalcinare, tectorium deradere, ôter l'enduit, le crépi d'une muraille.

Schefi, strì, strìi, schifezza, schifiltà, schifo, stomacaggine, nausca, fastidium, nausea, dégoût, nausée, boudissement d'estomac.

sona, la quale artatamente faccia la contegnosa, schito, lezioso, schifiltoso, ritroso, schifalpoco, difficilis, morosus, fustidiens, mollis, delicatalus, dalicile, qui fait le dégoûté, le précienx, mignard, revêche.

S C

Schefins, scufios, schifo, spo co , sozzo , schifoso , sucido, ficaus, sordidus, turidus, sa e, vilam, mal propre, dégonttant, haïssable. désagre due, salope, saligand.

Schejiosavia , schifezza , laidezza, sporcizia, sordes, imnumditia , spurcitia ,/œditas , saloperie, salete, mal-propreté, ordure, laideur, crasse, cochonnerie, salissure, souillare.

Scheletro, tutte l'ossa d'un animale morto, tenute insieme da'nervi , e scusse di carne, scheletro, carcaine, cadaver assicatum, ossea forma, squelette, carcasse. Smiè un scheletro, dicesi di recsona magrissima, che non ha che pelle, ed ossa, scarnato, affillato, scarno, macerrimus, gracillimus, maigre, sec, décharné, extenué, défait, devenu comme un squelette.

Scherchignòt, V. Scarcagnòt. Schergne, dispregio, beffa , scherno , derisione , ludibrio, baja, insulto, irrisio, contumelia, irrisus, derisus, ludibrium, moquerie, dérision, avanie , mépris. Fè schergne , fare scherno a diletto , dispregiare alla scoperta, schernire, sberlessare, irridere, contumelia afficere, naso suspendere adunco, albis dentibus Schefignos, dicesi di per- deridere, tudificari, se moquer, herner, coïonner, mépriser, conspuer, ridiculiser, tourner en ridicule, faire des grimaces à quelqu'un.

Scherpassesse, scrost sse, parlandosi di pitture , V. Scajesse. Scherpussesse, screpolare, fendersi, aprirsi, far crepacci, parlandosi di muco, od altro, findi, fatiscere, rimas agere, hiulcari, se crevasser, se gercer, se fendre, s'écronter. Scherpassess, crepar di fatica, o simili, faticar soverchiamente, e con pena, labore disrumpi, frangere se se, se crever de fatigue, de travail, s'outier de travail, travailler avec excès.

Scherst, lo stridere, che fanno i ferramenti, o i legnami fregati insieme quando e' s'adoprano, cigolare, strepere, stridere, craquer, crier. La pì cativa röda l'è seupre cola cha schersis, o cha schersiña, cioè, che colui, che dovrebbe star cheto, cinquetta, e si fa sentir più che gli altri, la più cattiva ruota del carro sempre cigola , pessimus guisque supra omnes perstrepit, la plus mauvaise rone du char fait toujours le plus de bruit. Schersi, si dice anche di qualsivoglia altra cosa dura, o consistente, la quale renda suono acuto nell'essere sforzata, o nello schiantarsi, scricchiolare, stridere, crepitare, stridere, crier, craquer, craqueter, eliqueter, bruire. Schersi i dent, V. Schersine i dent.

Schersinė, render quel romore, o crepito, che fanno

o un legno nell'essere sfor~ zato, o nel rompersi, o ghiaccio, o vetro, che crepi, o qualunque altra cosa dura, secca , le consistente , la quale renda suono acuto nello schian= tarsi , scricchiare , scricchiolare, cigolare, crepitare, stridere , cliqueter , craquer, craqueter, faire un bruit, comme celui des roues. Schersine i dent, scricchiare i denti, dentībus crepitare, substrepere. dentibus stridere, craqueter les deuts, les faire craquer-

Schesa, pezzetto di legno, che nel tagliare i legnami si viene a spiccare; scheggia, assula, schidia, orum, segmentum, copean, éclat de bois, o chicot. Schesa, per pezzuol di legno, o simile, che penetri nella carne, sverza, schidia, orum, écharde, se di osso esquille. Schesa, per simil. si dice de' pezzetti di marmo, o di altre pietre, che si levano in lavorando collo scarpello, ed ogni pezzetto, che si spicea nel rompere qualsivoglia altro corpo; scheggia, scaglia, assula, fragmentum, éclat.

Schese, voc. pleb. di ammirazione, cappita! lini, papæ, pargue, ho! ho!

Schest, stridere interrottamente con voce sottile, e acuta, squittire, ululare; clatir.

Schētii, masso in ripa al mare, o deutro il mare; scor glio, scopulus, écueil, rocher, danger. Schētti pericolòs , scoglii pericolosi , scopuli periculosi, brisans. Schem, parte del torchio, la quale, facentalvolta le scarpe in andando, dosi aggirare attorgo la vite,

viene a premer il legno posto sopra il bast, a cui si sotto-pougono le cose da premere. Schēui, parte della vite, che attornia la chiocciola, madrevite, dado, galletto, cochlea triatum receptaculum, écrou.

Schāur , V. Schefi.

Schif, batel, paliscalmo, schifo, scapha, esquif, chaloupe, barquette.

Schiffenos, V. Schefignos. Schin, o Sechin, moneta d'oro, che si batte a Vene zia, in Germania, e in vara parti del gran Signore, particolarmente al Cajro, zecchino, ruspo, nummus aureus, séquin.

Schiña , nell' nomo la parte deretana dalle spalle alla cintura, nel quadrupede dalle spalle alla groppa, e nei pesci, e simili, tutta la parte di sopra tra il capo, e la coda; schiena, dorsum, tergum, dos, échine; parlandosi di bestie da soma, e d'alcuni altri animali, si dice tergum, clunis, croupe. Schiña da böte, da bastonà, sacco da hotte, dosso da bastonate , ulmitriba, tritor, scapularis. . . A schiña d' aso, dicesi di cosa a pendio da ambe le parti, a schiena d'asino, in asini dorsi modum, en dos d'âne. Voltè la schiña. ie spale a un , volgere le spalle ad alcuno per disprezzo, o per altro, avertere se ab aliquo, tourner le dos à quelqu'un.

Schinal, asse, o cuojo, o altra cosa, alla quale sedendo s' appoggian le spalle; spalliera, fulcrum dorsuale, dossier.

Schine, sorta di ginoco di gner, se détourner, s' carte, forse quello, che da' se dérober, échapper.

Francesi appellasi lausquenet. Schiribis, capriccio, gluri-

bizzo, fantasia, bizzaria, inventum, commentum, anumi motus, impetus, cupuditas, argutia, caprice, fantaisie, bizzarrerie, tie, vertigo, lubie, extravagance, boutade, folie-

Schis , V. Shos.

Schisse, o schissè föra, proprio de' liquori, quando scaturiscono per piccoli zampilli con impeto, o quando percossi saltan fuori con violenza ; schizzare , saltar fuora, exsilire, saillir, jaillir, sourdre avec impétuosité. Schissé, per simil, si dice di qualunque altra cosa, che salti, o scappi fuora prestamente; schizzare, elicere, s'échapper, sortir avec force, tout-à-coup-Schisse, fè un schis, disegnare alla grossa , prima ducere lineamenta, adumbrare, ébaucher, V. Sbossè. Schissè, per ischiacciare, V. Sbergniche, Sgnichė. Schissè l'ēŭi, accennare, far cenno con gli occhi, socchinder gli occhi, ammiccare, nictari, adnictari, faire signe de l'œil, cligner les yeux, guigner.

Schissor, strumento, con cui si premono i limoni, gli aranej, e simili, V. Spermalimon.

Schivè, discostare alquanto la cosa dal suo luogo; scansare, amovere, removere, reculer, écarter, éloigner, déplacer. Schivè, per evitare, sfuggire, vitare, evitare, effugere, éviter, éluder, échapper. Schivesse, allontanarsi, scansarsi, discostarsi, recedere, s'éloigner, se détourner, s'évader, se dérober, échapper.

Sciaire, comprender coll' 1 occhio l'obbietto illiminato, che ci si para davanti, vedere, scorgere, videre, cernere, aspicere, impicere, intueri, voir, démêler par la vue. Sciaire, per conoscere, comprendere, perspicere, cognoscere, voir, s'appercevoir, connoître, comprendre, dé couvrir. Sciaire, aver il senso della vista, e anche esser in luogo illuminato, sicehè la vista possa operare, veder lume, cernere, avoir le sens de la vue , être à la portée

voir. Sciairi, render chiaro, rischiarare, schiarire, illuminare, lumen præbere, éclairer, illuminer, éclaircir. Sciairì, per dichiarare, dilucidare, declarare, expliquer, déclarer, débroniller. Sciairisse, divenir chiaro, acquistar chiarezza , rischiararsi , *clarescere* , s'éclaircir, se clariher, devenir clair, net, transparent. Sciairisse, per contrario d'intorbidare, divenir chiaro. clarescere, devenir moins trouble, s'éclaireir. Sciairisse, per serenarsi, divenir chiaro, sereno, ed è proprio del Cielo, serenare, devenir serein, se rasséréner, s'éclaircir.

Scianca, o sgaira, sparnazzatore, scialacquatore, dissipatore, prodigo, prodigus, profusus, gaspilleur, dissipateur, prodigue, dépensier, mauvais ménager, boute-tonte-Scianca, vale anche vile, dappoco, furfante, scclestus, furcifer, flagitiosus, coquin, vaurien, fripon.

scolo, libertino, sviato, baroncello, dissolutus, effrenis, nequam , éffrené , libertin , dissolu, débauché.

Scianch, squarcio, stracciatura, rottura, conscissura, déchirure, décousure.

Scianchė, dicesi propriameute di panno , di foglii , o simili; strucciare, lacerare, discindere, discerpere, lacerare, déchirer, lacérer, mettre en pièces, en lambeau, en morcenux. Scianchene un töch , spiccare un brandello, frustum decerpere, détacher, couper un morcean, un lambeau, un brin. Chi trop tira, scianca la fira , chi troppo tira la corda, la strappa, e vale, che chi vuol troppo, alla fine perde tutto, omnia omittit, qui omnia petit, trop tirer fait rompre. Scianche dan man, strappar di mano, extorquere, abripere, arracher, prendre de force, enlever par force. Scianchesse i cavei, i brin, strapparsi i capegli, sibi evellere capillos, comam sibi dilaniare, s'arracher les cheveux.

Scianchè la brila, la cave ssa, la colaña figur., si dice di chi senza ritegno corre, dove lo trasportano le passioni, ed il capriccio; sciorre il capestro, liberarsi da qualunque impaccio, scapestrare, andar liberamente, dove si vuole, come fa il cavallo, quando è in libertà, e si dice per lo più de giovani, scorrere la cavallina, o il paese, licenter agere, vivere, cursare, conrir la bride sur le col.

Sciancherlà, che ha gli abiti Sciancafrità licenzioso, di- lacgri , pannosus , déchité . personne dont les habits sont [ no ; chiazzajuola , v. dell'uso , tous déchirés.

Sciancon, trincio di veste, o di qualunque altra cosa rotta, frappa , strambello , brandello, peniculamentum, haillon, lam beau, loque, brin, penaillon, morceau, pièce, longe, lambeau d'une robe déchirée. Sciancon, prendesi talora per istrappata; stratta, avulsio, sceousse pour arracher.

Setanconé, strappar di mano, dare strappate, V. Scianchè dan man.

Scianferla, ferleca, sfris, piaga, o ferita sulla testa, o sul volto; sherletto, stregio, taglio, catenaccio, vulnus ori inflictum, plaga, o cicatrix in vultu, balafre, abreuvoir à mouches.

Sciansoira, arnese composto d'una sola porta, e serve a chindere, e rialzare l'acqua a fine di dirigerla verso dove ne fa bisogno . . . . vanne, bonde. La *Sciansöira* , fatta con qualche ordine d'arte è composta i. di due colonne laterali, ossia montanti di legno, o di pietra, co'suoi incastri, o semplici battenti; 2. del travetto trasversale, ossia cappelletto di legno, o di pietra, che è posto sopra i montanti, e che li tieue in sesto; 3. della soglia, che è quel legno, o pietra, dentro eni sono infitti i montanti, a'quali ella serve di base; 4. della portina, ossia serraglia, chiamata saracinesca, la quale si alza, e si abbassa secondo il bisogno, o mediante la maniglia d'essa serraglia, o con catena, o finne attaccata al torV. Bochèt.

Sciapà sust., tagliatura, o apertura per lo più dalla parte davanti delle vesti, e delle camicie, sparato, divisio, scis*sura* , ouverture du devant d' une chemise.

Sciapà , addiett. da sciapè , fesso, fissus, fendu. Sciapà, agg. a vino , vale *posca* , V.

Sciapa bösch, colui, che atterra alberi, e fanne legna, taglialegna, v. dell'aso italiano, lignarius, qui ligna cædit, qui findit ligna, fendeur de bois, bucheron.

Sciapassà, colpo, che si dà colle mani in sul culo, per lo più ai bambini, sculacciata, natium percussio, claque sur les fesses.

Sciapassè, dar delle mani in sul culo, sulle chiappe, sculacciare, nates codere, fes-

Sciapa-such, colui, che fende, che spacca i ciocchi, qui findit caudices, truncos, feudeur de billots. Sciapa-such per sciamin, V.

Sciape, quasi dividere per lo lungo, fendere, spaccare, schiappare, findere, scindere, diffindere, fendre, couper en deux, diviser, séparer, rompre, déchirer, tailler. Sciape del bösch, schiappare, fare schegge di alcun legno, in assulas discindere, cuneis lignum scindere, fendre du bois. Sciape, e sciapesse, dicesi delle pesche, susine, ed altre frutte, che agevolmente si dividono con mano, spiecarsi, dividi, s'ouvrir, se détacher du noyau, se partager. Sciapesse, sciaplesse, parlandosi di tefice poco intendente, bammuro, o di altro, screpolare, far pelo, aprirsi, fendersi, rimas agere, rimis fatiscere, se fendre, s'ouvrir, crever, se gercer, éclater, s'entr'ouvrir. L bosch d'seder a s'sciapa nen , a cherpa nen , a s'sciapèla neu, il legno di cedro non iscrepola, cedrus uon capit rimam, le cédre ne se fend point. Sciarè la testa a un, spaccare, fender il capo , caput aperire alicui , fendre la tête à quelqu'un. 'Lgrau calor, la suitina a fan sciapè la tëra , si apre , si screpola il terreno pel gran calore, per la siccità , *terra hiat æstibus* , agros hiulcat æstus, les grands chaleurs font fendre la terre, la terre se fend aux grands chaleurs. La mingranu a m' pica d'manèra, cha smìa cha m'sciapa la testa, sono travagliato da si acuto dolore d'emicrania, che sembra spaccarmisi il capo, dimidiam mihi capitis partem fodicat acutissimus dotor , la tête me fend d'une cruelle migraine. 'L tëremöt a l'a fait sciapè na montagna, pel terremueto si spacco un monte, terree motu ruptus est mons , la montagne se fendit par un tremblement de terre.

Sciapin, ciavatin, vastamęstè, cattivo artelice, gnastamestieri, ignarus, imperitus, rudis, indoctus opifex, bousilleur, maître aliboron.

Sciapinada, lavoro mal fat- ${f to}$  , opus impolitum , riule , inelegans, bousillage. Sciapinada, pittura, scultura, di-

hoccio . . . . . barbouillage.

Sciopine, ciavanne, fare alla grossa, e senza diligenza , acciarpare , acciabattare , acciapinare, incuriose, negligenter facere, faire grossièremen**t , maconner , faire** à la diable, housiller.

Sciaplesse, screpolare, V. Scherpasiesse, e sciapesse.

Scioplura, crepatura, pelo, screpolo , fessura , *rima , fis*sura, hiatus, crevasse, fente, gerquie, filure.

Sciapo, o sciapor, dicest delle pesche, che si aprono in due con piccola forza, senza coltello, spiccatojo, persicum quod facile dividitur, pèche, qui se partage, qui se détache du noyau.

Scias, voce popol., streit, stretto, ristretto, strictus, astrictus, constrictus, pressu, compressus, étroit, serré, retréci, gêné. Sciàs, per unito, e serrato insieme, compactus, adhærescens, serré, pressé, joint étroitement, place près-à-près. Sciàs, per ispesso, denso, spissus, densus, épris , dense.

Sciat d' rie, V. Scionf d' rìe.

Sciataröla, infermità, che viene a' fanciulli, spezie di vajuolo, che fa vesciche più grosse, ed è male maneo maligno, morviglione, morbiglione, morbilli, petite vérole volante.

Sciate, voce populare, scoppiare, crepare, V. Scionfe, e

Sciav, quegli, che è in insegno, od altro fatto da ar- l tera podesta altrui, a endo per-

duto la libertà, schiavo, mancipium, captu. Sciav, se di uno preso in guerra, schiavo, captivus, esclave, captif. Scaw, per obbligato, soggetto, schiavo, devinctus, addictus, sujet, obligé, assujetti.

Sciavande, sciavendari, sciavensa, boè a govern, uomo presolato, perchè abbia l'opportana cura de'buoi, vacche, e simili, che sono del padrone, e faccia i lavori opportuni di un podere, mediante certa quantità di grano, saggina, vino, od altro per il suo vitto; boaro, bitolco, mercenario, bubulcus, mercenarius, bouvier, laboureur, mercenaire.

Sciavensa, arte de bifolchi, bifolcheria, ars bucolica, labourage, l'art de labourer la terre. Sciavensa, per custodia di tutta la possessione, e sue pertinenze, bifolcheria, colonia, la charge de celui, qui a soin d'une métairie.

Sciaviña, veste lunga di panno grosso, propriamente da schiavi, e la portano anche i pellegrini, e i romiti, schiavina, cento, centunculus, robe d'esclave, et de pélerin. Sciaviñe, diconsi anche certe coperte da letto, che si fanno di panno della stessa qualità, schiavine, lodix, lodier, grosse converture de lit.

Sciavo, sorta di saluto, addio, vale, adieu. Sciavo i somo audait , i somo fociù , addio fave, noi siam perduti, finiti, spacciati, perii, res acta est, c'en est fait, nous sommes perdus.

chiodo confitto, sconficcare; refigere, déclouer Jôter, arracher les clous.

Sciode, dicesi di certi anim∝li, che nascono da un uovo, come di uccelli, insetti, pesci, bachi da seta ec., schiudersi, nascere, veuir alla luce, excludi, nasci, exire ex ovo, eclorre, se dit des petits oiseaux, des poissons, vers à soye etc., qui sortent de la coque. Fe sciode, far nascere, pullos excludere , ex ovis excludere, faire éclorre.

Sciofeta, vaso di terra, di ferro, o di altra materia, dentro al quale si mette fuoco per tener calde le vivande ne' piattelli, e se ne fa di più fogge , scaldavivande , caldani⊲ no, foculus, vas igniferum, réchaud, chaufferette.

Sciofor, stofor, stufor, vaso, in cui si fa lo stuffato, stutfaruola, voce dell'uso italiano . . . .

Scionca, sorta d'uccello, forse falcinello, lanius cinereus, fulcinellus, pie grièche.

Scioncione, V. Sponcione. Scionf d'rie, scroscio di risa, croscio di ridere ( dicesi per simil. ) pel romore, che fa colui , che smoderatamente ride , riso smoderato , e scomposto, risus effusus, éclat de rire. Scionf d' piore, pianto scomposto, e smoderato, scoppio di pianto, fletus effusus, éclat de pleurer, pleurs immodérés.

Scionfè, sciatè, v. pop., si dice di quelle cose, che per la troppa pienezza, o altra violenza s'aprono, e si rom-Sciode, desciode, cavar il pono per lo più facendo strerumpi, diffiundi, éclater, se rompre, se briser par éclats, crever, craquer. Scionfe d'rie, ridere smoderatamente, scoppiar dalle risa, risu disrumpi, éclater, s'éclater, crever de rire, rire à gorge déployée. Sciate d'rabia, d'invidia, d'sagrin, vale esser fortemente agitato dalla rabbia, dalla stizza , dall' invidia , rabie , ira , invidia vehementer affici, commoveri, crever de rage, de colère etc.

Sciöp, romore, fracasso, che nasce dallo scoppiare delle cose, scoppio, fragor, strepitus , crepitus , rumor , bruit, éclat, explosion, craquement. Sciöp d' rie, sciöp d' piorè, V. Scionf d'rie, scionf d piore. Sciöp, fusii, archibus, carabiña ec., sorta d'arme da fuoco, e dicesi *Sciöp* dal fare scoppio, strepito, tuono, e rimbombo nello scaricarsi; schioppo, schioppetto, archibuso, stioppo, ballista ignea, fusil. Fè di sciöp, fare scoppietti , far romore , scoppiettare, e si dice delle legne, che fauno tal effetto bruciando, crepitare, crepitus edere, craqueter, craquer, éclater.

Sciopate, fare scoppietti, scoppiettare, far romore, cre*pitare* , crepitus ede**re** , craquer, craqueter, éclater. Sciopate, e sciopaté 'l fouet, si dice del suono, che fa il mozzone della frusta , scossa a un certo modo per farsi sentire dai cavalli, o per giuoco, come fanno i ragazzi, far chioccare la frusta, flagro insonare, faire claquer

pito, scoppiare, rumpi, dis- | charrettiers. Sciöp cha fa'l fouet, scoppio della frusta, chiocco, crepitus flagri, son, ou bruit que font les coups de fonct. Sciopaté le man, far segno di festa, e di allegrezza col picchiar le mani ; applaudire, batter palma a palma, plaudere, plausus edere, ppplandir , battre des mains. Sciopatè le man, per dar la baja, battendo le mani, beffare, dispregiare alla scoperta, irridere, illudere, railler, se moquer, ridiculiser, claquer des mains. Scionate, far romore, strepito, rimbombo nello sparare lo schioppo, scoppiare, scoppiettare, perstrepere, éclater, faire de bruit, craquer. Sciopatè, se de spatits, far pompa, comparsa, svegliar maraviglia, ostentare, proe se ferre, éclater, briller. Scio- / patè, sciuplè, pel romore, che fanno le legne abbruciando. V. Fè d' sciöp.

Sciope, si dice di quelle cose, che per la troppa picnezza, o altra violenza s'aprono, e si rompono, per lo più facendo strepito, scoppiare, rumpi, disrumpi, diffundi, éclater, se rompre, se briser par éclats, crever, craquer-Sciope, in s. att. crepare, rompere, stracciare, spezzare, rumpere, disrumpere, conterere, infringere, crever, rompre, faire rompre avec un effort violent. Sciopė n'eūi a un, crepare un occhio ad alcuno, oculum fodere, crever un œil à quelqu'un. Sciopè, per morire, obire, mori, animani effundere, crever, mourir. un souet, comme sont les Sciopa, cherpa, ch' it peusse

sciope na volta, v. d'impreeazione, possa tu crepare, malo crucialu percas, medium disruptum te velem, je voudrais que tu fusses crevé.

Sciopet, dicesi tra fanciulli quel pezzo di ramo di sambuco, lungo un mezzo dal quale essi hanno cavato l'anima, e nell'estremita d'esso metiono una pallottola di stoppa, o di carta masticata, od altro, quindi cacciandoue un' altra, e spingendola con forza, per mezzo d'una piccola Lacchetta, che vi fanno entrare, viene ad uscire la prima, il che cagionando un piccolo scoppio, serve di trastullo ai medesimi; cannello, scop pietto v. dell' uso it., tubulusambaceas papyraceis glandi bus ejaculandis, canoninère de sarera. Ardi coni un sciopet, dicesi di persona allegragajo, lieto, festevolo, visno, disinvolto, lucius, hilaris, festivus, alacer, dexter, expeditus, gn, joyeux, enjoné, riant, gailiard, serein, adroit, deg igé, vif, prompt.

Scropata, spezie di schioppo, o carabina, che portasi a armacotio, schioppo, schioppet-10, bullista ignea, fusil, esco-

pette.

Scioptà, colpo fatto collo schioppo; scoppiettata, bullistie ignew explosis, ietus, coup de fusil.

Sciopte, accidere collo schioppo, coll' archibuso, fu-

cilare . . . fusiller.

Scius, add. da sciode, schinso, nato, exclusits, éclos, sorti de la coque.

cintura, che portano gli nomini di guerra; ciarpa, bultheus, écharpe, baudrier. Scirpa per Senta V.

Sciupli, dicesi di quella voce, che esce dal tizzon verde, quando egli abbrucia; cigolare, scoppiettare, crosciare, crepitare, petiller, craquer. Sciupli, quel rumore, che fanno le toghe del lauro, il seme del finocchio, il sale comune, certe erbe ec., gettate sul fuoco, crepitare in igne, crepitando ignem abdicure, petiller dans le feu, comme le laurier, le sel, certain bois, et quelques herbes.

Sciupline, mandar fuori faville, ed è proprio del fuoco, ਰ metafor. si dice d' ogni altra cosa, che sparga raggi, o splendore; sfavillare, scintilture, micare, Julcere, emicare, étinceler, briller, éclater,

raire.

Sciurgni, offendere con soverchio rumore l'udito, stordire, shalordire, stordire gridando, o percuotendo, assordare, intronure, abbaccinare, aures obtundere, étourdir les oreilles, abasourdir, assourdır.

Sciurgnì, assordare, rintronare, assordare con le grida, o con altro rumore, abbuccinare, exsurdare, assourdir, étourdir les oreilles, étourdir avec le cris.

Sciurgnisou, assordamento, intronamento, sordaggine, sordita, surditas, étourdissement, surdité.

Sciin, sust., piccolo stromento rotondo di rame, o. Scirpa, quella bauda, o bronzo, o materia simile, con

due piccoli buchi, e con un pertugio in mezzo, che gli congiunge entrovi una pallottolina di ferro, che in movendosi cagiona suono, e que sto si mette al collo dei muli; come pure a quello dei cani, ed alle gambe degli uccelli di rapina, ma di minor grossezza, sonaglio, crepitaculum, tintinnabulum, grelot.

Sctin, add. dicesi di voce, c di suono, e vale acuto, chiaro, squillante, penetrante, sottile, resonans, sonorus, acutus, retentissant, clair,

éclatant , aign.

Sclinöt, dim. di sclin, sust. sonaglino, exiguum crepitaculum, petite sonnette, petit

grelot.

Scoa, scoè, V. Scova, scovè. Scofon, sorta di scarpa in uso in certe alpi... galoches.

Scojatol, animal salvatico della sperie de topi, colla coda velluta, scojattolo, scurus, écureil.

Scol, scolament, esito delle cose liquide, scolo, scolamento, exitus, écoulement; parlandosi di vino, che scoli da una botte, coulage. Dè le scol, accomodare in forma, che l'acqua, o simile scoli, dare scolo, o dare lo scolo, exitum aquis prabere, donner l'issue aux caux.

Scola, luogo, dove s' insegna, e s' impara arte, o scienza; scuola, schola, ludus literarius, ludus docendi, gymnasium, école, classe. Fè scola, dare altrui cognizione di cheechessia, insegnare, docere, edocere, luteris institucre, artibus erudire, enseigner, in-

struire, montrer quelque science, on quelque art, donner des leçons. Scola, per adunanza di scolari, o di nomini scienziati; scuola, schola, ecole, classe. Scole contraj, scuole pel secondo grado d'isuruzion pubblica, ed havvene ma per dipartimento nell'Impero Francese, senole centrali... ccoles centrales. Scola normal, senola per formare all arte dell' insegnamento i cittadini già instrutti nelle scienze utili. scuola normale .... école normale. Scola politecnică, scuola per formare alcuni per l'artiglieria, il genio militare, è gli altri rami del servizio pubblico; scuola politecnica ... école politecnique. Scôle primaric, scuole pel primo grado d'istruzion pubblica, e vi si insegna a leggere , scrivere, e calcolare, scuole primarie, · · · · écoles primaires. Scole d' servissi publich, scuole 10lative alle diverse professioni, unicamente consagrate al servizio pubblico, e che esigono cognizioni particolari nelle scienze, e nelle arti, schole di servizio pubblico...écoles de services publics. Scöle speciaj, senole per perfezionare il pubblico insegnamento, & formano il terzo, ed ultimo grado d' istruzione, senole speciali . . . écoles spéciales.

Scoluborse, the porta spesa, the vuota le borse, votaborse, impendiosus, centeux, qui vide la bourse.

Scoladi je, detto per ischerzo ad uno scolaretto delle scuole inferiori, tiro, qui discit literas elementarias, griclasse.

Scolatissi, l'acqua, che gronda, e cade dalla gronda, e dicesi par anche al luogo , dov' ella cade; grondaja, stillicidium, l'eau, qui tombe des gouttières, gouttière. Scolatissi, per luogo concavo, e piccoto, ove colano le acque, e quivi si fermano; pozza, lacuna, mare, fosse pleine d'eau.

Scolè, nome, che va a scuola, che va ad imparare, scolare, scolajo, discipulus, auditor, écolier. Scole, parlandosi di chicchessia, che impari qualche arte, scolare, tiro, apprenti, élève. Scolè dl' abecè, scolaretto, che impara l'abbicci, qui discit literas elementarias, petit écolier, et par mépris dans les Collèges on appelle grime, ou grimand les écoliers des basses classes. Scolè dle scole basse, scolaretto delle scuole inferiori, delle scuole primarie, puer elementarius, tiro, grime.

Scolè, verbo, versare sino all'ultima goccia, tenere alcuna cosa in modo che scoli, specciolare, scolare, ad extremam guttulam exhaurire, percolare, égoutter, dégoutter, couler goutte à goutte. Scole, in s. n., andar all'ingiù, o codere a basso a poco a poco i liquori, o altre materie liquide, e il residuo loro, scolare, guttatim effluere, s'écouler, s'égoutter, fluer, couler. Scole, per asciugare, suzzare, siccure, paullatim exsiceare, égoutter, faire secher. Scote 'I barlet, dir tutto quello, che uno sa, o che l

mand, grime, écolier de basse [ ha da dire, sgocciolare il barletto, o il barlotto, nihil dicendo prætermittere, dire tout ce, que l'on sait, dégoiser.

> Scoleta, scuola de'primi rudimenti, scuoletta, schola ele-

mentaria, petite école.

Scolori, torre il colore, scolorare, decolorare, colorem dilucre, décolorer, déteindre, ôter, esfacer la couleur. Scolorisse, perder il colore, scolorarsi, e scolorirsi, colorem amittere, perdere, se déteindre, se décharger, pâlir, perdre la couleur, devenir moins chargé en couleur.

Scomessa, patto, che si debba vincere, o perdere sotto alcuna determinata condizione, scommessa, pignus, spon-

sio , gageure , pari.

Scomete, se scomessa, giuocare per mantenimento di sua opinione, pattuito quel, che si debba vincere , o perdere , scommettere, far una scommessa , *deponere, dare pignus ,* cum aliquo pignore certare, contendere, sponsionem facere cum aliquo, gager, parier.

Sconcert, disordine, scoucerto, confusio, perturbatio, désordre, trouble, bouleversement, déréglement, brouil-

lamiui.

Sconcertè, disordinare, sconcertare, perturbare, confundere, turbare, invertere ordinem, troubler, bouleverser, brouiller, gâter, mettre en désordre.

Sconde , V. Stermė.

Scondjon, scondriguon, cosa fatta di nascosto, nascondimento, e prendesi in mala parte, res occulte, clandestine, fartim, in abdito, clanculum facta, chose faite à la dévobée, en cachette, furtivement, en catimini.

Scongiur, lo scongiurare, scongiuramento, costrignimento, o violentamento de Demonii, scongiuro, exorcismus, exorcisme, conjuration, ad-

juration.

Scongiure, costriguere con mezzi per lo più leciti, e violentare i Demonii, scongiurare, adjurare, conjurer, exorciser, adjurer, commander
au nom de Dieu de dire, de
faire quelque chose. Onde scongiure un, vale procurare di
costriguere i Demonii ad uscirgli di dosso, scongiurare, adjurare, exorciser.

Sconpagine, turbure la simmetria, confonder l'ordine, scompaginare, v. dell'uso it., turbure, perturbare, confundere, décanger, troubler, gâter l'ordre, la symétrie.

Sconpari, perdere di pregio, o di bellezza una cosa posta a confronto, o a paragone con un'altra, scomparive, nullius pretii, nullius momenti, nullius ponderis esse, quasi pro nihilo haberi, perdre de prix, paroître moins.

Sconponse, turbursi, scomporsi in volto, se conturbare, se confundere, se troubler.

Sconquas, rovina, sconquasso, guasto, perturbatio, déstruction, ruine, combustion. Buté un sconquas, V. Sconquassé.

Sconquassè, rompere, guastare, scassinare, sconquassare, quatere, concutere, quas-

sare, agitare, fracasser, aby-mer, briser, rompre.

Scontradon, v. pleb., sconoscente, ingrato, non ricordevole de' benefizii, ingrato, ingrat, méconnoissant, qui oublie les biemaits.

Scontre, o scontresse, incontrare, rincontrare, occurrere, offendere, rencontrer, ou se rencontrer. Scontre mal, avvenir unie, abbattersi male, infelicem exitum habere, rencontrer mal, avoir une mauvaise rencontre. Scontrè, riveder il conto, rationes expendere, conferre, confronter, revoir un compte. Scontre, riscontrè, diminuire, o estinguere il debite compensando, contrappostavi cosa di valuta egnale, scontare, œs alicujus dissolvere, compensare, compenser, escompter, acquitter une dette.

Scop d'avie, scop d' famicle, moltitudine adunata insieme di pecchie, di funghi ec., sciame, examen, multitudo, essain, grande quantité.

Scopits, scöpol, v. pop., colpo dato nella parte deretana del capo con la mano aperta, scappellotto, colaphus, taloche.

Scopassagàt, dicesi in m. b. per ischerno a Frate servente, torzone, frater laicus, frère lai, frère coupe-chon.

Scopassè, schiaffeggiare, dar colpi nella parte deretana del capo con mano aperta, colaphos alicui impingere, souffleter, donner des taloches, gourmer. Scopassesse, darsi dei cappellotti, far a pugni, colaphis, pugnis certare, se

gourmer, se battre à coups de poing. Scopassé margrita, detto per ischerzo, trincare, perpotare, vino se ingurgitare, trinquer, chinquer, buvoter, godailler.

Scopasson, scupisson, scopton, scopton, scoplon, smorflon, sgiaflon, colpi dati colla mano aperta nella parte deretana del capo, o sul viso, o con la mano chiusa sotto la gola, o sul capo, scapezzone, sergozzone, rugiolone, ingoffo, grifone, guancione, musone, punzone ec., colaphus, alapa, pugni ictus, vehemens alapa, pugnis, taloche, gourmade, un bon coup de poing, un bon souffet, casse-museau,

 ${f V}_{m s}$   ${f S}_{{f grognon}_{m s}}$ Scope, tagliare i rami agli alberi insino sul tronco, tagliare a corona, scapezzare, scapitozzare, amputare, écimer, étêter. Scope, tagliare i rami d'un albero sino a una certa altezza, lasciandone i rami più grossi , diramare , rimondare, potare, amputare, interlucare, élaguer, éclaircir un arbre jusqu'à une certaine hanteur , en coupant une partie de ses branches, couper le menu hois, les broussailles , nettoyer de fagots à brûler.

Scopèl, strumento di ferro tagliente in cima, col quale si lavorano le pietre, e i legni, scarpello, scalprum, cætum, ciseau. Scopèl a bisègle, scarpello a ugnatura, a scarpa...ciseau à ouglet. Scopèl a sgorbia, scarpello a doccia...gouge. Scopel gròs, sisel, scarpello da digrossare...

ébanchoir. Scopèl, in certe Provincie del Piemonte dassi tal nome a quella sorta di misura, che presso noi chiamasi cop, V.

Scoplon, scöpol, scopton,

V. Scopasson.

Scor, o secor, luogo fatto ad uso di seccarvi frutte, o biade, seccatoja, seccatojo, ubi siccantur fruges, fructus etc., lieu propre à sécher les fruits, les blés.

Scorata, sorta di calesso... chaise roulante.

Scoratè, coratè, correr in quà, e in là interrottamente, e talora per giuoco, scorrazzare, cursare, courir çà, et là, de côté, et d'autre, battre bien du pays.

Scorbit, malore, che offende spezialmente le viscere del corpo umano, che servono alla nutrizione, dependente da una straordinaria acrimonia, che guasta, e imputridisce i liquidi del medesimo corpo, scorbuto, totius vitiatio sanguinis, crurum, ac gingivarum putredo, pustularum eruptiones, labefactatio dentium, halitas graveolentia, inflatio corporis, scorbutum, scorbut.

Scordè, torre la consonanza, contr. d'accordare, e si dice di strumenti di corde, e simili, scordare, dissonum reddere.... Scordè, in s. n., vale non accordare, dissonum esse, discorder, être discordant. Scordesse, dimenticarsi, oblivisci, oublier, perdre la mémoire.

Score, il correre, o muoversi di quelle cose, che scap-

337

gando dal loro ritegno, camminano troppo più velocemente di quel, che bisognerebbe, come ruote, carrucole, e simili, scorrere, delabi, præterfluere, percurrere, glisser, couler. Score, trapassar con mestezza, e velocità, percurrere, pertransire, passer vîte, ou rapidement, s'ecouler. Score, per andare, o venir allo ingiù, cadere con agevolezza, in basso, scorrere, deflucre, couler, s'écouler, glisser, courir en bas. Score, per lasciarsi trasportare, scorrere, prosilire, progredi, se laisser entrainer. Score, per vedere, leggere, o narrar con prestezza, scorrere, percurrere, parcourir.

Scorenta, cagheta, fluss, cacajuola, flusso del ventre, soccorrenza, alvi fluxus, flux, cours de ventre, dévoiement.

Scorçsa, il suono di quel vento, che si manda fuori per le parti di sotto, coreggia, peditum, ventris crepitus, pet, pent.

Scoriòr, che scorre, aggett. che si da a cappio, o nodo: onde las coriòr, nodo scorso-jo, cioè che scorre agevolmente, e che quanto più si tira, più serra, laqueus la-xus, laqueus currax, mend conlant.

Scoraè, svergognare, befave, scornare, traducere, ludos facere, ludibrio habere, affronter, déshonorer, faire honte, couvrir de honte.

Scorpion, animal terrestre, simile ad un piccolo gambero con due bocche, e lunga coda, scorpione, scorpio, scorpio

pais, scorpion. Scorpion, per uno dei dodici segni del Zodiaco, scorpione, scorpio, le

scorpion.

Scorsa, parte superficiale delle piante, e degli alberi, e frutti, che serve loro quasi per pelle, buccia, scorza; se degli alberi, liber, cortex, écorce; se dei frutti, cutis, pelure, peau, coque. Scorsa d' arbra , sorta di drappo dell' Indie fatto di scorza d'albero .... mude , balassor. Scörsa metaf., dicesi dell'apparenza, e di ciò, che apparisce al di fuori, corteccia, species, l'écorce, l'apparence, le dehors. Levè la scorsa, splè, scortecciare, scorzare, denudare cortice, delibrare, écorcer, ôter l'écorce, la croûte, écroûter.

Scorsa, scorrimento, scorsa; de na scorsa a un liber, a na scritura, dare una scorsa a un libro, ad una scrittura, cioè leggerlo, rivedevlo con prestezza, percurrere, donner un coup d'œil, parcourir un livre. Fè na scorsa, na coradia, un girèt, far una scorribanda, o scorribandola, fare una piccola giravolta, o corsa, excurrere, faire un petit tour, une petite course.

Scorsonèra, erba nota, di grandezza, e colore non molto dissimile alla pastinaca, le cui barbe cotte s'usano il verno per insalata, sassefrica, scorzonera, tragopon hottense, salsifris, scorsonère. Scorsonèra bianca.....

con due bocche, e lunga co- Seorta, guida, conducitoda, scorpione, scorpio, scor- re, compagnia, scorta, aux. ductor, præmonstrator, escorte, guide. Scörta, per accompagnatura, che altrui si faccia per sua sicurezza, scorta, præsidium, convoi, conduite, escorte. Scorta, per provvisione; fesse na scorta, far provvisione, sibi parare vitæ necessaria, pourvoir, se garnir de etc. Fè la scorta a un , fare la posta a ${
m d}$  alcuno , accompagnarlo, V. Scortè Scörta, per ciò, che si rimette ad aflittajuoli, o massari, scorta . . . . les objets consiés aux fermiers, ou aux colons partiaires, qu'ils doivent représenter à la fin du bail.

Scortè, fè la scörta, guidare, mostrare il cammiuo, fave la scorta, ducere, dedu cere, perducere, agere, præire, ducem se præbere, guider, conduire, mener, montrer le chemin. Fè la scörta, scortè, per guidare altrui con sicurtà, accompagnar con sicurezza, scortare, se comitem præbere alicui ad ejus tutelam, escorter, accompagner, convoyer, faire escorte.

Scortie, tor via la pelle, scorticare, deglubere, pellem detrahere, écorcher, arracher, enlever la peau Scortiè, per torre altrui rapacemente le sostanze, o distruggere colle troppe graveize, abripere rem alienam, écorcher, exiger beaucoup, mettre beaucop d' impôts. Scortiè la gola, dicesi di cibo, o bevanda di sapor afro, che si dura fatica a inghiottire, o che è assai disgustosa, scorticar il palato, acerbum esse, palatum deglubere, écorcher le palais,

être rude au palais. Scortie un poi per levèje la pel, dicesi a uomo di soverchia avarizia, e parsimonia, che è avidissimo di guadagnare, scorticare il pidocchio per venderne la pelle, squartar lo zero, lucri cupidissunus, lucro inhians, nimia uti parsimonia, unguiam præsegmina colligere, lésmer, tendre un cheveu en quatre, tondre sur un œuf. Tant a val col cha ten, com col cha scortia, tanto ne va a chi tiene, quanto a chi scortica, modo di dire proverbiale, che significa, che nello stesso modo pecca, ed è punito chi fa il male, che chi lo consiglia e vi consente, agentes, et consentientes pari pana puniuntur, autant péche celui, qui tient le sac, que celui, qui met dedans. Simile a quell' attro modo proverbiale: tant a fa mal col ch' röba, com col ch' ten el sach. J'è nen pì difisil a scortiè ch' la coa, la coda è la più difficile a scorticarsi , cioè nell'ultimo sta la difficoltà , extrema quæque difficilia, rien n'est plus difficile à écorcher, que la queue, à la queue gît le venin.

Scos, dal verbo sconde, nascoso, nascosto, abditus, occultus, latens, caché. D'scos, avv. di nascosto, nascosamente, clam, abdite, latenter, en cachette, en catimini, sourdement, à la dérobée, en secret, furtivement.

Seos, cornice di pietra, su cui posano gli stipiti delle finestre, davanzale, projectura, saillie, tablette d'appui d' une fenêtre.

Scosùl, faudùl, menagèra, un pezzo di panno imo, o di altra materia, che tengono dinanzi cinto le donne, e pende loro insino sui piedi , grembiule, grembiale, *ventrale* , tablier ; le donne di bassa condizione dicono devanticr.

Scosèla, quella materia liscosa, che si trae dalla pettinatura del lino; capecchio,

tomentum, bourre.

Scosson, due pezzi di legno, che mettono in mezzo il ti mone della carrozza, eosciali, .... trenil, on arbre d'un carrosse. Scosson, colui, il quale comincia a cavalcare un cavallo, non ancor avvezzo ai freno, scozzone . . . brise-cou.

Scossonè, domare, e ammaestrare i cavalli, e le altre bestie da cavalcare, scozzonare, domare, dresser, dompter un cheval. Scossone, per conciar male, rabbattuflare, prender pei capelli, cædere aliquem, capillos invadere, frapper, prendre quelqu'un aux cheveux. Scossonesse, azzustarsi insieme, accapigliarsi, buffarsi, in capillos mutuo involare, se mutuo percutere, houspiller, se preudre aux cheveux, se battre, en venir aux prises.

Scossonèra, V. Scorsonèra. *Scöt* , dicesi quella rata , che tocca altrui nel pagar ia cena, il desinare, o simili altre spese fatte in comune; stregua, collecta, symbola, part, quote-part, portion, l'écot. Scot, sorta di drappo sottile in lana, così detto, perchè da principio il migliore reniva ilalla Scozia, scoto....

sergette. Scot, buscaja, minuzzolo leggierissimo di legno, o d'altra materia, bruscolo, festuca, fêtu, brin de paille. Dè 'l boudi con un scöt , in m. b., andarsene, partire senza che altri se ne accorga, shicttare, clam se surripere, insalutato hospite evadere, s'en aller en cachette, à la sourdine, déguerpir. Un scot al smia un trav, un bruscolo gli pare un trave, dicesi di chi d'ogni poco di cosa fa gran romore, festucam trabem putat, faire beaucoup de bruit pour des choses de rien.

Scote, stare ad udire con attenzione, ascoltare, audire, aurem præbere, auscultare, écouter, ouir avec attention, prêter l'oreille pour ouir. Scotesse, o scotesse trop, aver soverchia cura di sua salute, sod~ disfare alle sue voglie, nimis indulgere sibi, valetudini servire, deservire corpori, curare pelliculam, vacare corpori, se choyer, s'écouter parler, avoir trop soin de soi-même, menager extrèmement sa santé. Neu scotesse tant, non soddistare tanto alle sue voglie, uon esser così sollecito di sua salute, a corporis obsequio. indulgentiaque discedere, ne se choyer plus taut.

Scotton, nel num del più diconsi quelle penne, che non del tutto spuntate fuori si scorgono dentro alla pelle degli uccelli, bordoni, caules pennarum avis minorum procrescere incipientium, penna interior, canons, tuyaux, petites plumes, qui commencent

a pousser anx oiseaux.

Scora, v. pop., ramassa, arbuscello, che serve per ispazzare, ed anche lo stesso strumento per tal effetto, scopa granata , *scopæ , avum* , balai. Le scove, di eni noi ci serviamo per ispazzare il pavimento delle camere sono composte di fusti di saggina, cioè di quella, che fa la spazzola , detta *melia da ramasse* , millium Indicum , blénoir.

Scove, v. pop., ramasse, netture il solajo, pavimento, o simile, fregandolo colla granata, spazzare, verrere, ever rere , scopis mundare , balayer. Scove via, metaf., vale votare, evacuare, sgombraie, vacuare, deplere, nelloyer, vider, débarrasser, dégager. Scové, per bastonare, percuotere, codere, percutere, éponsseter, frapper, battre.

Scovura, v. pop., Pamassura, immondizia, che si to glie via in ispazzando, spazzatura, scoviglia, sordes, quisquiliæ, purgamentum, balayures, ordures, épluchures.

Scrac, la materia, che si sputa, sputo, sputacchio, sputaglio, sputum, crachat.

Scrace, far forza colle fauci di trar fuori il catarro dal petto, spurgarsi, screare, cracher. Spuà, e scracià da so pare, egli par suo padre pretto, e sputato, simillimus patri, ipsissimus, c'est son père tout craché.

Scraciàs, scracion, scataflou, catarro grosso, che tossendo si trae fuori dal petto, sornacchio, farfallone, gran bioccolo di catarro, ingens pituita rejecta globus, sputum ... patarafie. pituitosum, vilain crachat.

Scracior, vaso, o cussetta per isputarvi dentro, sputacchiera, vas ad exspuendum, crachoir.

Scredite, levar il credito. screditare, infamare, convellere famum alicujus, fidem, et auctoritatem alicui derogare, decrier, ôter, ou faire perdre le crédit.

Scresi, scresine, V. scher-

sì, sche, sinè.

Scriba, scrivano, scrittore, libravius , amanuensis , écrivain, copiste. Scriba, per Nodar, V.

Scribocè, scarabocè, scrivere biasimevolmente, o inutilmente, imbrattar foglii nell' imparare a scrivere, schiccherate, scrivacehiare, scarabocchiave, conscribillare, barboniller du papier inutilement , mal à propos, griffonner.

Scribocin, cattivo scrivano, ineptus amanuensis, un mauvais écrivain. Scribocia, per colui , che non cessa di scartabellare , d'imbrattar carta su carta, scribacchino, imbrattafoglii, impiastrafoglii, incptus scriptor, barbouilleur de papier, paperassier.

Scriura, la cosa scritta, scrittura, scriptum, scriptura, écriture. Scritura d'obligh, scritto, cedola, syngrapha, cédule, billet, acte obligatoire, convention, obligation par écrit. Scritura bruta, malfaita, V. Scriturassa.

Scritural, scrivan, scrivano, scrittore, amanuensis, écri-

vain, copiste.

Scriturassa, scrittura malfatta, confusa, scritturaccia,

Scriture, titoli, documen- spendere, scroccare ti . . . titres, pièces, papiers.

Serivan , V. Serituràl.

Scrivania, tavola, o tavolino da capo più alto, che da piè per uso di scrivervi sopra comodamente, e per ciporvi entro le scritture, scannello , scrivania, voce delt' uso ital., *scrinium*, secretaire , bureau.

Scrive, significare, ed esprimere le parole co'caratteri dell'alfabeto, scrivere, scribere , exarare , pingere verba , écrire, coucher par écrit. Scrive, per notare, notare, adnotare, signare, écrire, noter, enregistrer. Scrive at desteis, nen abrevià, scrive.e in disteso, e non in cifra, scribere distincte, et non com*pendiario modo*, écrire en toutes lettres. Scrive in margine, scrivere, notare in margine, in margine signare, émarger.

Scröch, barattiere, truffatore, seroccone, ribaldo, flagitiosus, nequam, purasitus, sycophanta, escroc, écornitieur.

Scröca-past, parassito, uomo, che per ghiottornia, e voracità eccede nella quantità, e qualità del cibo, scroccone, che cerca di mangiare a spese altrui, parasitus, écornitteur, chercher des franches lippées.

Scroche, fare checchessia alle spese altrui, e per lo più si dice del mangiare, e bere, scroccare, parasitari, aliena vivere quadra, escroquer, écornifler. Scroche un past, andar a mangiare in casa altrui senza

sto, apud aliquem cœnare, escroquer un repas, avoir une tranche lippée.

Scröfola , V. Sgrola.

Scrofolaria, sorta di pianti, che nasce per lo più lango ali argini de fossi, e che ha virtù mirabile per risolvere le scrotole, e guarire le morici . scrofolaria . . . . scrofulaire.

Scröl, scossa, crollo, commotio, motus, concussio, ébranlement, secousse. Scröl, per tracollo , danno , mntamento , jactura, perte, dommage, choc.

Scrolè, socrolè, muovere, dimenando in quà, e in là, scuotere, crollare, quassare, *concutere , commovere , é*branler, secouer. Scrolè la testa. scrollar il capo, caput jactare, quassare, hocher la tête, la branler.

Scrolon, urton, abuton, urtone, crollo, gravis impulsio, concussio, choc, heart, secousse.

Scros, scroson, sozzo, sporco, sucido, schifoso, Vedi Schefios.

Scrosaria, schifezza, laidezza, sozzura, Vedi Schefiosa-

Scrostè, levè la crosta, scrostare, scortecciare, scanicare, scalcinare, decorticare, crustam detrahere, écrouter, ôter la croule. Scrostè na muraja, levar la calcina da'muri, guastando lo 'ntonico, scalcinare, tectorium deradere, ôter l'enduit, le crépi d'une muraille. Scrostesse, spiccarsi dalle mura, e cader a terra gli intonicati, scanicare, decidere, degrader un mur, in s. att., denti in romper le ossa coc neut. Scrostesse, V. Scher-

pussesse.

Scrupol, dubbio, che perturba la mente, ed è più proprio delle cose attenenti alla coscienza, che d'altro, scrupolo, scrupulus, religio, scru pule, peine, inquietude de conscience. Scrupol, per dubbio, o sospetto assolutamente, dubitatio, dubium, suspi cio, scrupule, doute, reste de difficulté. *Scrupol* , per la vigesimaquarta parte dell'on cia , scrupolo, *scrupulum , scri* pulum, scrupule, petit poids de vingt-quatre grains.

Scrits, romore, fracasso, scroscio, crepitus, strepitus,

sonitus, bruit, fracas.

Scrusse, o scrussi, dicesi del formare quel suono, che esce dal pan fresco, o d'altra cosa secca frangibile nel masticarla, e quello, che fa la terra , o rena , che sia in vivanda non hen lavata, serosciare, crepitare, croquer, craquer. Fè scrussì i di, scricchiolare, o fare scriechiolare le dita, concrepare digitis, articulos infringere, faire craquer ses doigts, les jointures de ses doigts, cliqueter , claqueter. Fé scrussi i dent , V. Schersine i dent. La pi grama röda l'è senpre cola cha scrits, sempre scriechiola la peggior ruota del carro, cioè che chi ha più difetti , è sempre quegli, che più par la , semper deterior vehiculi rota perstrepit, la plus mauvaise roue du chariot fait toujours le plus de bruit. Fè scrusì j' os, quel romore, che la co' pecore, ec.

lui, che le mangia, il qual romore è smile a quello, che fa it ranocchio quando canta, sgeanocchiare, atterere, conterere, croquer, V. Schersì, e schersinè.

 $S \in u \otimes i$ , nome add., diccsi di cosa fragile, che abbia fatto pelo, mermato, fesso, leviter fractus, fissus, tendu, fêlé. Scrusse, cherpa, apecto, lesso , sdrucito , spaceato, hiscens, rimas agens, rimis fatiscens, tendu, oavert, cieve, entr' ouvert , cravasse. Scrussi , per cagionevole, maiazzato, fermiceio ee.: esse na saña scrussia, esser una conca fessa, crocchiare, aver poca sanità, infirmioris esse valetudinis, être maladif, indispose.

Scu , arma difensiva , che tengono nel braccio manco i guerrieri ; scudo . *clypeus ,* bouclier. *Scu* , quell' ovato , o tondo, dove sono dipinte le insegne della famiglia; scudo, arme, insignia, stemma, écusson. Scu, dicesi anche una sorta di moneta; scudo, scu-

talum, écu.

Scudaria, è una grande stalla, od alloggiamento pe' cavalli, provveduta di tutto il bisognevole pe' medesimi, come di mangiatoja, rastrelliera, e simiti, e propriamente stalle nei palazzi de' Principi; scuderia v. dell' uso ital., equile, écurie. Scudaria, si distingue da Stala in questo, che la Scudaria serve solo per cavalli, e mule, e Stala, si dice d' un luogo per buoi, vacche, Scudè, si dice di persona nobile, che serve in Corte a' Principi, o a' Signori grandi in varii ufficii onorevoli; scudiere, armiger, magister stabuli, regii equilis, summus pressectus, Principis deductor, écuver.

Scudèla, vasetto cupo, che serve per lo più a mettervi entro minestre; scodella, scutella, écuelle. Scudèla, per la minestra stessa, che si mangia in iscodella, jusculum, puls, écuelle, plein une écuelle de bouillon, de potage. Ronpe le scudèle, i ciap, in m. b. im portunare, seccare, obtundere, enecare, importuner, fatiguer, fatiguer,

rompre la tête.

Scudlin, dim. di Scudela, scodellino , *parva scutella* , petite écuelle. Scudlin , per quel piattello, che si sottopone alla tazza da callè, o simile; scodellino, patella, soucoupe. Scudlin, parte dell' archibuso, dov'è il focone; scodellino, sulphurati fomitis receptaculum, bassinet d'un fusil. Scudlin, dicesi anche quello, in cui i giuocatori mettono i danari, o i segni, piattino, patella, petit plat. Scudlin, vasetto, di cui si servono le donne per umettare le estremità delle dita nel filare; scodellino . . . mouilloir.

Scusia, copertura del capo, fatta di panno lino, o d'altro, la quale per lo più si lega con due cordelline, nastri, o bande, cue la increspano da una banda, custia, catantica, coisse, coisse, coisse, custia da nette.

.... cornette. Scufia da paissaña, cuffia da contadina, rica, bavolet; quando diciamo Na scufia, intendiamo una donna, cost Un capèl, un uomo, fæmina, mulier, une femme.

Scufiassa, pegg. di Scufia, cuffiaccia, mugna, informis calantica, villaine, ou grosse

coiffe.

Scufiè, mangiare, e bere smoderatamente, e con prestezza, enfliare, scuffiare, ligurire, vorare, hafrer, goinfrer, dévorer, tordre.

Scufieta, piccola enfha tessuta a maglia, cuffietta v. dell' uso, reticulus, coiffe de re-

scau.

Scufiona, o Scufion, enffia grande, cuffione magna calantica, escotion, grande coific.

Scufios, Scufiosaria, 🐍

Schefios , Schefiosaria.

Scufiot, piccola cuffia, che si mette in capo a' bambini; cuffiotto, v. dell'uso, galericulum, calantica puerilis, béguin, têtière.

Sculatà, o culatà, percossa nel culo in cadendo, culata, culattata, culi ictus, casse-cul, coup, que l'on se donne en tombant sur son cul. Dè na sculatà, cascare, dando del culo in terra, battere una culata, anum terrae impingere, podice terram percutere, donner du cul par terre, se donner un casse-cul.

Scultor, quegli, che scolpisce, o che esercita l'arte della scultura, scultore, sculptor, sculpteur.

coiffe, coiffure, bonnet Scu- | Scuma aggregato d'infinite fia da neuti, cuffia da nette, bolle, conagli, o gallozzoline

ripiene d' aria, che si producons nelle cose liquide o per torza di calore, o quando con forza, e vecmenza s'agitano, e si dibattono; schiuma, stumia, spuma, écume. Scuma del pionb, o d'autr metal, materia, che si separa dal pionībo, e da altri metalli nelle fornaci, quando si fondono, e che insieme con esso loro scorre fuori di esse, scoria, scoria, scorie, crasse des métaux, laiter, se è del piomho, dicesi anche elette, cendrée. Scuma d'röst, agg. a uomo scaltrito , astuto , furbo in chermisi, vafer, callidus, versipellis, fin, rusé, madré, adroit, malicieux. Scuma di birbon, schiuma de' ribaldi, improborum fex, le dernier des malheureux, des coquins, des vauriens. Scuma, si prende anche per bava, spuma, bave, écume. Uni la scuma a la boca, adirarsi, irasci, ira excandescere, succensere, écumer de rage, de colère. Scuma t. de' tiutori, quel crespo, che si vede galleggiare sul vagello, quand'è riposato, fiorota, schiuma, spuma, fleurie, cuivreux.

Scume, levare, o tor via la schiuma, schiumare, spunum adimere, écumer, ôter l'écume. Scume, o fe d' scuma, fare, o generare schiuma, schinmare, spumare, écumer, taire de l'écume; parlandosi del latte . . . crêmer. Scumè, per Scafurlè V.

Scumöira, arnese da cucina ad uso di levar via la schiuma dalle cose, che si fanno cuocere, scumaruola v. dell' uso,

ligula, spumatorium, cochleare criblarium, écumoire.

Scunce, bruttare, sporcare, lordare, imbrattare, fædare, inquinare, saiir, somiller, embrener, tacher, barbouiller, crotter.

Scupisson, colpo dato colla mano aperta (nel cupis) nella parte deretana del capo; scapezzone, alapa, taloche.

Scur, oscuro, tenebroso, privo di luce, senza lume, bujo, opacus, obscurus, tenebrosus, tenebricosus, caliginosus, obscur, sombre, ténébreux. Scur, per nero, annerito , *niger* , denigratus , brun, noirci, noir, basaué. Scur, per torbido, turbidus, turbolentus, trouble. A le scur, al bujo, obscure, in tenebris, dans l'obscurité, à tâtons. Scur com la gola del luv, cioè oscurissimo, obscurissimus, très obscur; nel più bujo della notte, in noctis obscuro, in nocte plena, entre chien et loup. Esse a le seur d'un afe, dna facenda, esser al bujo di checchessia, non averne notizia , *ignorare* , n'avoir aucune connoissance de quelque chose.

Scurisse, fesse scur, fesse *nēūit* , abbajarsi , farsi bujo , oscurarsi, farsi notte, noctescere, insurgere tenebras, se faire muit. Scurisse, parlandosi del tempo, farsi bujo, oscurarsi il cielo, obscurari, obuubilari, obumbrari, s'obscurcir, se troubler, se couvrir, le temps se noircit, le ciel devient obscur. La luña se scuris, fa pi nen ciair, si scura la luna, luna deficit....

Scuröt, dim. di scur, scu-

retto, bujetto, subobscurus, un peu obscur, un peu sombre. Merco scurot, dicesi dal volgo a quel mercoledi, che precede il berlingaccio, e che è l'ultimo mercoledi del carnovale . . . .

Scursarčid, via più corta, tragetto, scorciatoja, viæ compendium, semita, chemin de traverse, chemin plus court,

qui accourcit.

Seurse, accordiare, raccorciare, scorciare, sminuire, accortare, contrahere, imminuere, decurtare, breviare, perstringere, accourgir, raccourgir, abréger, diminuer, rendre plus court, resserrer, retrancher de la longueur. Scursè j' ale a un, indebolire alcuno, togliergli le forze, tarpar le ali, alicui pennas incidere, alicujus gratiam convellere, auctoritatem imminuere, debilitare, vires minuere, rogner les ailes à quelqu'un, retrancher de son crédit, de son pouvoir, de son autorité, de ses profits. Scurse la pitansa a un, scemare il vitto ad alcuno, alicui cibum obtruncare, obsonium imminuere, hansser le râtelier à quelqu'un, lui retrancher de son vivre , rogner l'écuelle. Scurse j' onge, in s. met. vale lo stesso, che Scursè j' ale, scursè, tajè curt, abbreviare, dire in poche parole, rem in pauca conferre, brevi pracidere, paucis absolvere, sermonem contralure, abréger, couper court, dire en peu de mots. Scurse un, dicesi in m. b. troncargli il capo colla mannaja, ora detta la guillottina, decollare, caput abscindere, co, barbalaccio, bombo, ba-

amputare, decollare, décapiter, décoller, guillotiner, V. Ghiliotine. Scurse la strà, accorciare il cammino, uti via compendiaria, accourcir son elemin. D'invern le giornà se seurso, nel verno son più corti i giorni, dies angustos bruma efficit, l'hiver accourcit les jours. Scursesse, accorciarsi, contralti, imminui, decrescere, s'accoureir, devenir plus court. Scurse j' orie, la phassa a un caval, tagliare la coda, le orecchie ad cavallo, caudam equo, aures redecurture, écourter un cheval, un chien ec., couper la queue, les oreilles.

Sde , V. Desde.

Sdesse, annighittirsi, impigrirsi, cessar dall' operazione per infingardaggine, sdarsi, torpere, pigrescere, devenir paresseux, nonchalant, s'adonner à la fainéantise , V. Desse.

Sè, è una penosa sensazione cagionata da una vellicazione, o pizzico straordinario dei nervi della gola, o delle fauci, e che produce desiderio di here, sete, sitis, soit, désir, envie, besoin de boire. Sè, per simil., fu esteso anche alle cose inanimate, le quali hanno talora bisogno di umido: I prà l'an sè, sete, sitis, besoin de pluie, d'eau. Muri d'se, aver intensissima desiderio, o grandissimo bisogno di bere, morir di sete, affogar di sete, siti ardere, vehementi siti conflictari, magna siti exuri, torreri siti, mourir de soif.

Sebo, goffo, ignorante, scioc -

locco, minchione, midollone, baggeo, babbuasso, babbuccione, baccello, pecorone, bardus, stupidus, hebes, socors, stolidus, insulsus, ineptus, bliteus, blennus, sot, stupide, fat, niais, badaud, lourdaud, nigaud, butor, hûche, simple, hébeté, calin, magot , matériel , malitorne , bestiole, cruche. Sebo, chiamasi in alcuni luoghi il seber, V.

Seber, vaso di legno senza coperchio di tenuta intorno a tre mine, composto di doghe, che s'usa principalmente da' contadini per pigiarvi l'uva, e sommeggiarla prima di metterla nel tino, bigoncia, congius, bacquet. Seber, è anche vaso di legno composto di doglie, che serve a'manovali , e a' muratori per portar acqua alle fabbriche, agli ortolani per innaffiare le piante, e per altri varii usi ad altri operaj, bigoncia, mastello, congius, baquet; quello de'tintori dicesi baril; e per travasare il vino , dicesi sébile.

Sębrė, colui, che fa, o racconcia le bigonce, le barili, le secchie, le botti, e simili, bottajo, doliarius, ton-

neller, layetier.

Sębręta, dimin. di seber, vaso di legno fatto a doghe come la bigoncia, e ve n' ha di varie sorte; alcune sono cerchiate di ferro, con una, o due orecchielle, altre sono immanicate in un'asta di legno più, o men lunga, e varia è la loro forma, non meno che la capacità, bigoncetta, bigoncina, doliolum, petit [ baquet.

Sebron, acer. di seber, bigonciona, magnus congius, un

gros baquet.

*Sebròt* , vaso di legno simile alla *sębręta* , ma\_un\_po² minore, buglinolo, doliolum, cadus, baillotte, baille, bail-

Seca, luogo, dove si battono le monete, zecca, officina monetalis, l'hôtel de la monnove. *Sęca* , animaluzzo salvatico, simile alla cimice, che s'attacca addosso a'cani , e alle volpi , e ad altri animali, e ingrossa per succiamento di sangue, zecca, ricinus, tique.

Secà, add. da sechè, seccato, siccus, arefactus, siccatus, séché, desséché, sec, aride. Seca, stufo, infastidito, stucco, satur, lassus, tadio affectus, rassasie, dégoû-

té, ennuyé.

Secabale, secant, secamiole, in m. b. e pop., mignatta, zecca, mosca culaja, increscioso, importuno, seccafistole, stucchevole, nojoso, spiacevole, molestus, gravis, importunus , odiosus , fastidiosus, morosus, fâcheux, dégoûtant, importun, ennuyeux. choquant, ravaudeur.

Secada, seccaggine, importunità, noja, fastidio, tædium, molestia, importunitas, gêne, importunité, ennui, contrainte fâcheuse, fâcherie, ravaude-

rie.

Secam, tutto ciò, che v'ha di secco sugli alberi, e sulle piante, seccume, folia sicca, ramuli arefacti, branches, et feuilles sèches, le bois mort,

Secamiole, V. Secabale.

Secant, V. Secabale.
Secatura, secagine, V. Secada.

Sech sust., tutto ciò, che v'ha di secco sugli alberi, sulle piante, secome, folia arıda, ramuli arefacti, se bois mort, les branches, les femilles sèches. Parlè sech , vale austeramente, ruvidamente, dure, aspere, séchement, rudement, d'une mamère dure, et rebutante. Deje sech, operare , lavorare con calore , *eni*ti , insudare operi , travaitler sans retâche, agir de toutes ses forces. Dè sech , battere, percouotere fortemente, aspramente, con forza, aspere, fortiter cædere, percutere, frapper avec force, rudement. Diun nò sech, dir di no, negare apertamente, spiattellatamente, renuere, recusare aperte, libere, refuser, nier ouvertement, franchement, librement.

Sech add, privo d'umore, seeco, aridus, siccus, see, aride. Sech , ciucià , magro , minghertmo, secco, segaligno, sparuto, asciutto, macer, gracilis, sec, maigre, fluet, affilé, decharné, extémué. Sech , dicest anche d'opera stentata, o in cui apparisce soverchia, e minuta dangenza neilo stile, o nella maniera, e si dice di componnuenti, pitture, sculture, e simili, secco, siccus, exilis, exsanguis, jejunus, sec, aride. Sech, si dice anche di colui, che è troppo misero, e gretto, o sotistico nelle sue operazioni, secco, aridus, pumiceus, sor-

Rogna seca, vale minuta, che ta pochissima marcia . . . . . gale sèche. Lo stesso dicesi del vajuolo, od attri smiti maiori , quando sono prossimi alla guarigione, e non più fanno marcia; vairole, rossole seche. Tos seca, tos suita, si dice quando un uomo tosse senza sputare, senza trar fuori dal petto il catarro, tosse secca, losse asciutta, tassis sicca, nihil emolliens, toux sèche. Pols sech, dicesi quando dal battere del polso si conosce che un malato ha mna febbre secca, e ardente . . . . pouls sec. Fi sech, bergne seche, fichi secchi, susine secche, seccumi . . . fruits, qui ont coulé. Frute tirà al sech, confetti . . . . . fruits confits, et tirés au sec. Pañ sech, pane secco, panis siccus, pain sec. Tenp sech, tempo freddo, e asciutto . . . temps sec. Coresion seca, correzione ruvida, aspra, objurgatio gravis, dura, aspera, réprimande sèche.

Sech avv., parlè, risponde sech, parlare, rispondere bruseamente, loqui, respondere aspere, acerbe, parler, répondre sec. Deje sech, vale mangiare, bere, o far altra operazione con forza, gagfiardia, ec., epotare, bibere, vel quidquam aliad agere vehementer, manger, boire sec, etc.

secco, siccus, exilis, exsangus, jejunus, sec, aride. Sech, si dice anche di colui, che è troppo misero, e gretto, o solistico nelle sue operazioni, secco, aridus, pumiceus, sordidus, sec, aride, mesquin.

Sechè, in s. attivo, pr'var dell'umore, tor via l'umido, inaridire, seccare, exsiccare, arefucere, sécher, dessécher, faire sécher, tavir, cendre sec, aride. Sechè, in s. neudidus, sec, aride, mesquin.

inalidire, divenir seco, seccare, arefieri, arescere, siccescere, devenir see, aride, sécher, se sécher. Fe sechè 'l fengh, far seccare il fieno, esponendolo al sole, in sole fænum exponere, ut siccescut, faire sécner le foin au soleil. Sechè, sechè le miole ec., importunare, stuccare, aunojare, seccare, obtundere, enecare, molestum esse, dégoûter, importuner, rayauder, lanterner, fitiguer, rompre la tête, se rendre importun.

Sechin, o schin, moneta d' oro, che ha gran corso in Venezia, e nel Levante, zecchino, nummus aureus, sé-

quin.

S'col, lo spazio di cento anni, secolo, seculum, e seclum, siècle. Secol, per il mondo, e la cose mondane. Restè al socol, per opposizione alla vita religiosa, secolo, seculum, siècle. Secol, per esagerazione, si dice altresi par-Jando di qualsivoglia tempo, che sembri di soverchio lungo, e cost dicesi ad alcuno; A l'è 'n recol chi v'ono nen vedite; a l'e'n secol ch' i v'aspetomo. è un secolo, che non v'abbium veduto, è un secolo, che vi aspettiano, jamdudum vos non vidimus, jamdudum vos expestumus, it y a un siècle qu'on ne vous a vu, il y a un siècle que nons vous attendons.

Secolar, quegli, che vive al secolo, e non milita sotto religione claustrale, secolare, profanus, secularis, séculier,

Jaique, lai.

Secolarisè, rendere secolaresco, ridurre al secolare, secolarizzare, secularem reddere, séculariser, rendre sécularier. Secolarisesse, fesse secolar, tornè al secolare, farsi secolare, ridursi a secolare, ad seculum redire, se séculariser, quitter l'état régulier pour se mettre au siècle.

Second add., quello, che seguita in ordine immediatamente dopo il primo; secondo, secundus, seconde, diconsi quelle, ognuna delle quali è la sessantesima parte della prima; minuti secondi, o assolutamente secondi, in forza di sust... secondes. La seconda volta, la seconda volta, secundo, iterum, la denxième fois, de nouveau, de rechef.

Second avv., secondochè, conforme a che, prout, selon

que, suivant que.

Second , prep. , secondo , conforme, secundum, secus, juxta, sclon, snivant, conformément, relativement, comme, à proportion, en égard. Second mi, second ch' i penso, second'l mè pensè, secondo la mia opinione, secondochè io penso, juxta opinionem meam, ut mea fert opinio, suivant mon avis. Second'l solit, secondo il costume, il solito, l'usauza, juxta morem, rite, usitate, comme de coutuine , à l'accoutamée , à l'ordinaire.

Secondè, seguitare, andar dietro si nel pensare, si nel parlare, come nel moto; secondare, prosequi, suivre, seconder, aider, favoriser, servir quelqu'un. Secondè un, andeje a seconda, secondare,

andar a versi, a seconda, ob-1 citrea, cèdre, citronnier, Alb. sequi, obsecundare, seconder, suivre le goût, le penchant de quelqu'un, condescendre, complaire, s'accommoder, se conformer au goût, au gré, à l'hameur de quelqu'un.

Second genit, figlinolo nato immediatamente dopo il primo, e dicesi degli nomini; secondo genito, secundo loco genitus, puine, second né, cadet.

Secondina, second part. membrane, nelle quali sta rinvolto il feto nell' utero, e che escono di corpo alle partorienti dopo l'uscita del feto, quasi un secondo parto; secondina, secundo, urum, arrière faix , délivre.

Seda, spezie di filo prezioso, prodotto da alcuni-vermi chiamati ( bigàt ) bachi da seta, filugelli; seta, sericum, soie. Seda, per il drappo medesimo fatto di seta; seta, serica tela, étoffe de soie.

Seda d' dobion, seta soda, ossia seta fatta di doppii, terzanella . . . .

Sedan , sorta di drappo in lana molto fino , così detto forse dal luogo, ove si tabbrica.

Sedentari add., si dice prop. vita sedentaria, di chi siede molto, e poco s' adopra negli esercizi del corpo, vita sedentaria, vita sedentaria, sédentaire.

Sedè, quietare, sedare, sedare, appaiser, adoucir, calmer, tranquilliser, pacifier.

Seder, albero di perpetua verdura, il eni frutto, che è giallo ed odorifero, si chiama anche Seder, cedro, malus

malum citrenn, nux cedri, citron, frutto.

Sedèr dla caròssa, quella parte della carrozza, dove siede il cocchiere per guidare i cavalli : cassetta . . . siège du cocher. Seder volant, o svagnit, terzo posto di dentro alla cassa dei legni a due luoghi, il quale è mastiettato per poterlo alzare, ed abbassare, sederino, voce dell'uso italia-

Sedes, nome numerale composto di sei, e dieci; sedici, sexulecim, seize. Sedes, sorta di giuoco di carte così detto. Sedes, in m. b. il deretano. podex, le derrière.

Sedia, sorta di carro con due ruote, sostenuto per d'avanti dal cavallo per uso di portar uomini, calesso, cisium, calèche. Sedia, diconsi nelle Chiese quei sedili di legno, che sono attorno al coro. su cui seggono i canonici, sedie del coro, sedes, sedite, sediculum , stalle.

Sednò avv., altrimenti, altramente, aliter, secus, alioquin, alio pacto, alia ratione, autrement, si non, an délaut.

Sedon, laccio, o corda fatta di setole per uso di medicare alcun malore, e spezialmente de' cavalli; setone, funis ex setis, seton.

Sedràt, sorta di agrume di delicatissimo odore, cedrato, cedrus, o cedris, cédiat.

Sedüe, distorre altrui con inganno dal bene, e tirarlo al male, sedurre, abilicare a recta via, inducere aliquem in malum, séduire, tromper,

corrompre, suborner.

Seduta, tornata, sessione, adunanza d' accademie, di Magistrati, di compagnie, e simili; congresso, sessio, consessus, seance, congrès, session.

Seg 1, V. Ressin.

Sega, si dice quello, che oltre all' offerir se medesimo a' sensi, dà indizio d' un' altra cosa; segno, cenno, signum, signe, indice, murque. Segn d' j'ēūi, cenno d' occhi, nutus, clin d'œit. Segn, quelli, che si danao con suono di campana, di poelii tocchi, con faochi, con tiri d'artiglieria, e simili, cenno, signum, signe, signal. Segn, per qualunque indizio, che si dia, per ogni piecol motto; o dimostrazione di non volere che altri faccia, signum, signe, signal. Fè segn, far cenno, accennare, significare, indicare, faire signe. Fe segn, per fingere, mostrar di fare, simulare, præ se ferre, faire semblant de, feindre de etc. Capi a segn, dicesi di chi intende facilmente, e senza lungo discorso, minimum indicium percipere, entendre à demi-mot. Segn, per contrassegno, signun , symbolum , signe, marque, indication, signalement. Bianch segn, dicesi d'uno scritto in bianco colla firma, e sottoscrizione d'alcuna persona . . . blane seign. Segn, per vestigio, orma, vestigium, trace, vestige, piste. Segn, per termine prelisso, termi nus, limes, but, terme, marque. Segn, per macchia,

abuser, débaucher, décevoir, vibex, macula, meurtrissure. Fe 'l segn dla cros, segnire, far il segno della croce, dextera signum crucis exprimere. vel signo crucis munire, faire le signe de la croix. Fesse Usegn dla cros, farsi il segno della croce, segnarsi o per divozione, o per maraviglia, *crucis signo* se munire, stupere, se signer, faire le signe de la croix, s'étonner. Fesse segn , farsi cenno, farsi d'occhio, accennarsi, ammiceare a vicenda ... se faire signe de l'œil. *Dè antel segn* , colpir nel segno , dar nel bersaglio, imberciare, scopum attingere, ferire, adresser, toucher, frapper, donner , atteindre au but , ou dans le blanc. De antel segn figurativo, andvinè, pigliar il nerbo della cosa, apporsi, *rem acu tangere* , toncher au but , saisir le point de quelque chose. Fe 'l segn, signè, sottoscrivere, firmare, subscribere, scripto chyrographum apponere, scriptum mumre chirographo, signer, mettre son nom, et son paraphe au bas d'un écrit. Fe segn che d'sì, accennare, di si, annuere, faire signe de la tête que l'on accorde à quelqu'un ce, qu'il demande. Fè segn che d'nò, accennare di no, *abnuere*, faire signe qu'on la refuse. Fè segn con la man, accennare con mano, manu significare, faire signe de la main. A m' fa segn con j'eui, e con la testa ch'i dia nen, ch' i staga chiet, m' accenna con gli occhi, e colla testa che io taccia, nutat capite, et nictat oculis ne lolividore, rossore, cicatrice, quar . . . . Fesse intende con

d segn, farsi intendere per mezzo di cenni, nutu, et signis loqui, per gestum significure, parker par signes. Quand le nuvole son rosse antel trumonte del sol, a l'è segn, ch'a l'indomin farà bel tenp, qui si prende per pronostico, presagio, prognosticum, præsagium, pronostic, présage: rosso di sera buon tempo all' indoman si spera, si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent, quand les nuces paroissent rouges au couchant, c'est signe qu'il fera beau le lendemain. Esse segn d'pieuva, essere presagio di futura pioggia , pluviam prædicere , præsagire, præmonere, præsigni ficare , denuntiare , portendere, demonstrare, promittere, significare, être un signe, un présage de la pluie. Fe'l segn dla cros sit quaich cosa, far il segno delia croce sopra qualche cosa, darle la henedizione, benedicere, benedictionem impertiri alicui rei, henir, donner la benédiction, faire un sigue de croix

Segurcol, o signacol, segno di carti, nastro, o altro, che si pone ai libri, segn teolo , signum , tæniolæ signandis, vertendisque libri foliis, signet, petits rubans à se vir de marque aux endroits d'un breviaire, d'un Missel, ou d'un autre livre, et à en tourner les feuillets.

Segnal, segno, contrassegno, che si da per servir di avvertimento, signum, signe, gne. Segnal datession, segnale d'affetto, benevolentice signum, gage. Segnal, seguo, che si da di concerto in tempo di guerra per avvertirsi a vicenda, i segui ordinarii, che si danno, sono: il fuoco, il fumo , lo sparo d'artiglieria , alcuni tocchi di campana, bandiere, drappi bianchi, e simili, signum, signal, signe.

Segne, contrassegnare, far qualche segno, notare, signare, marquer, noter, étiqueter. Segnè, o signè, metter il suo nome, ed il suo seguo, o ghirigoro al fine d'uno scritto, seguare, sottoscrivere, firmare, scripto chirographum apponere, scriptum munire chirographo, signer, mettre son nom, et son paraphe au bas d'un écrit. Segnè, per lar segno di croce, dar la benedizione, benedicere, benedictionem impertiri, bénir, faire un signe de croix sur quelque chose, donner la bénédiction. Segnèsse, farsi il segno della croce, segnarsi, signo crucis se munire, se siguer, faire le signe de la croix. Segnèsse, per maravigliarsi, o farsi il segno della croce per maraviglia, segnarsi, demirari, s'étonner, être surpris.

Sigrèt, sust., cosa occulta, o tenuta occulta, segreto, arcanum, secretum, secret, mystère. Tui 'l segrèt', non manifestare le cose occulte, o confidate, tener il secreto, secretum aliquod silere, tacere, tacitum premere, garder le secret. Segrèt, per ricetta, o signalement, marque, ensei- modo saputo di pochi di far

quelque chose.

checchessia, segreto, remedum non commune, secret, recette, remède spécial. Segrèt per la frèv tersaña, segreto per guarire la febbre terzana, depellendæ tertianæ remedium non vulgare, paucis notum, secret, remède spécial pour la sièvre tierce. An segrèt, segretamente, in segreto, secreto, clam, occulte, arcano, remotis arbitris, in aurem, ad aurem, in aure, secrètement, en secret, en cachette, à l'insqu. à la dérobée, en tapinois , sourdement. Segrèt, al num. plur., sorta di prigione, V. Segrèta. Segrèt, dicesi in alcune arti meccaniche certi ingegni particolari, che servono a varii usi, segreto, ingegno, secretum, machina, secrets. Segrèt, dicesi anche a un ripostiglio, o nascondiglio fatto in un coffano, in una credenza, in un camerino, e simile, segreto, ripostiglio, secretum, machina , machinamentum , sccret , cache pratiquée dans un coffre fort, un cabinet, etc.

Segrèt add., contr. di palese, occulto, segreto, secretus, occultus, arcanus, secret, oceulte, caché, latent, furtif. Scala segrèta, porta segreta, scala segreta, porta segreta, scala secreta, janua secreta, dégré secret, porte secrète. Parlandosi di persona, che non può tener il segreto, che divolga ciò, che le è stato confidato , dicesi che *è segrèt com*' el trou, egli ha la cacajnola nella lingua , auris rimosæ homo, secret comme un coup de canon, de tonnerre.

Segrèta, quella prigione nella quale i ministri della Ginstizia non concedono che si favelli ai rei, che vi sono ritenuti, segreta, carcer secretus, cachot. Segrèta, per quella parte della Messa, che il Sacerdote dice sotto voce dopo l'Offertorio, segreta, secreta, secrètes.

Segrètari, colui, che si adopera negli affari segreti, e scrive lettere del suo Signore, segretario, ab epistolis, a manu, a secretis, intimis alicujus, a consiliis, amanuensis, scriba, secrétaire. Segrètari d'Tribunal, scriba, tabularius,

greffier.

Segrètaria, luogo, dove stanno i segretarii a scriver le lettere, e dove tali scritture si conservano, segreteria, secretum, burcau d'un secrétaire. Segrètaria, parlandosi di quella dei segretari degli Ambasciadori, Governatori... secrétairerie; e di quella dei Vescovi, e Arcivescovi... secrétariat; e le persone, che ivi s'impiegano... les Officiers d'un bureau d'un secrétaire.

Seguit, seguitamento, e comunemente s'intende d'uomini, compagnia, accompagnamento, seguito, comitatus, famulatus, caterva, suite, accompagnement, cortège, compagnie, train. Esse al seguit, o del seguit det Principe, assectatorem, asseclam Principis esse, être à la suite, ou de la suite du Prince. Seguit, ordine di cose, che si seguono, che sono disposte l'una

dopo l'altra, ordo, series, sui- l'eavaleare, sella, te enchaînement de choses. Avei un gran seguit, aver un magnifico conteggio, honorifico comitatu exornari, avoir un grand cortège, avoir un train, un équipage de Prince.

Seguite, andare, o venir dietro, seguire, seguitare, sequi, insequi, persequi, sectari, suivre, aller, ou courir après. Seguité, per conti nuare, pergere, suivre, poursuivre, continuer, durer, persévérer, ne cesser pas, prolonger. Seguité, per secondare, obsequi, seconder, con descendre, consentir, délérer, se soumettre, obéir.

Seja, propriamente il pelo, che ha in sul filo detla schiena il porco, e i peli lunghi particolarmente della coda dei cavalli, e d'altri animali, setola, seta, soie, poil long, et rude de certains animaux. *Seja* , pelo di porco, o di cavallo, che usano i calzolaj in punta del filo spago per cucire, setola, setā, soie. Tra a doe seje, spago da due capi setolato . . . . garni de soie.

S-il, spezie di biada più minuti, più lunga, e di color più fosco che il grano, segala, sceale, seigle.

Secra, l'estrema parte del giorno, sera, vesper, vespera, vespertinum tempus, le soir. Scira, lo spazio della sera, in eui si veglia, serata, *tempus* vespertinum, soirés.

Seitor, V. Saitor.

Sela, arnese del cavallo, che gli si pone sopra la schicephippium .

Sele . V. Sle.

Sclerieri, camarlingo de Monasteri, cellerario, quæstor canobiorum, cellérier.

Scleri, sorta d'appio, che si coltiva negli orti ad uso di cibo , d'odore molto acuto, sedano, seseli graveolens, apium, cétéri , ache.

Sem, che manca in qualche parte della pienezza, e grandezza di prima, scemo, im→ minutus, diminutus, mancus, diminue, haisse, consumé. Sem d'servel, sciocco, di poco senno, hebes, fatuus, mentecaptus, sot, hête, niais, stupide, héhété, imbecille. Luña sema, contr. di piena, Inna scema, luna 'deficiens, lune en décours, en aéclin.

Seme, ridurre a meno, diminuire, scemare, minuere. imminuere , diminuere , extemare, detrahere, diminuer, apetisser, amoindrir, rétrancher, rogner, restreindre. réduire Squesse, ridursi a meno, diminuirsi, scemarsi, decrescere, minui, diminuer, baisser. Semè un vas, na botelia, vale gettar via, o trarre quando è piena un po' di quel liquore, che è di sopra, sboccare, paullulum liquoris effundere, jeter, verser un peu de la liqueur d' une houteille, qui est trop pleine, ou jeter ce, qui est au dessus de la bouteille, l'entamer.

Semestr, V. Smestr.

Semanseta, V. Smanseta.

Seminari, luogo, dove si na per poterio acconciamente tengono in educazione i giovanetti, seminario, seminarium, séminaire, pension.

Seminarista, colui, che è in educazione in un seminario, seminarista, voce dell'uso ital., seminarii alumnus, séminariste.

Seminėri, luogo, dove si seminano, o dove nascono le piante, che si debbono trapiantare, semenzajo, séminarium, pépinière, bâtardière.

Semnà, luogo, dove è sparso su if seme, seminato, satum, lieu ensemencé, semé,

blavure.

Semnaje, varie sorta di semente, semina, semences, semailles.

Semnè, gettare, e spargere il seme sopra la materia atta a produrre, seminare, seminare, serere, spargere semen, ingerere semen, terræ semina committere, semer, ensemencer, épandre de la graine, ou du grain sur une terre préparée. Semnè un canp a gran, seminar grano in un campo, spargere triticum in agro, emblaver. Semnė'l mëi, figurat. in m. b., vale aver paura, V. Spatarė 'l' mėi. Semnė, butė la descordia , la sisania , commetter male fra le persone, seminar la zizzania, la discordia, discordias disseminare, screre, semer la discorde, la zizanie, brouiller les cartes.

Semola , è una sorta di pasta ridotta in forma di piccolissimi granellini , che cotta si mangia in minestra, semolino, semolella, furfur, semoule.

Semonor, V. Smonor.

Sen, saviezza, pradenza, sapere, sapienza, senno, sa-

prudence, jugement, sagesse, science, savoir. Sen, per intelletto, cervello, giudizio, intellectus, intelligentia, cognitio, ratio, esprit, jugement, cervelle. Avei nen d'sen, non aver senno, non aver cervello, excordem, vecordem esse, agere inconsiderate, ètre sans esprit, être lourd, sot, avoir l'esprit aux talons, avoir una tête de linotte, avoir la tête sur le bonnet, agir sans réflexion. Fè da sen , operare da senno, saviamente, prudenter agere, caute se gerere, opérer, agir sensément, judicieusement, sagement, prudemment. Fè a sö sen, chi la vēut an s'un sen, chi an s'un autr, qui vale volontà, arbitrio , modo , maniera , piacere, arbitrium, voluntas, placitum, volonté, gré, plaisir. Far a suo senno, ingenio suo frui, remigio suo rem gerere, agir à son gré, à sa volonté. Da sen, da bon, vale in sul sodo, seriosamente, serio, ex animo, vehementer, tout de bon, sérieusement.

Sena, arboscello, che fa nel Levante, le cui foglie sono molto purgative, ve n'ha anche della nostrale, sena,

senna, séné.

Sena, è una foglia purgativa, assai adoperata in beveraggi . purganti, ed in composizioni per tal efletto: l'arbusto di essa si coltiva in varie parti del Levante, e cresce all'altezza di cinque, o sei piedi, e manda fuori rami legnosi, guerniti di foglie da una". banda; i suoi fiori sono gialpientia, prudentia, bon sens, li, il suo frutto è una loppa

piatta, verdiccia, contenente varie cellette di semi, che rassomigliano ai granelli d'uva, sena, senna, sené.

Sena, il paese, e luogo finto sul paleo da'Comici, sce na , scena , scène , le lieu , où s'est passé l'action, que l'on représente. Sena, più partico larmente dicesi la tela confitta sopra telaj di legno , e dipinta per rappresentare il luogo finto da'Comici, e si dice meglio al plur, sene , scene , scènes , décorations. Sena, per la tragedia, o commedia rappresentata dai Comici, scena, tragédie, comédie, pièce de théâtre. *Sena* , dicesi anche una delle parti , in cui sono divisi gli atti della commedia, scena, scena, scène. Sena, per apparenza poco durevole, scena, scena, scène. Canbiè, o canbiesse la sena, mutarsi la faccia delle cose, o degli affari, cangiarsi la scena, scenam mutari, immutari.... Vnì, conparì, fesse vede an sena, comparire al pubblico, in publicum prodire, paroitre.

Senàri, diconsi le scene di pinte, e rappresentanti cose relative alla commedia, o si mile, che si recita, scenario sce voce dell' uso it. . . . . nes, coulisses. Senari, foglio. in cui sono descritti i recitanti, le scene, e i luoghi pe' quali volta per volta deono uscire in palco i Comici, ed altre simili cose, concernenti le commedie, scenario, summa commedice, la feuille, où l'on marque les scènes, et les noms des acteurs, qui doivent paroitre sur le théâtre.

Senat, adunanza d' nomini!

eletti-dalle Repubbliche, e da: Principi per consigliare, o governare ne'casi di maggior importanza, Senato, Senatus, Senat, Cour de Justice. Senat, pel luogo, ove si adunano i Senatori, Senato, Senatus , Curia , Sénat. Senat conservator, una delle prime dignità costituite nell' Impero Francese, Senato conservatore, Senatus conservator, Sénat conservateur. I membri del Senato conservatore sono a vita, debbono essere ottanta, e caduno di quarant' anni per lo meno.

Sangr, è ciò, in che si risolvono le materie, che s'abbruciano, cenere, cinis, cendre. Sener, quella polvere, nella quale si risolvono i eadaveri, cenere, cinis, cendre, poussière. Covè la sener, 'l tisson , dicesi di chi agghiadato, e neghittoso non sa partirsi dal focolare, covar la eenere, foco assidere, frileux, qui ne bouge da coin da feu. Sener cauda, sinisia, cenere calda, favilla, cendres chandes. Le sener, o'l di dle se*ner* , vale il primo giorno di Quaresima, in cui si mettono sul capo de Fedeli le ceneri Benedette, primus Quadragesimæ dies, sacri cineres, cineralia, le jour des cendres, mercredi des cendres, premier jour de carême. Color d' sen arepsilon r , cenerognolo , cenericcio , di colore simile alla cenere, cineraceus, coloris cinerei, cendré. Spörch d'sener, pien d' sener, ansenerà, sparso di cenere, ceneroso, cinere conspersus, inquinatus, cendreux. plein de cendre.

re, e d'acqua, cenerata, ciuis lixivius, cendrée, lessive.

*Sęnęvra* , erba nota, il eni seme è minutissimo, e di acutissimo sapore, e porta lo stesso nome, senapa, o senape, sinapis, sinapi la pianta, senevé il seme , ou montarde ; ed anche senévé la pianta, e 'l seme. Vnì la senevra al nas, stizzire, adirarsi, incollorirsi, irasci, se fâcher, se dépiter, enrager, la moutarde lui monte au nez.

Scugh, quella parte del corpo umano, ch'è tra la foutanella della gola, e'l bellico, seno, sinus, sein, gorge. Butè, ster mè 'n sengh, metter checchessia nella parte del vestimento. the cuopre il seno, metter in seno, insenare, in simum condere, mettre, cacher dans le sein. Gavè, tirè föra d'an sengh, trar di seno, e sinu extrahere, educere, tirer de son sein.

Sengia, V. Cengia. Sengion , V. Cengion.

Sengiè, cignere, legare con cinghia, cinghiare, cingulo vincire, ligare, sangler, ceindre. Sengiè, o cengiè un, percuotere aspramente, bastonare di santa ragione, *vehe*menter cœdere, percutere, bâtonner vivement. Dè na sengià, o cengià, dar una botta, una cinghiata, aliquem cœdere, percutere, pousser botte à quelqu'un.

Senperviv, pianta, che cresce per lo più sui tetti, e sulle mura, le sue foglie sono spesse, e polpute, e sempre

Sengra, composto di cene- jus, sempervivum majus, digitellus, sedum tectorum, joubarbe, numortelle.

> Senpi, contr. di dobi, scempio, semplice, simplex, simplus, simple. Senpi, semplice, per inesperto, soro, senza malizia, rudis, simplex, imperitus, bon, bonasse, simple, facile, crédule, sans malice.

> Scapiterna, sorta di drappo, ossia tera assai durevole . . . forse perpetuane.

> Senplice, semplicion, inesperto, soro, senza malizia, semplice, semplicione, simplex, imperitus, rudis, bardus, fataus, un sot, un niais, bien sample, bonasse, très-crédule.

> Seuplicista, quegli, che conosce la qualità, e le virtù dell'erbe dette semplici, e le custodisce, botanico, herbarius, botaniste, herboriste.

Sensa, preposizione separativa, senza, sine, absque, sans. Seusa, talora vale oltre, præter, sans, outre. A l'a tre mila franch d'redit fis, sensa l'inpiègh. Sensa sust , V. Sausosì. Sens'autr, certamente, senza dubbio, assolutamente , sì, certamente, appunto, senza falio, appunto, sane, profecto, scilicet, utique, procul dubio, oui, sans contrédit, sans doute, certainement. Sensa riva, e sensa fond, smisuratamente, senza modo, sregolatamente, immodice, præter modum, immoderate , vehementer , supra modum, sans règle, et sans mesure, sans bornes, extrêmement. Sensa butè ne sal, nė euli, subito, senza repliverdi, sempreyiya, sedum ma- ca, nulla interposita mora,

illico, d'abord, tout de suite, sur le champ. Vale anche senza pietà, senza compassione, absque ulia miseratione, sans remission, sans pitié. Sensa scarpe, descaus, scalzo, senza calzare, scalzato, discalcentus, déchanssé. Sensa caussét, chi è sena calze, sgambacciato, nudus erura , déchaussé , sans bas. Sensa dove , o ch'ui manca quaich dova, senza doghe, sdogato . . . . qui est sans douves, ou à qui il manque quelque donve. Sensa braje, senza brache, sbracato, femoralibus exutus, qui est sans culottes, qui a mis bas ses culottes, déculoté. Sensa conparision, oftre modo, senza comparazione, ultra modum, præter modum, sans comparaison, incomparablement. Per senza paragone, non paragomando, non facendo comparazione, non coæquando, non comparando, quin conferamus, o conferatur, sans comparer, sans conférer, sans faire comparaison. Sensa coda, moc, privo di coda, scodato, cauda mutilus, qui est sans queue, à qui on a coupé, ou arraché la queue. Sensa ganbe, sgambato, senza gambe, cruribus mancus, qui n'a pas de jambes. Sensa dent , sdentato , senza denti, edentulus, édenté , brèche-dent. Per simil si dice anche delle cose, alle quali manchi alcun dente, come seghe , e simili . . . édenté. Sensa dēūit, svenevole, senza garbo, sgarbato, senza avvenentezza, scomposto, sciatto, sciamannato, incultus, inelegans, invenustus, inconcinnus,

inurbanus, rudis, infacetus, mhil habens salis, aut leporis, dégingandé, décontenancé, impoli, désagréable, malotra, grossier, manssade, escogriffé, mal-bâti, mal-adroit, qui a ni grace, ni politesse, gauche, qui n'a point de gracv. Ciöv sensa testa, ciòv rasà, si dicono quei chiodi, il cui capo è al pari del·legname, o del ferro, o simile, in cui sono stati cacciati, chiodo accecato . . . . clou à tète perdue. Sensa testa fig., shadato, disattento, spensierato, disapplicato, negligens, incuriosus, inattentif, inappliqué, négligent, peu soigneux, distrait, dissipé. Sensa camisa, spogliato di camicia, scamiciato, absque indusio, exutus indusio, qui est sans chemise, qui est en chemise. Sensa fond, desfondà, cui è levato il fondo in tutto, o in parte, sfondato, cui fundus ademptus est, défoncé. Sensa fond, desfondà, per insaziabile, inexplebilis, insatiable, qui ne peut être rassasié. Per ismisurato , immensus , immodicus, démesuré, excessif. Sensa feuie, privo di foglie, sfrondato, frondibus spoliatus, etfenillé. Sensa plěina, splojà, senza huccia , senza corteccia , sbucciato , scortecciato , decorticatus, delibratus, épluché, écorce. Sensa greuia, desgrojà , sgruna , tratto dal guscio . sgusciato, sgranato, shaccellato, e putamine eductus, detractus, siliquis eductus, écossé, égrané. Sensa scorsa, splà, scuza corteccia, senza buccia, senza scorza, scortecciato, sbus-

cialo, decorticanus, ecorce, épluché. Sensa rola, desrola, senza mallo, smallato, putamine purgatus, pelé, sans écorce. Sensa cimossa, senza vivagno, svivagnato, nulla circumdatus ora, sans lisière. Sensa féader, desfodrà, senza guaina, squamato, districtus, ewertus , dégaine Sterni rot , sensa pianete, despianelà, dicesi di solajo, che abbia guasti, e rotti, o in tutto levati i mattoni, smattonato, lateribus spoliatus, décarrelé. Sen sa fomna, da maride, che non ha moglie , scapolo , smogliato, cœlebes, garçon, qui est sans femme, qui n'a point de femme.

Sensal, quegli, che s'intromette tra i contraenti per la conclusione del negozio, e particolarmente tra'l venditore, e '1 compratore, sensale, proxeneta, pararius, courtier, censal, agent, entremetteur.

Sensator, acensator, appaltatore del tabaceo, dell'acquavite, sale, polvere da schioppo , migliarola , palle di piomho, ec. . . . . fermier du tabac, de l'eau de vie, sel, poudre à giboyer, cendrée, etc.

Senser, V. Zenser. Sensiva, V. Zunsiva.

Sensitiva, pianta simile ad una piccola gaggia, che viene a noi dall' America , e dal Brasile ; ha cotal proprietà , che ad ogni semplice toccamento, o soffio tosto riserra le foglie, e ritira a se i rami; ma dopo breve spazio nel primiero stato ritorna; onde fu detta sa, æschynomene, frutex sensibilis, sensitive.

Senta, fascia, colla quale si cingono i panni al mezzo della persona, cintura, cingulum, cemture.

Senteña, somma, che arriva al numero di cento, centinajo, centum, une ecutaine, un cent. Scnteña, piccola quantità di filo, o di seta, per la quale tutti i fili d'una matassa sono legati insieme, bandolo, mataxw caput, centaine.

Sentenari sust., festa, solennità, che si celebra ogni cent'anni, votum sæculare ....

Senter, quel legno arcato, con che si armano, e sostengono le volte; centina, came $r \infty$  fulcimen, cintre.

Sentè , strada , via , sentiero , semita, callis, sentier, voie, route, chemin. Sentè d'traversa, sentiero, trames, chemin, qui traverse, une traverse.

Senti, sentire, sensu percipere, sentir. Senti, per udire, sentire, audire, percipere, sentire, accipere, onir, entendre. Per senti di, per aver inteso dire, auditione, et fama, oni dire. Sentì, dell' odorato, vale odorare, naribus percipere, olefucere, sentir, flairer. J sent un odoràs, sento un gran puzzo. Sentì, del gusto, vale gustare, gustare, sentire, sentir , goûter. *Sent*î , del tatto, vale aver sentimento di checchessia per via d'esso, sentire, sentire, sentir, être affecté de quelque chose par le tact. Col caval sentendse a forè, tiruva di caus, quel ronzino sentendosi pungere, tirava calcii. scusitiva, vergognosa, mimo- Senți, per conoscere, inten-

dere, sapere, accorgoni, sen- 1 est, sentir en quel état on est, tire, intelligere, cognosbere, putare, opinari, existimare, sentir, entendre, connoître, stappercevoir. Senti, per aver sapore, sapere, avoir un goût. Cost lard a sent del ransi. Senti ben, o senti mal na cösa, aver piacere, o dispiacere d'alcuna cosa, gaudere, oblectari, delectari de re aliqua, ægre, graviter ferre, prendre plaisir, ou déplaisir de quelque chose. Sentisse ben , sentisse mal, sentirsi hene, esser sano, non si sentir bene, o sentirsi male, esser infermo, valere, vel ægrotare, se porter bien, se sentir mal; si usa anche assolutamente, come per esempio, quando domandando dell' altrui sanita dicesi : Com' in sentive? com steve? come ti senti tu? ut vales? comment vous portez vous, comment va l'état de votre santé? *Sen*tisse dna cora, vale aver occasione di ricordarsene per danno, o dispiacere ricevuto ie. D' sosì m'n' a sentirēū fin ch'i viva ... diu recordabor ejus rei memoria non brevi delebitur, din animo meo id erit infixum, se ressentir de quelque chose. Sentisse tuta lu vita a fe mal, esser pesto, sentirsi dolere tutte le membra, tutta la vita, esser affranto, fiaccato, totum dolere, opprimi totius corporis doloribus, avoir le corps tout moulu, être tout moulu, se sentir des douleurs tout le corps. Sentisse, per riconoscersi, accorgersi, sentirsi, avvedersi dello stato, in cui si è, semetip um noscere, se connoître, savoir ce qu'on laguets.

Sentum , Sentigram , Sentimetr , V. Centim , Centigram, Centimetr.

Scattment, senso, potenza, e facoltadi sentire, sentimento, sentus, sens, sentiment. Sentime.it, per intelletto, senso, mens, intellectus, entendement, intelligence, connoissurce, capacité, habileté, science, falent. Sentiment, per significanza, eccellenza, e bellezza di concetto, sententice præstantia, delicatesse, beanté d'une pensée, d'un sentiment. Sentiment, per concetto, pensiero, opinione, sententia, opinio, sentiment, avis, opinion, sens. Esse sensa sentiment, andè fora d'sentiment, esser fuor del sentimento, uscir del sentimento, perder il senno, impazzare, esser pazzo, delirare, desipere, raffolir, devenir fou, perdre le sens , l'esprit , être fou, avoir perdu l'esprit.

Sentinela, soldato, che fa la guardia, ed anche quello spazio di tempo, che stanno i soldati vigilanti alla guardia, sentinella, vigiles, excubitor, vigilice excubice, sentinelle, garde. Fè la sentinèla, far la guardia, star di guardia, far la sentinella, excubias agere, être de faction, de garde, faire la sentinelle, monter la garde. Fè la sentinèla, per simil. si dice anche di chiunque stia in attenzione di checchessia, far la sentinella, circumspicere, animadvertere, se tenir en garde, être aux cintura, cingulum, suscingutum, ceinture.

Senturin, cinturino, cinturetto, cintolino, cincticulus, petite ceinture.

Senturon , fornimento di euojo, a eui s' attacca la spada, che si porta a canto, pendaglio, balteo, cinta di spuda, tracolla, budriere, bulthœus, balthæum, baudrier, ceinturon.

Senturonie, facitore, o venditore di pendaglii, ciute di spada, zonarius, ceinturier, faiseur, ou vendeur de ceinturons, et baudriers.

Sep, stromento, nel quale si serrano i piedi a' malfattori, ceppo, compes, ceps, entraves. Sep dla canpaña, quel legno, che bilica la campana, ossia quell' armatura di grosso legname, in cui sono incastrate le trecce, e manichi della campana per tenerla sospesa; cicogna . . . . mouton d'une cloche. Sep, vale auche origine di famiglia, ceppo, stirps, genus, origo, stipes, souche, tige, tronc, presa la metafora dal ceppo degli alberi, da cui derivano diversi ramı. di anquio, ceppo, toppo di legno, su cui si ferma l'ancudine, truncus, billot l'enclume. Buté ant' i metter ne' ceppi, inceppare, in compedes includere, conjicere, detrudere, mettre aux fers.

Sepa, parte del ceppo, a cui son attaccate le radici dell' albero, o piede dell'albero quando è tagliato, e serve per ardere, e per varii altri usi; distrahere, séquestrer, écarter.

Sentura, cintolo, cintola, [ceppaja, ceppo, toppo, ciocco, bandex, truncus, chieot, billot, tronc d'un arbre. Sepa, grosso pezzo di legno, su cui è fermata l'incudine; toppo, ceppo, truncus, billot de l'enciume.

> Sepolero, luogo, dove si seppelliscono i morti, avello, sepoltura, sepolcro, sepulcrum, tumulus, monumentum, conditorium, sépulcre, tombeau, monument. Sepolero, assol. dicesi per eccellenza quello di Gesù Cristo, santo sepolero, sanctum sepulcrum, saint sépulcre.

Sepolt, add. da seppellire, sepolto, seppellito, sepultus, enseveli. Sepolt, per occulto, nascosto, perduto, sconosciuto, sepolto, abditus, occultus, latens, enseveli, caché, occulte.

Sepoltura, l'atto stesso del seppellire, sepoltura, humatio, enterrement, sépulture. Sepoliura, per Sepolero, V. nel 1.º significato! Sepoltura, luogo sotterraneo in certe chiese, ove si seppelliscono i morti, tumulus, crypta, crypte.

Sepoltuari, colui, che possiede propria sepoltura, e dicesi rispetto al luogo , dove ella si trova; sepoltuario v. deil' uso.

Sequestr, comandamento, che fa la giustizia ad istanza del creditore a chi ha effetti del debitore, che gli tenga a sua stanza; staggina, sequestratio, pignoris captio, saisie.

Sequestre, allontanare, separare, dividere, separare, segregare, seducere, dissociare, sejungere, dirimere,

Sequestrè un, vale obbligarlo a non uscir da qualche luogo, sequestrare, detinere, enfermer quelqu'un. Sequestresse, allontanarsi, separarsi dal conversare con gli uomini, ab hominum cutu, consuetudine se segregare, se distrahere, s'écarter, se sequestrer, s'éloigner de la compagnie des hommes. Sequestrè, t. legale, fare staggina, sequestrare, pignus capere, pignore cavere, saisir, taire une saisie, user de main mise.

Sëra, luogo coperto, ove si mettono nell'inverno certe piante; conserva, stafa, stanzone, cella defendendis a frigore aurantiis aliisve plantis, serre. Sëra di portugaj, limon ec., stanzone degli agrumi...orangerie.

Serc , Serciè , V. Cerc , Cercè.

Serchè, far diligenza, adoperarsi per trovar quel, che si desidera, investigare, cercare , guarere, inquirere , conquirere, exquirere, disquirere, chercher, fureter, fouitler, tacher de trouver de découvrir quelque chose. Chi serca, trētīva, detto proverbialmente, vale che l'effetto ne segue, quando si pone la causa, qui quærit, invenit, qui cherche, trouve. Serche singh rove ant un chèr, serchè mesdì a quitordes ore, modi proverb., non contentarsi del convencvole, o metter difficaltà dav' ella non è; cercar cinque piedi al montone, cercar it nodo nel giunco, cercar Maria per Ravenna, nodum in scirpo quærere, chercher les défants, les difficultés du mal, ch il ny en a point, être trop ditheile, chercher midi a quatorze heures, subtiliser, laire des mauvaises difficultés sur des choses, où il n'y en a point à faire. Serche la rama ch'an bat, serchè la verga ch' un frasta, cercar di frignuccio, andar incontro a' pericoli, cercar le disavventure, procacciarsi noja a bella -po-sta, sibi caras, et molestias comparare, chereber malheur, chereher son malheur, chercher à se faire battre, chercher à se faire du mal, chercher chape-chûte. Serche'l poil ant l'env, guardar il pelo neli' novo, mettersi a considerare qualanque minutissima cosa, que inveniri non possunt aucupari, minima quæque seruturi, chercher à tondre sur un œuf. Serchè i mort a tavola, ricordare i morti a tavola, dire cosa non proporzionata al tempo, e al luogo, abs re logui, dire quelque chose, qui ne convient point au temps, et au lieu, où l'on est. Serchesse d'rogna da gratè, cercar guai, procacciarsi noje a bella posta, cercar il male come i Medici, cercar il pregiudizio suo, malum meredicare, chercher chape-chûte, chercher guignon. Serche l'aso ch' un j'è a caval, cercar l'asino, e stargli a cavallo . . . . . chercher son ane, et être des-

Serchè un pretest du Alman, cercar pretesti frivoli, insussistenti per rissare, de industria ciere rixam, fatsas causas fingere ad dispordiam,

Seren add., chiaro, che ha in se serenità, sereno, serenus, sudus, apertus, serein, gai, tranquille, calme, doux.

Seren, sust., serenità, contrario di oscurità, e di torbidezza, ma si dice del Cielo , e dell'aria pura , e chiara, e senza nuvoli, sereno, serenità, serenum, serenus aer, *serenitas* , sérénité , du temps, de l'air. Gota serenu appellasi la subita privazione della vista eagionata dall' ostruzione del nervo ottico, gotta serena ..... goutte sereine.

Sereña, Cielo, e aria seoperta, sereno, sudum, dium, vapores, o rores nocturni, le serein. Durmì a la sereña dormire a Cielo scoperto, dormire sub dio, coucher au se-

rein.

Serenesse, divenir sereno, ed è proprio del Cielo, seremarsi, serenare, devenir serein, se rasséréner, s'éclaircir.

Seri, V. Sari.

Sermente, ramo secco della vite, sermento, sarmento,

sarmentum, sarment.

Sernada, sorta di concerto dato di nottetempo al sereno davanti la casa d'alcuno; serenata, concentus nocturnus ad ostium alicujus, sérénade. Fé *le sernade* , far una serenata , occentare ostium alicujus, faire une sérénade. Fe le sernade adös a un fig., vale pereuoterlo, bastonarlo, svergheggiarlo, verberare, virgis ca-1

գս'սո.

Sernaja, agg. che si da alla carta difettosa, V. Carta ser-

naja.

Sërne, separare, o mettere di per se cose di qualità diversa per distinguerle, o per eleggerne la migliore; seegliere, cernere, sceverare, seligere, secernere, choisir, trier, séparer , diviser , éplucher. Sërne i spinàs, metaf, tratta dai guatteri, dalle cuciniere, gente, di cui se ne fa poco conto, e che si destinano in cucina a sërne i spinàs, mentre gli altri attendono a sollazzarsi , o ad affari di rilievo. Dicesi di donna, che trovandosi in una conversazione, o in un ballo, non è come le altre corteggiata, ed invitata a danzare, ed a godere del divertimento. Dicesi pure di zitella, che già avanzata in età non trovi marito. Sërne le *pules* , tor via le pulei , spuleiare, pulices tollere, épucer. Sërne le pules, figurat, vale esaminare minutamente, rivedere severissimamente ad alcuno il conto delle sue azioni, riveder il pelo, sindacare, tundere aliquem, rationem factorum ab eo petere, nasute distringere, inquirere, revoir le compte à quelqu'un, discuter, examiner sévèrement, exactement, éplucher la vie, les actions de quelqu'nn, rechereher ce qu'il peut y avoir de mauvais, de reprochable. Sérne i poi, spidocchiare, pediculis expurgare, épouiller, éplucher, ôter de la ver-

Sernèi, crivel, strumento, che serve a nettare i legumi dalla polve . da' grani leggieri, e simili mondiglie : egli è fatto con un orlo di legno, il circolo, o spazio del quale si riempie con un tessuto di pelo; bucherato, vaglio, crivello, vannus, cribrum, crible.

Sernia , lo scegliere , scelta, delectus, choix, triage. Sernia, per la parte più squisita, e più eccellente di checchessia. scetta, flos, robur, l'elite de

quelque chose.

Serniè, sceverare col vaglio dal grano, o biada il mal seme, o altra mondiglia, vagliare, cribrare, vannere, in-

*cernere* , **c**ribler.

Sernièra, due pezzi di ferro, o altro metallo, i quali forati da un capo s' incastrano insieme, e stanno saldi per mezzo d' un pernio, che si fa passare ne' detti fori; cerniera, verticulæ, arum, charnière.

Serniura, l'avanzo delle cose cattive separate dalle buone ; sceltume , marame , *pur*gamentum, rebut, épluchures, ordures, balayures. Serniùra, criviura, per la mondiglia, che si cava in vagliando , vagliatura , purgamentum, excretum, criblure.

Serp, animale senza piedi come la vipera; serpe, serpens, angnis, coluber, serpent, couleuvre.

Serpan , V. Sarpan.

Ser-papie, voc. fr., scansia, scaffale , scrittojo , *pluteus* , serre-papiers.

Serpe, Inogo pieno di ser-

auggiato; serpajo . . . . lieu. où il v a des serpens, des coulcuvres.

Serpeut, surpe grande, serpente, serpens, draco, serpent.

Serpentaria, sorta d'erba medicinale così detta, perchè il suo gambo è pieno di maechie a modo di serpeute, serpentaria, dragontea, columbaria, dracunculus, serpentaire.

Scrpentiè, V. Sarpentiè.

Serpentiña, consiste in diverse minute pustulette, che si alzano ben strette l'una accanto all'altra, alle voite in forma circolare, e vanno scrpeggiando per la pelle con gran doglia, e pizzicore; serpigine, impetigine, erpete, lichen, herpes, dartre, feu volage.

Serpièra, tela grossa, e rada , colla quale si rinvolgono balle , fardelli ec. , invoglia , involucrum, integumentum, se-

gestre, serpillière.

Serpil, e serpò, erbuccio odoroso, di sapore acuto così detto perchè va serpendo, ed ogni suo minimo ramoscello. che tocchi terra, tosto vi si abharbica, sermollino, serpillo, serpollo, serpyllum, thymus-serpyllum, serpolet.

Serv, animale boschereccio. che ha palchi, o corna ramorute, cervo, cervio, cerbio.

cervus, cerf.

Serva, la femmina del cervo, cerva . . . biche. Serva, per serventa, V.

Servel, quella parte interiore del capo, circondata dal teschio, nella quale risicde la pi , o luogo molto umido , virtù animale , cervello , cere-

Imum, cerveau, cervelle. Servel, per intelletto, giudizio, judicium, mens, ratio, cerveau, cervelle, entendement, jugement, esprit, sens. Avči L servel fait a granghìa, a davanöira, aver il cervello fatto a oriuoli, dicesi d'uomo incostante, vano, stravagante, cervello balzano, volubi*le ingenium habere* , tête à l'event, têle légère, gironette, tête verte, foile, écervellée, évaporée, sans cervelle, être un éventé, une girouette. Sensa servel, senza cervello, cervel d'oca, vecors, earors, cacarbita, lourd, sot, cervean creux. Servèl baravantaa, cervel hislacco, hisbelico, difficilis, morosus, ca pricieux, fantasque. Chi a nen servet, abia ganbe, vale che si dee supplire colla fatica a quanto si e trascurato per disattenzione, chi non ha cervello, abbia gambe, pedibus compensanda memoria, qui n'a point de tête, doit avoir des Timbes. Lanbichesse'l servel, stillarsi, o beccarsi il cervello, ghiribizzare, fantasticare, affaticare l'intelletto, mulinare, meditari, se crenser la cervelle, s'alambiquer l'esprit, donner la torture à son esprit. Fè butè'l servèl a partì, Të stë a la rason, butë a la cason, far tornare altrui il cervello in capo, dicesi del ridarre altrui alla ragione, e al dovere, in officio continere, faire rentrer quelqu'un dans son devoir, le réduire. Esse fora d' servel, fora d' sentiment, esser fuori di cervello, esser pazzo, o esser

colla mente molto sopraffitta per qual si sia ragione, desipere, agere inconsiderate, perdre la tête, être soi même, perdre son sang froid, être comme fou. Avei I servel ant' i garet, aver il cervello nelle calcagna, cioè esser privo di senno, aver men cervello d'un grillo, o d'un' oca , excordem , vecordem esse, être sans esprit, être lourd, sot, avoir l'esprit aux talons, avoir une téte de linotte. Fè stè un an servel, an sentiment, tenere, o fare stare altrui in sentimento, in cervello, farlo vivere con moderazione, costrignerlo a non uscir de'termini dovuti, in officio continere, ad sanam mentem adducere, contenir dans le devoir, mettre quelju'un à la raison. Perde 'l servèl, perder il cervello, confondersi, confundi, perdre l'esprit, se démonter, perdre la raison. Fè perde 'l servèl, confondere, torre il cervello, obtundere, démonter quelqu'un, lui faire perdre la tête.

Servèla, lo stesso che servèl, la parte bianea, molle, e spougiosa del cervello, cervella, cerebrum, cervelle.

Sęrvęlà , Sęrvęlèt , Sęrvęlin, V. Servlà , Servlèt , Servlin.

Serventa, fante, fantesca, serva, ancilla, famula, servante, soudrille, fille, ou femme de service. Serventa, è meglio al plurale Servente, ordiguo di ferro con due uncini, che serve per prendere il manico dei vasi, quando son caldi, per non abbru-

cus, crochet.

Serventiña, dim. di Serventa, servetta, servicella, servicina, garbata fantesca, ancillula, servula, elegans fumula, petite servante, petite fille de service, jolie servante, janne tille de service.

Serventon, Serventassa, avvilit, di *Serventa*, servicciuola, fantesca da poco, vilis ancilla, souillon, écureuse, laveuse

déenelles, tortillon.

Servi, far servitù, ministrare ad altrui, service, servire, deservire, inservire, officia, operam alicui dare, præbere, præstare, alicu ministrare, famulari, servir, agir, travailler, s'employer pour quelqu'un. Servi un malavi von tuta l'atension, useie tuta la cura, servir con diligenza un ammalato, diligenter ministrare agroto , diligentem operam ægroto præbere, soigner un malade. Servi un de dnė, imprestar denari ad alcuro, provvedernelo, alicui copiam facere argenti, pecu $ni\omega$ , credere alicui pecuniam, mutuam pecuniam, o argentum alicui dare, fournir, prêter de l'argent. Servi, assolutamente vale stare in servitù, essere schiavo, servire alicui, o apud aliquem servire servitutem, servir, être esclave, être dans la scrvitude. Servi un fin antel cul, in m. b. fare a uno ogni sorta di servità, servirlo di tutto punto, servir di coppa, e di coltello, omnem suam operam alicui præstare, être le conteau pendant de quelqu'un, servir tri, servus, famulus, servi-

ciarsi; gancio, gancetto, un- | queiqu' un ponetuellement . avec exactitude, ôtie tout dévoué au service de quelqu'un. Costa cosa a serv per tè co... questa cosa serve per questo, cicè s' usa, s'adopera a questo, e ha facoltà di questo, come il fuoco serve a scaldare . conducere, prodesse, conjume. servir, être bon, êxes prome à quelque usage. Se sa le dine cosa, vale adope ria, att. adhibere, se servic, idio u age, employer.

> Servient . mes , famigh in luoghi pubblici, e Magailia messo apparitor, hursica,

sergent, appariteur.

Servieta , Servieniu , V. Sal-

vięta, Salviętin.

Servisi, il servire, servitù, servizio, servigio, servitus, famulatus, service. Servisi, per beneficio, comodo, pro, beneficium, ntilitas, plaisir, bienfait, service, qu'on rend a quelqu'un. Servisi, per negozio, faccenda, negotium, res, affaire, besoigne. Servisi, per nopo, hisogno, opus, service, usage, hesoin. Servisi, tutto il vascliame da tavola, servizio . . . service. Servisi, nome collettivo de' servitori, che servono attualmente una persona, servidorame, servitù, servitia, la famille, la maison, la livrée, les domestiques de quelqu'un , valetaille. Servisi, portà, muta di vivande, servito, missus, service. Servisial , V. Lavativ.

Servitor, domestich, servo. servidore, famigliare, famiglio, mercenario, donzello, fante, che sta a posta d'alteur, domestique, valet de la familie. Servitor, servo suo, sorta di satuto, vale, je suis votre serviteur. A l'è mei esse gram padron, che bon servitor, è meglio esser capo di gatta, che coda di lione, malo hic esse primus, quam Romæ secundus, il est mieux être petit maître, que grand serviteur.

Servitit, gente di servigio de signori, o delle persone facoltose, cioè camerieri, servidori, scrivani, mastri di casa, cocchieri, donzelle, e simili; famiglia, serventi, servidorame, servità, servitia, orum, la famille, la maison, la livrée, le valetaille, les domestiques, etc. Servitù, il service, servigio, servitus, jamulatus, service. J'ēū faje na servitu ben longa. Servitu, per un diritto fondato sopra luogo stabile a pro di alcuna persona, o d'altro luogo stabile, scività, servitus, redevance, charge annuelle, term. legale.

Syrvià, sorta di salsiccia alla Milanese, ripiena di carne salata, e di aromati; cervellata, furcimen, cervelas.

Scrults, parte posteriore del cervello, che è una massa midollosa, situata nelle fosse inferiori dell'occipitale, cerebello, postica, posterior cerebri pars, cervelet.

Servlin, uomo stravagante, intrattabile, bell' umore, cervellino, cervelletto, morosus, difficilis, cerebrosus, bizarre, fantasque, hourre, homme insupportable.

Sesanta, nome numerale,

che contiene soi decine, sessanta, sexaginta, soixante.

Sesanteña, quantità di sessanta, sessantina, sexaginta, une soixantaine, soixante.

Sesì, v. fr., sequestrare, staggire, pignus capere, pignore cavere, susir, user de mainmise. Freid cha sesìs, freddo acuto, penetrante, rigido, che sorprende, frigus acerbissimum, acutum, rigidum, animum perstringens, corripiens, froid saissant.

Sesia voce fr., sequestro, staggina, sequestratio, pignoris captio, saisie.

Sęslon, o sislon, letto di riposo per il giorno, anaclintherium, bergère, chaisse longue, fautcuil.

Ses-sent, o sessent, nome numerale, che contiene sei centinaja, seicento, secento, seccentum, six-cents. Cui del sessent, secentista, colui, che serive italianamente nello stile communemente introdotto dopo il secolo sestodecimo... celui, qui écrit dans le goût des écrivains du siècle dix-septième. Stil del sessent, maniera di serivere da secentista, secentismo... manière d'écrire dans le goût du siècle dix septième.

Session, tempo, pendente il quale si tiene un'assemblea aperta, sessione, congresso, conventus, session, séance. Session, conversasion, ciaciarada, chiacchieramento, ineptus sermo, sermocinatio, parlerie, entretien.

Sesta, arnese da tenervi, e portarvi dentro robe, intessuto per lo più di vimini, canne,

e simili materie, cesta, zana, piniera, cista, calathus, canistrum, pamer, corbeille, éventaire, bournehe, berceau. Se ta ova, cesta ovata, zana, cista, hotte. Sesta da panatè, V. Corbèla.

Sestin, cestello, cestellino, cestino, cistala, cistella, fiscella, petite corbeille. Sestin da fidle, cestello de vermi celtieri per riporvi entro le loro paste . . . . maniveau.

Sestin, arnese per riporvi entro robe, in uso specialmente dei vermicellaj, e dei pizzicagnoli, intessuto di ranni fessi di salci, o di castagno, con due piccoli manici ai lati, cesto, cestello, canister, corbeille, maniveau.

Set, nome numerale, che segue al sei, sette, septem, sept. Set elèvar, ter. di giuoco, sette volte la posta, il vala . . . . sept , et le va. Set volte, sette volte, septies, sept lois. Set volte unt, settup o, septuplum, septuple.

Sete, porre a sedere; setè um, figur, , vate revarlo di carica, o da ministerio, porre a sedere alcuno, aliquem ex officio , munere depettere , de*ponere*, destituer quelqu'un de sa charge. Setè un sun such, abbandonar alcuno net suo maggior bisogno, aliquem deserere, abandonner quelqu'un. Setesse, proprio degli uomini, e d'alcum animali quadrupedi, e vale riposarsi, posando le natiche in qualche lnogo, su qualche cosa, sedere, sedere, assidere, con-

salci, vermene di castagno, l'être assis. Stesse a tavola, sedere a mensa, stare a tavola, mensie accumbere, être à taoie.

> Seteniès, pezza da soldi sette, e mezzo.

> Setro, bacchetta Reale, seguo d'autorità, e dominio, sceltro, sceptrum, sceptre.

> Sev, condenda, o riparo di prani, o altri sterpi, che a piantano in sui eiglioni de' campi per chiuderli, siepe, sepes, haie, échalier. Sev, dicesi figurat. d'altre cose, che struno attorno a checchessia a guisa di siepe, sepimentum, ciòture.

Sēūgu, requie delle operazioni esterne per legamento del senso comune dato dalla natura per ristorar gli animali, sonno, somnus, sommeil. Murì d'sēūgn, caschè dla sēūgn, aver voglia grandissima di dormire, morir di sonno, cascar di sonno , dormiendi flagrare cupiditate, être accablé de sommed, avoir grande envie de dormir. Durmi un sēugn, *fè un sēugn* , far un sonno , dormir un sonno, somnum uuum edormiscere dormir un bon sommeil. Sēūgn, per immagini, idee di chi dorme, somo, somuium, insomnium, visum, songe, rève, idee, pensée, imagination d'une personne, qui dort. Dicesi com? un sēugu, e vale come di passaggio , come cosa da non sperarsene la riuscita, come per nn sogno , *obiter* , comme un rêve. Sta nëuit j'eu fait cost sēugu, sta notte ho fatto questo sogno, hoc visum objectum sidere, insidere, s'asseoir, l'est mihi dormienti nocte ista... Scuia, taca da botal, quei sostegni, sopra i quali si posano le botti, seddi . . . . . . cleantier, sur quoi ou pose des muids, des tonneaux dans les caves, V. Taca da botal.

Sēūl, si dice quel disteso di mercatanzie, di grasce, o di cose simili poste ordinatamente in pari l'uno sopra l'altra, suolo, strato, series, ordo, lit, conche de quelque chose étendue sur une autre. Sēūl per sēūl, vale distesamente, per ordine l'uno sopra l'altro, a suolo a suolo, ordinatim, distinctim, par couches.

Sēuli, contr. di rudi, malegual, liscio, o che ha nella sua superficie egualità per ogni parte, lavis, politus, planus, poli, um, lisse, plain , plat. Sēūli agg. di nastro, o simile, e vale che non è fatto a opera, puro, piano, planus, æquus, tout uni, qui n'a aucun ornement dessus. Fil sculi, filo liscio, uguale, filum æquum, pla num, fil uni, qui est filé également, Sëuli, dicesi anche di abito, biancheria, letto, e simili, e vale succinto liscio, senza ornamento alcuno, onde: ande vesti seuli, vale succinto, sumplex, sine ullo ornamento, habit, linge, lit tout uni, simple. Stra sēidia, cammino piano, iter complanatum, wquum, simplex, via inoffensa, chemin tout uni. Sculi, che è senza nodi, uguale, liscio, enodis, lævis, lævigatus, lisse, et poli, qui n'a point de nœuds.

Seure, v. pop. in luogo di sorela, sorella, suora, sorur, sorur.

Sfucià, sfrontà, senza vergogna, noncurante di vergogna, sfacciato, sfrontato, impudens, inverceundus, expudoratæ frontis homo, oris duri, perfrictæ frontis homo, audax, temerarius, effronté, impudent, insolent, arrogant, téméraire, dévergondé.

Sfame, V. Desfame.

Sfarda, dissoluto, licenzioso, libertino, sfrenato, efficentis, dissolutus, licencieux, libertin, désordonné, déréglé, débauché, dissolu. Sfarda, per disapplicato, negligens, alienus, inappliqué, dissipé, distrait, négligent, inattentif.

Sfarinė, distare in farina, o ridurre in polvere, a guisa di farina, sfarinare, in pulverem resolvere, réduire en pondre, broyer, rendre fin . comme de la farine. Sfarinesse, disfarsi, o ridursi in farina, starinarsi, in pulverem resolvi, tomber en poussière, ou se résoudre en farine. Sfarinesse, dicesi di alcune frutta, come pere, mele, o simili, le quali non reggono al dente, e soptiono essere anche scipite, e di colore sbiancato, e pallido, solubilis, friabilis, farineux.

Sfèra, stil, verga di ferro, o di altro metallo, che mostra l'ore negli oriuoli a sole, gnomone, ago, gnomon, indagator umbræ, gnomon, style, aiguille d'un cadran solaire. Sfèra, verga di ferro, o di altro metallo, che girando attorno alla mo-

stra dell'oriuolo a ruote, ne l indica le ore, i quarti, li minuti ec., lancetta, saetta, horarum index , aiguille de montre. Sjera, vale anche grado, stato, onde: surti, andè föra d'soa sfèra, useir del suo stato, far più che non comporta la propria condizione, illa ferre non valent ipsius hameri, sortir de sa sphère, des bornes, de son état, de sa condition. Sfèra, quella scienza, che insegna il moto, e la disposizione de' corpi celesti, sfera.... la splière, l'astronomie. Sfèra armi*làr* , quella macchina tonda , e mobile composta di varii cerchii rappresentanti quelli, che dagli Astronomi sono stati immaginati ne' Cieli, sfera armattare . . . . sphère armitlaire.

Sferlèca, taglio, sfregio fatto altru sui viso, sberieffe, e sberieffo, istus, vulnus ori inflictum, balafre.

Stanchèsse, rompersi checchessia per interna torza nelle parti laterali, sfiancarsi, lateribus infilingi, disrumpi, delumbari, s'écrouler, s'affaisser par les côtes.

Stienchi, smils, che ha la panera vota, smilso, inanis, fluet, qui a le ventre vide.

Sjiatesse, perder il fiato per lo più pel soverchio gridare, sfinarsi, delassari, s'époumonner, s'égosiller, s'éguenler.

Stiguresse, V. Destiguresse.
Stiguresse, è propriamente lo usene, che fanno le fila sul tagho, o straccio de panni, spicciare, stilacciare, fila ducere, dissolvi, éfautiler, s'éffiler.

Sfile, V. Desfile. Stiori, V. Desfiori.

Sita, dolor pungente, e intermittente, fitta, trafitta, acutus dolor, douleur aigue, et intermittente. De die sfite, cagionare dolore acuto, martellare, torquere, vexare, exsauciare, picoter.

Sfodrè, V. Desfodrè.

Sfögh, sfogamento, sfogo, exitus, sortie, issue. Sfögh, per metal., sfogo, licentia, soulagement, contentement,

V. Sjoghè.

Sjoghè, esalare, sgorgare, uscir fuora, e si usa in seuso attivo, e neut. pass., sfogare, exhalare, diffundi, evaporare, effluere, evaporer, exhaler, couler. Sfoghe, per mandar fuora, dar esito, alleggerire, sminuire, e il più delle volte si dice di passione, e d'affetti, sfogure, imminuere , levare , mitigare , lenire, temperare, mulcere, soulager, décharger sa douleur, sa colère. Lasse sfoghe, compiacere, contentare, genio indulgere, satisfaire, rendre content quelqu'un. Sjoghesse contra d'un, sfogar la collera, dar esito al conceputo sdeguo contro alcuno, in aliquem iram effundere, evomere, stomachum, iracundiam in aliquem erumpere, iram explere, satiare, décharger sa colère contre quelqu'un. Dè sfögh , vale lo stesso che sfoghe, in s. n. pass.; de sfögh, lasse un sfogh, fare un'apertura, per dar esito a checchessia dare sfogo, fare uno sfogatojo, foramen instruere, faire un

Sjogonà , V. Desfogonà.

Sinja, torta sfoja, spezie di corta fatta di stoglie di pasta, cogliata, pastilius foliaceus, feudictage, tourte feuilceus.

Sjojada, ofèla, giambèla, ec., spezie di paste fatte con zuccaro, barro, farma, uova, e simili, e queste sono portate da alcuni dove si fanno feste, o raddotti, confortini, ciambelle, berlingozzi, bellaria, dulcia, crustulum, sciblita, pain d'épices, gimblet te, échaudé, craquelin, croquet, gâteau, feuilleté.

Sjojadè, oflè, colui, che fa, o vende berlingozzi, ciambelle, confortini ec., ciambellajo, confortinio, pistor dulciarius, crustularius, faiscur de pain d'épices, qui fait des échaudés, des gimblettes, des gâteanx, etc.

Sfojatè, cercare in un libro, in un archivio, rivolgere le carte de libri minutamente, squadernare, libros evolvere, perlustrare, perquirere, perscrutari, fouiller dans les livres, dans les archives, feuilleter un livre.

Sfojė, dividere in falde, sfaidare, in laminas dissecare, couper par tranches, par éclats. S/ojesse, dividersi in falde, sfaldarsi, in laminas, in bracteas dividi, s'extoher, tomber par éclats. S/oje, per levare le foglie, strondare, sfogliare, folia decerpere, effeuiller, ôter les feuilles.

Sjojor, forse da foja ital., amante, cicisbeo, immunorato, ganzo, amator, amasius, le soupirant, le galant.

Sfojöira, innamorata, ganza, amasia, la maîtresse.

Sfoira, v. bassa, flusso del ventre, ma senza sangue, soccorrenza, cacajuola, alvus cita, soluta, liquidior, flux, ou cours de ventre, dévoienent.

Sfondà add., senza fondo, em è levato il fondo in tutto, o in parte, V. Desfondà.

Sfonda, sust., una veduta di prospettiva, che dimostri gran lontananza, stondo, sfondato. Sfondà, per quello spazio vacuo lasciato nei palchi, o nelte volte per dipignervi, e anche la pittura medesima fatta in simili spazn, sfondo, sfondato... enioncement, le lointain.

Sfonde, V. Desfonde.

Sforgione, rattizzare il fuoco, muovere i tizzoni colle molle, disordinarli, prunas, ct torres movere, turbare, fourgonner. Sforgione, per disordinare, scompigliare, abbatuffolare, turbare, confundere, fourgonner. Storgione, riempire a soprabbondanza, ristringendo fortissimamente la materia nel continente, ed è più proprio del cibo, che d' altro, impinzare, supra modum implere, empifrer, remplir, faire regorger, gorger, souler. In sign. n. pass., supra modum se implere, s'empifrer, se soûter.

Sforgo, v. pop., la saetta, che vien dal Cieto, che è esa-lazione accesa, che scoppia con violenza fuor delle nuvole, folgore, fulmen, foudre, tonnerre. Sforgo, v. pleb., si prende anche in senso fi-

gurato, per significare una persona di straordinaria vivacità, quasi folgore, vispo, promptus, alacer, vif, prompt, alerte.

Sjorse, forzare, costriguere, sforzare, cogere, compellere , adigere , impellere , con traindre, violenter, obliger, forcer, gêner, presser. Sjorse na ciav, na saradura, piegare, guastare una chiave, una serratura, o toppa, flectere, torquere, convertere clavim, serum, forcer une clef, une serrure. Sforse na fia, sforzare una pulcella, vim afferre virgini, pudorem virgini extorquere, pudicitiam virginis per vim expugnare, per vim stuprare virginem, violer, forcer, violenter, contraindre par force, etc. Sforsesse, fè tuit i seu sfors, ingegnarsi, affaticarsi, far diligenza, far forza, fare i suoi sforzi, conari, niti, studere, omne studium, operam, diligentiam udhibere, ponere, s'efforcer, s'évertuer, faire son possible, donner tous ses soins. Sforsesse, vale anche far forza per mandar fuori gli escrementi del corpo, il parto, e simili, ponzare, niti, faire des efforts, pousser, come pour accoucher, pour aller à la selle, etc.

Sfracasse, metter a rovina, in conquasso, rompere in molti pezzi, fracassare, conquassare, confringere, clidere, obterere, perfringere, fracasser, briser, rompre, mettre en morceaux, casser.

Sfrase, abortire, disperdersi, abortum facere, avorter.

Sfrasle, quasi interamente disfare in frangendo, sfracellace, elidere, obterere, écraser, priser, fracasser, rompre.

Sfrat, bando, bandamento, esilio, proscrizione, fuga, vel exulium, proscriptio, relegatio, deportatio, funte, évasion, ou bannissement, exile, expulsion. Dè le sfrat, dare altrui lo sfratto, lario sfrattare, in exilium mittere, pellere, chasser, exiler, bannir.

Sfratè, in sign. att., mandar via, ejicere, chasser, mettre dehors. Sfratè, in s. n., andar via con prestezza, shiettare, sfrattare, solum vertere, aufugere, evadere, se proripere, fuir, trousser son sac, et ses quilles, s'en aller, plier bagage, s'enfuir.

Sfreide, in s. att. raffreddare, far divenir freddo, refrigerare, frigefactare, refroidir. Sfreide, in s. pure att. diminuire, rallentare, scemare il fervore nell'operazione, o nell'affetto, minuere, extenuare, perfrigerare, refroidir, ralentir. Sfreidesse, divenir freddo, defervescere, refrigescere, se refroidir, devenir froid. Streidesse, per rallentarsi, scemarsi il fervore nelle operazioni, o nell'affetto, defervescere, refrigescere, se ralentir, s'attiedir, devenir tiède. La carità vers del prossim a se sfreida, s' intiepidisce, si raffredda l'amore verso del prossimo infringitur, ac debilitatur proximorum caritas, la charité envers le prochain se refroi-

Sfreidura, parlandosi di due [ la douane pour n'en point papersone, la cui amicizia ha soilerto qualche alterazione , si dice: Ajè'n po' d'sfreidura tra lor, v' ha qualche freddezza tra loro, refrixit inter cos amor mutuus, imminutum est inter eos studium, leviter inter se dissident, il v a de la froideur entre eux, quæ dam aversi animi significatio, indifférence , froid accueil , froidure.

Sfris, taglio fatto sul viso, sfregio, vulnus ori in/lictum, chinfrencau, balafre sur le visage. Sfris, per la cicatrice, che di taglio rimane sfregio, cicatrix, stigma, conture, cicatrice d'une balafre. Sfris, quel parlar coperto, il quale con acuto motto punge altrui, bottone, staffilata, motto satirico, mordace ec., scomma, dicterium, brocards, mots piquans, railleries amères.

Sfrise, fare un taglio nel viso altrui, sfregiare, vulnus ori infligere, stigmatibus faciem deturpare, balafrer, blesser en faisant une balafre.

Sfrontà, Sfrontaron. Sfrontà com' n' urinari, com la pistola d' un sbiri, sfacciato, senza vergogna, temerario, audace, inverecondo, svergognato, arrogante, sfrontato, insolente, spavaldo, impudens, protervus, expudoratæ frontis, perfrictæ frontis, audacissimus, impudent, effronté, insolent, arrogant, andacieux.

Sfrös, il celare alcuna cosa a' gabellieri, per non pagar gabella, e la cosa stessa celata, frodo, vectigalium dever les droits, contrebande.  $D^{\prime}$  s/ros, avv. furtivamente, di contrabbando , *clam* , *fur*tim, furtivement, a la derobée, en cachette, en catimini.

Sfiosaaor, colm, che fa contrabbandi, contrabbandiere, mercium vetitarum mercator, vectigalium jraudator, trebandaer.

Shose, far contrabbandi, vectigalia fraudare, l'aire la contrebande. S/rose, togliere, o rubar di soppiato, senzachè aitri se ne accorga, o senza pagare; bubbolare, clam surripere, fraudare, furtim auferre, prendre, ravir, enlever, décober en cachette, escamoter.

Sjucinada , quantità grande di enecchessia , fucinata , sfucinata, magna vis, multitudo, numerus, grand nombre, une grande quantité, multitude.

Sfume, t. pittoresco far degradare il cotorito, confondendo dolcemente gli scuri colle mezze tinte, e queste col chiaro, sfumare, o sfummare . . . . cifumer. Quader, o nitura ben sfumà, ben unìa, quadro bene sfumato, ben unito . . . . . tableau d'une belle fonte.

Sfurmine, o Sfurminesse, stritolare in s. att., e n. pass., deterere, comminuere, friare, atterere, o deteri, friari, comminui, broyer, briser, émier, émietter, iéduire en poudre, ou en petits morceaux, léviger, froisser entre ses doigts, ou se briser, s'émier etc.

Sparnie, in s. n. useir del froudatio, ce qu'on cache à proprio nido, cavarsi di nice

chio, snicchiarsi, e nido exire, *evolare* , sortir du nid. *Sfiir* niè, metaf, uscir del proprio luogo, stacearsi dal suo posto, sniechiarsi, snidiare, mutare se loco , hospitium linguere , ex cedibus suis exire, décamper, quitter sa place, sortir de sa place, quitter sa demeure. Fè sfurniè, fè surti dant' el nì, cavar del nido, saidiare, pullos vido detrahere, aves ex nido d'ripere, ôter du nid, denicher. Osel sfurniòr, uccelletto, che comincia appena ad uscir del nido, a svolazzare, pullus a matre, vel a nido recens, petit oiseau, qu'on vient seulement de dénicher.

Sfurvaje, ridurre in bricioli, sbriciolare, stritolare, sminuzzolare, sbrizzare, terere, conterere, comminuere, réduire en petits morceaux, piler, concasser, froisser, broyer; parlandosi di pane, émier, émietter. Sfurvajesse, ridursi in bricioli, sbriciolarsi, stritolarsi, deteri, friari, se briser, se réduire en petits morceaux.

Sgabiè, cavar dalla gabbia, sgabhiare, cavea educere, décager. Sgabiè, figur. uscir fuori, egredi, exire, sortir, sortir comme de la cage.

Sgabusè , V. Desgabusè.

Sgair, guasto, scialacquamento, danno, rovina, disertamento, strage, male, damnum, detrimentum, ruina, pernicies, occidium, exituum, eversio, vastitas, clailes, dommage, dégât, délabrement, ruine, destruction, désolation, bonleversement, ravage, agatis.

Sgaira, dissipatore, prodigo, scialacquatore, prodigus, effusor, profusor, profligator, gaspillem, dissipateur, prodigue, qui dissipe beaucoup de bien.

Sgairè, guastare, corrompere, rovinare, danneggiare, dissipare, disfare, sconciare, sciupare, vitiare, depravare, corrumpere, diripere, vastare, evertere, turbare, gâter, troubler, endonmager, détériorer, délabrer, corrompre, dépraver, débaucher. Sgairè i dnè, gettar via i denari in cose trivole, e vane, scaccazzare, pecuniam in res inutiles prodigere, effundere, se rumer en folles dépenses, jeter son argent.

Sgalese, prendere errore, o sbugho, sgarrare, errare, fallere, decipi, se tromper, se méprendre, prendre le change. Sgalese, mostrare una certa allegrezza con atti, e con movimenti a guisa, che talora fa il gallo, rmgalluzzarsi, gestire, se recoquiller, s'enorguentir, s'enbardir, se dres-

ser sur ses ergots.

Sganassa, il mordere, e il segno, che lascia il morso; morsura, morsicatura, morsus, vel pars morsu lacera, morsure. Sganassà, per ischiamazzo, romore, strepito, fracasso, strepitus, tumultus, clamor, clabauderie, criaillerie, piaillerie, vacarme. Sganassà, per parole pungenti, viltane ec. Desse die ganassà, in m. b. e pop. bisticciarsi, proverbiarsi, bezzicarsi, jurgiari, garrire, contendere, se picoter.

Sanasse, schiamazzare, perstrepere , garrire , clabauder. Sganassesse, V. Desse dle sganassà.

Sganbassà, andata, gita inutile, laugo viaggio infrut tuoso. Fè na sganbassà, andar attorno, senza concluder quello, per cui si va, audar sene in gite, obambulando tempus terere, wihil ager... perdre ses pas, ses peines, ses soins.

Sganbitè, muover le piante con veloce scotimento de'piedi, spingare, springare, guizzar co' picdi , plantas agitare, pro pellere, brandiller les pieds, gambiller. Sganbitè, dicesi degli animali, che tirano calci morendo, gambettare, cruia agitare, gigotter. Sganbite comense a sganbité, dicesi de' bambini quando cominciano a andare , zampetlare, *pedes mo*tare, commencer à marcher.

Sganfaron, sganfe, Vedi

Scanfaron , scanfè.

Sgangane, levar di sesto, slogare , sgangherare , emove*re* , démantibuler , disloquer ,

deranger.

Sgardamlà, add. da sgardamle, V. Eñi sgardamla, aggiunto d'occhio, che abbia arrovesciate le palpebre, scerpellato , occhio scerpellino , oculus laceratus, œil éraillé.

Sgardamlè, squarciare, lacerare, stracciare sbranando, lacerare, dilaniare, discindere, discerpere, déchirer, accrocher, dilacérer, V. Sgorgè.

Sgarè, prender errore, sgar rare, falli, decipi, se tromper, se méprendre. Sgarè la stra, smarrirsi, sviarsi, per-

dersi, uscir di strada, forviare, fallir la strada, declinare de via , deflectere ex ttinere , itmere deerrare , s'égarer, se détourner du chemin, se furvoyer. Sgare, per forviare, traviare, uscir di proposito, averrare a proposito, s'égarer en parlaut, s'écarter de son sujet.

Sgari, guidare piangendo, striliare, squittire, urlare, gridare quant'altri n'ha in goa, stridere, vocem acutam tollere , ululare , gaunire , ejulare, striuere, cmer, glapir, nurler, jeter les hauts-cris, crier à tue-tête, crier comme un aigle.

 $S_{\mathcal{B}}.ui$ , voce, che si manda raori stradendo, strido, strido, stridore, stridor, cri, hants-cris.

Sgarognè, intaccare alquanto ia pelle con un ago, code unghie, o con altra cosa acuta, o tagliente, scalfire, scarificare, teviter incidere cutem, acicula, cultro, unguibus leviter cutem sulcare, efflenrer , éraller la peau , l'entamer, l'écorcher légèrement. Sgarognè la tëra, smuovere leggermente la terra, leviter *sulcare terram* , éffleurer la terre. Sgarognė, intaccare leggiermente la corteccia di qualche cosa, calterire, scabere, lœdere, entamer, faire des entailles, des coupures.

Sgarognura, leggier ferita in pelle , e la lesione di tal ferita, scalfittura, leccatura, scaricatio, teve vulnus, entamure, éraflure, écorchure lé-

gèile.

Sgartè, pestare, o calcare

altrui il calcagno della scarpa, andandogli appresso, scalcagnare, calcent culce premere, o terere, calcent deterere, éculer les souliers.

Sgatè, cercar con curiosità, con ansietà per ogni dove, svolgere ogni cosa per veder eio, che v'è, frugare, singula scrutari , latebris omnibus perreptare, fureter, fouil ler dans tous les coins, fureter par tout avec trop de curiosité, d'empressement. Sgatè, cercar di sapere, esplorar destramente, investigare, in dagare, inquirere, perquirere, investigare, indagare, chercher, fouiller. Sgate, il raspar de'polli , razzolare , scal pturire, gratter comme les poules. Sgate, scavare, cavar sotto, affondare, far buca, effodere, excavare, creuser, caver, fouiller, fouir. Sgatè crēūs, scavare assai profondamente, altius effollere, approfondir, crauser bien avant. Sgatè 'l feu, smuovere i tizzoni del fuoco colle molle, o con altro, e disordinargli, prunas, et torres motare, ac turbare, fourgonner, remuer le feu avec les pincettes, etc. A ja nen autr che sgateme'l fēū, altro non fa che sinuovere i tizzoni del fuoco, pranas, et torres assidue motat, ac turbat, il ne fait que remuer, ou remue sans cesse la braise, et les tisons.

Sgav, la parte scavata di qualche cosa, scavo, cavum, pars excavata, creux, fouille, fosse.

Sgavasesse, dire senza riguardo il proprio sentimento, re, labi, delabi jallente ve-

sfogarsi, dire contro d'alcuno senza ritegno tutto quel male, che si puo dire, sciorre la tocca ai sacchi, scuoter il sacco pei pelliciui, evomere, effundere iram, maledicta in aliquem, dire le pis qu'on pent contre quelqu'un, parler sans ménagement contre quelqu'un.

Sgave, cavar sotto, scavare, affondare, far buca, effodere, excavare, creuser, caver, fouiller, fouir.

Sgheira, V. Sgaira. Sghenb, V. Sginb.

Sghēūsa, o sghēūsia, voca pleb., grande appetito, fame, jumes, esuries, faim. Avèi la sghēūsia, aver la picchietella, la sagratina, aguzzarsi il mulino, crescer l'appetito, aver gran fame, esurire, famem augeri, avoir un grand appetit, être affamé, mourir de faim.

Sghic, sifoncino, di cui si servono i ragazzi per ischizzare acqua per trastullo, siphunculus puerorum, siphon, tuyau, petit vase, qui sert de jouet aux enfans en faisant sortir leau en l'air.

Sghicè, far uscire l'acqua dat sitoncino, dallo schizzatojo, come fanno i ragazzi per ispruzzate in qualche luogo, .... faire sortir l'eau pour arroser, V. Spricè.

Sghiè, o squarè, scorrere, e si dice propr. del piede dell' animale, quando posto sopra cosa lubrica, scorre senza ritegno, e generalmente si dice d'ogni altra cosa, che a quella similitudine scorra, sdrucciolare, labi, delabi fallente ver-

cticio, glisser. L'aso sghìa s' a l'è vera, non può darsi, ficri nequit, il n'est pas vrai, it ne peut pas être. Sghiè, peu levesse, V.

Sghiaròla, Vedi Lesa. Per sentiere, che va alla china, dove con difficoltà si può andare senza sdrucciolare, sdrucciolo, via lubrica, lubricum, glissoire, endroit glissant.

Sghignassada, o sghignofada, riso smoderato, e quasi per ischerno, glignata, cachinnus, rire moqueur.

Sghignassè, sghignofè, ridere smoderatamente, ridere con strepito, sghignazzare, sganasciare dalle risa, cachinnari, cachinnos edere, éclater, pouffer de rire, rire à gorge déployée.

Sgiaf, colpo dato nel viso con mano aperta, schiaffo, ceffata, colaphus, alapa, soul-flet, gourmade. Dè un sgiaf, dar una ceffata, colaphum impingere, alapam ducere, làcher un souffet, couvrir la joue.

Sgiuflè, dare schiaffi, dare cellate, schiaffeggiare, colaphis codere, souffleter.

Sgiasset, dimin. di sgias, cettatina, cettatila, levis alapa, un petit sousset. Sgiasset, è comunemente una cettata data per ischerzo, amica cettatella, cettata burlevole, levis alapa, un sousset donné en badinant, ou par badinage.

Sgiaflon, garöfo d'singh fēūi, ceflatone, ingofio, musone, forte colpo dato nel viso con mano aperta, gravis alapa, casse-museau, un grand soufllet.

Sgiai, orrore, spavento, ribrezzo, subito tremore, ghiado, horror, tremor, frissonnement, frayeur, effroi.

Sgiai, cagionare un certo commovimento di sangue con arricciamento di peli, che per lo più viene dal vedere, o sentire cose orribili, e spaventose, o dal provare eccessivo freddo, dar ribrezzo, aggliadare, capriccio, ghiado, orrore, spavento, raccapricciare, diacciar il sangue, horrorem, tremorem incutere, faire frissonnement, frayeur, faire frémir, éponvanter, effrayer, faire dresser les cheveux, saisir.

Sgicà, add. da sgichè, incurvato, imbarcato, curvus, courbé.

Sgichesse, siresse, fè gon-ba, dicesi comunemente d'asse, o legni non molto grossi, che agevoimente, e senza spezzarsi si piegano, o volgono dopo che sono messi in opera, s'meurvano nella larghezza, risaltano dal piano piegandosi, imbarcare, imbiecare, curvuri, curvum esse, se comber, se dejeter.

Sginb, add. sghenb, sghembo, torto, obliquus, tortu, crochu, oblique, croche, cagneux, bancroche.

Sginb sustant, obbliquità, sglembo, obliquitas, obliquite, tortuosité. D'sginb, d'ghinda, d'garèla, a sghembo, a schimbescio, a schisa, a schiancio, oblique, de biais, de guingois, de travers, de côté.

con mano aperta, gravis alapa, Sginbè, verbo att., piegare, casse-muscau, un grand soufilet. incimare, volgere verso una

delle parti, incurvare, abbas- l sare, chinare, inclinare, reclinare, pencher, baisser d'un côté plus que d'un autre, incliner, comber, mettre quelque chose hors de son aplomb. Sginbe, verbo neutro, andar a sbieco, sbiecare, pendere, obliquare, biaiser, être de biais.

Sgnachè, sgnichè, sbergnichè, schissè, cichè, crasè, schiaeciare, acciaecare, smaccare, ammaccare, obterere, conterere, collidere, écraser, écacher, concasser, meurtrir. Sgnachè 'l nas, schiaceiar il naso ad alcuno, nares contundere alicui, écraser le nez. Sgnachè un, felo restè con na branca d'nas, svergognare alcuno collo scoprire i suoi difetti, smaccare, *traducere*, faire honte à quelqu'un , l'affronter, lui reprocher ses defants.Restè sgnacà, restè gnech, rimanere smaccato, restar con danno, e con vergogna, traductum esse, rester avec un pied de nez. Sgnichè, dicesi della pioggia, quando cadendo impetuosa rende più dura la terra, assodare, indurare, duritiem inducere, solidiorem reddere, affermir, rendre dur, endurcir.

Sgnesse, V. Segnesse.

Sgnor, colui, che ha signoria, dominio, e podestà sopra gli altri. Le sgnor del lēugh, signore, dominus, seigneur. Sgnor, per qualità, e titolo, che si da per onore, civiltà, e convenienza alle l persone, alle quali si parla, o si scrive; signore, dominus,

padrone, herus, maitre, sei-

encur.

Sgnora, è anche titolo, como signore agli uomini, signora, domina, maitresse. Sguera, usasi anche dalle persone civili, per moglie, u.cor, temme. Sgnora, per qualità, che si dà per onore, o civiltà, o convenienza ad una donna; signora, domina, dame, ma-

Sgnords, signor grande, signor d'alto affare, di grandi ricchezze, signorazzo . . . . . seigneur d'importance.

Sgnord , sust. astratto di signore, dominio, podestà, giurisdizione, dominatus, domination, jurisdiction, pouvoir.

Sgnord, add. da signore, che ha del signore, signoresco, signorile, generosus, illustris, splendidus, noble, illustre, grand, splendide, magnifique , de seigneur. Sgnorit, per appartenente al signore. signoresco . . . seigneurial. Sgnorin, si dice per vezzo,

o per poca età; signorino, dominulus, petit, ou jeune monsieur.

Sgnoriña, dim. di sgnora, detto per vezzi, signorina, domina, mademoiselle, jeune dance.

Sgorbia, scarpello fatto a guisa di porzione di cerchio, ossia a doccia, o a cavalletto per uso d'intagliare, e tornire in legno; gorbia . . . . gouge.

Sgorbieta, sgorbiolina... petite gouge, gougette.

Sgorgè, tajè la gorsa, la gardamèila, sgozzare, sean monsieur, sieur. Sgnor, per | nare, jugulare, égorger.

Sgorgè, ridurre in cattivo stato, angustiare, rovinare, spiantare, conciar male, ad incitas redigere, diruere, ve-vare, defatigare, égorger, écorcher. Sgorgè, dicesi pure il far pagare assai più, che non vale una cosa ad alcuno, che ha necessità di quella, metter la cavezza alla gola, pretium æquo majus exigere, écorcher, faire payer trop, exiger beaucoup.

Sgrafignè, stracciar la pelle colle unghie, o con altra cosa simile; graffiare, unguibus lacerare, scarificare, lancinare, égratigner, déchirer avec les ongles. Sgrafignèsse 'l mostas, scianchesse i cavèi, graffiarsi il volto, strapparsi i capelli, crines, et genas manu laniare, s'arracher les cheveux, s'égratigner le visage. Sgrafignè, in s. figur., portar via, rubare, grancire, abripere, furari, égratigner, gripper, attraper, agripper, ravir.

Sgrafignura, lo straccio, che fa il graffiare, graffiatura, graffio, cutis laceratio, égra

tignure.

Sgramoni, sterpare la gramigna dai campi, gramen evellere, arracher le chien-

dent, le gramen.

Sgranè, cavare i legumi dal guscio, corre le coccole del ginepro, spiccare dal grappolo, e da pieciuoli i graneili, gli acini dell' uva; sgranare, scoccolare, sgranellare, e siliquis grana educere, baccas decerpere, uvarum acinos legere, egrener, écosser, cueillir les baies, les graines du genièvre, egrapper, egrener du raisin.

Sgravè, contr. di Cariè, alleggerire, sgravare, alleviare, levare, alléger, soulager, décharger d'une partie d'un fardeau. Sgravesse, parlandosi di donna, V. Sgravidesse.

Sgravidesse, Sgravesse, Sgravidesse, sgravidare, spregnare, parere, accoucher, se delivrer

d'enfant.

Sgrilì, add. forse perchè un legno fesso manda uno strillo simile a quello del grillo, sdrucito, spaccato, rimis fatiscens, fendu, cravassé.

Sgrognon, Sgrugnon, Smorflon, Scoplon, colpo dato sul viso, rovescione, man rovescio, sgrugnone, cellatona, sgrngnata, sorgozzone, pugnus ori inflictus, gourmade, cassemuseau, conp de poing sur le visage. Dè 'n sgrognon , dare uno sgrugnone, una boccata, dar un colpo sul viso con mano serrata, pugnum alicui infigere, palma compressa os alicujus cædere , ver~ *berare*, donner une gourmade, un casse muscau, paumer la gueule, donner un coup de poing sur le visage.

Sgroje, cavar dal guscio, sgusciare, sgranare, e putamine extrahere, educere, e siliquis grana educere, tirer de la cosse, écosser, egrener,

écaler, éclater.

Sgrola, tumore sieroso delle glandule involto in una particolar membrana, che viene più frequentemente, che altrove nel collo; scrofola, scrophulo, gruma, écrouelle, scrololes.

Baies, les graines du genièvre, Sgrufiè, mangiare, bere egrapper, egrener du raisin. con prestezza, con ingordigia, fiare, ligurire, tordre, goinfrer , bafrer , dévorer , et avaler.

Sgrugnon , V. Sgrognon.

Sgrune, cavar i legumi dal guscio, sgranare, sbaccellare, e siliquis grana educere, siliquis exuere, egrener, écosser des féves, des pois, des lentilles, etc., les tirer de lears cosses.

Sguassè, godere, trionfare, far buona cera, far tempone, genio indulgere , saturnalia agere, faire gogaille, faire ripaille, se divertir, faire bonne chère. Sguassè, Sguassèla, seialacquare, dissipare, pecuniam prodigere, effundere, dissiper, manger, prodiguer, dépenser follement. Sguusse, V. Svassè.

Squater, marmiton, lava scudele, lavapiat, lecapiat, servente del cuoco, guattero, mediastinus, lixa, marmiton, galopin, laveur de plats, et d'écuelles, écureur.

Sgnatera, marmitoña, serventon, storcion, fantesca vile, massaja, guattera . . . sonillon , laveuse , ou écureuse d'écnetles.

Sguradent, gariadent, sottile, e piccol fuscello, o simile stromento, con che si cava il cibo rimasto fra denti; stuzzicadenti, dentiscalpium, cure-dent.

Sgura-orie, garia-orie, piccolo strumento d'avorio, o d'altra materia, col quale si nettano gli orecchi, stuzzicorecchi, auriscalpium, cureoreille.

Sgura-riañe,

e assai, m. b. cuffiare, scuf-[vuota i cessi, cavandone lo sterco; votacesso, nettafogne, foricarum purgator, gadouard, cureur de retraits, vidangeur, maître des hasses œuvres.

Sgure, nettare, forbire, rimondare, ripulire, far mondo, levar via le macchie, le brutture, *mundare*, purgare, expurgare, elucre, infricare, écurer, nettoyer, rendre net, frotter, éclaireir avec du sablon, de la lie, ou autre chose semblable. Sgurè la bataria d' cusiña, nettare, pulire le stoviglie, gli utensili di cucina, vasa coquinaria eluere, vasa infricare, tergere, expolire, écurer, frotter la vaisselle, la batterie de cuisine. Sgurè, per nettare dalla ruggine il ferro, o altro metallo, dirugginare, rubigine purgare, dérouiller, ôter la rouille.

Sì, avv. di luogo, e vale in questo luogo, qui, hic, ici, en ce lieu-ci. Sì, dinota anche muovimento al luogo. qui, huc, ici. Si, in questo mondo, quì, in terris, in hoc orbe terrarum, ici, dans ce monde. St, vale anche in questo caso, in questa materia. intorno a ciò, ora, quì, hac super re, hac de re, jum vero, dans ce cas, sur cet article, sur cette chose, maintenant ici. Da sì, di quì, di questo luogo, hinc, d'ici. Da sì a doman, da si a ēūt di, di qui domane , di qui a otto giorni , exhoc, in posterum diem, intra octo dies, d'ici à demain, d'ici à huit jours. Per sì, vale per questo luogo, huc, par ici. Fin a si, sin quì, sine colui, che la questo luogo, hucusque, ha-

cterus, usque adhue, jusqu'ici, jusqu'a ce lieu-ci, jusqu'à cette heare. Si a fa bon stè, qui si sta bene, hie bene est, il fait hou iei. Si a sta la dificoltà , l'anbrēūi , quì sta il punto, qui consiste la difficoltà, o l'importanza, hic labor, hoc opus, hoc caput rei est, hie cardo vertitur difficultatis, c'est-la que git le lièv.e, c'est-ià le nœud de l'affaire. Sì a l'è sotra mè pare, qui giace il mio padre, hic jacet pater meus, ci gît mon père.

Sì, particella che afferma, contr. di no, si, utique, sane , vero , ita , maxime, etiam , our, sans contredit. 'L sì, e *'l nò* , in forza di nome, il sì, e il no, est, atque non est, le oui, le non. Sì, per veemenza di sdegno, itane, en oui. Si, per iroma, si, ita, sie, tam, oui-da, oui-vraiement. St, o st, per forza di muravigha, si, o si, scilicet, oni! Di che d'sì, affermare, dire di sì, annuere, asserere, affirmer, assuzer, accorder, permettre.

Si, particella condizionale lii genero, e vale caso che, dato che, pesto che, posta, o verilicata la condizione, che, se, si, si, en cus que, porvu que, à moins que. Si Dio vono, se placera al Cielo, si Deus annuerit, si plaira à Dieu. Si , talora è particella dubicativa: 1 seu pà s'av piasrà lo ch' i stimo d' jè, non so se a voi quello se ne parrà, che a me parrebbe, nescio an tibi conducat, quod faciendum pu-U, je ne sais pas si vous tron- ealde, cicala, cicada, cigale.

verez bon ce, que je croirois à propos de faire. S' voi i fusse a mè leugh i pensrie ben divers . . . . tu si hic esses . aliter sentires, si vous étiez en ma place vous auriez bien d' autres sentimens. S'im falisso nen, se non m'inganno, nist me fallor, ni fallor, si je ne me trompe. I volia savėi s'a *tira vent* , o nò , bramava sapere, se il vento soffiava, o no, tentabum spirarent, an non aur $\infty$ , je voulais savoir s'il taisait vent, ou non. Guardè s'i vēide i dnè, o pura, guardate se volete il danaro, o ee., vide utrum vis argentum accipere, an etc., voyez si vous voulez prendre cet argent, on etc. Sia, vaso cupo di legno,

o d'altro, col quale s'attigne acqua, secchia, situla, seau à puiser de l'eau. *Piēūve a* a sie, a sion, piovere forte, a secchioni, urceatim plucre, pleuvoir à verse, à seaux. A försa d'andè la sìa ant el pos, a lassa le ansole, tanto va la gatta al lardo, che vi lascia la zampa, tanto vi va la secchia al pozzo, che ella vi lascia il manico, o Porecchia, quem sœpe transit casus, aliquando invenit, qui amat periculum, peribit in illo, tant va la eruche à l'eau, qu'enfin elle se brise, qu'à la fin elle se casse. Sia, per quanto

Siala, animaletto, o insetto volante, che annoja col sno stridere nella state sull'ore

tiene una secchia, secchia-

ta , *quantum capit situla* , un

seau, un plein seau.

donna, che va vagando.

Sialè, sialèla, darsi a bel! tempo, far tempone, nou pensar ad altro, che a godersela, come fa la cicala, che passa il tempo cantando, genio indulgere, volupe sibi fa cere, tane gogaille. Sialèla, sprceare, scialacquare, sfoggiarla, profundere, prodigere pecuniam, dissiper, prodiguer, gaspiller, manger son bien. Fela 'nde , vale lo stesso.

Sias, spezie di vaglio fino, con cui si cerne per mezzo d'un panno simile alla stamigna, e fatto di crini di cavallo, staccio, cribrum, subcerniculum, sas, tamis.

Siasè, separare collo staccio il fine dal grosso di checchessia, specialmente dicesi della farina, stacciare, cernere, cribare, sasser, tamiser, passer au sas, ou par le tamis. Siasė, pieūvsinė, piover leggiermeute, piovigginare, leviter *pluere* , bruiner , pleuvoir à l petites gouttes.

Siasseta, spezie di piccolo vaglio, con cui si cerne per mezzo d'un panno tessuto di sottilissimi fili di seta con doppio coperchio di pergamena; staccetto . . . . tamis fin.

Siatica , aspro dolore , che risiede intorno all'articolazione dell' osso della coscia coll' osso scio; sciatica, ischias, ischiadicus dolor, sciatique.

Sibuldon , V. Zibaldon.

Si ben, lo stesso, che si particella affermativa, o confermativa, e la voce bene accresce, e da forza all'espressione; si bene, certe, utique,

Siala, dicesi per ischerno a [projecto, oni, oni-da, si-fait. Sibie , V. Zibie.

> Sichin-Sichet, V. Zichin-Zichèt.

Sicoria, crba nota detersiva , e diuretica , cicoria , o cicorea , o radicchio , chicoreum , cicorée. Ve n' ha della domostica , e della salvatica ; Sicoria domestica, cicoria domestica, sere, seris, is, cicorée. Sicoria salvaja, radichella, terracrepolo , radicchio salvatico , cichorius intubus , 1contodon-taraxacum, chondrilte, hédynois.

Sie, lavel, condotto, per dove scolano le acque, le scian equature, e le immondesse d'una cueina; acquajo, aquarium, évier. Siè, lavèl, per luogo, o armario nelle cucine , dov' è la pila dell'acquajo per uso di lavare le stoviglie; acquajo, urnarium, armorre de l'évier. Tanpa del siè , pozzo nero, il bottino dell'acquajo . . . . égout de l'évier.

Siè, verbo, tagliar l'erba colla falce ne' prati, fænum demetere, succidere, herbam, fænum sulsecare, faucher, scier, fancher l'herbe.

Sierpa, ciarpa, baltheus. écharge, V. Scirpa.

Siessa, o faussia, struniento, col quale si taglia le erbe ne' prati, e consiste in una grande lama d' acciajo larga tre dita in circa, alquanto adunca con lungo manico di legno; falce fienaja, falce da segar il fieno, fal. , faux.

Sièta, tond, vaso quasi piano, che si tiene davanti ne: mangiare a tavola; toudino,

piattello, orbis escarius, vas escarium, assiette. Sieta bian ca, pattello pulito, che si dà in tavola sostituendolo a quel lo, che ha già servito, orbis novus, assiette blanche. Canbiè le siète, de d'siète bianche, cambiar i piattelli, novare orbes inter cænam, changer d'assiettes, en donner d'antres blanches, et nettes. Sieta, pren lesi mehe per sorta di vaso più ampio del piattello, nu pale si mettono, e si portino in tavola le vivande,

Sifon, surba, canale di lat ta , o d'altra materia , con cua si attrae l'acqua dalle secchie, o'l vino dalle botti, sifone,

putto , platina , lanx , paro-

siphon, tubas, syphon. Siga, sorta d'erba, smila-

ce, smilax, liseron.

psis, plat jate.

Sigh-sagh, V. Zigh-zagh.

S.gil, è un ponzone, o pezzetto di metallo, o di altra materia d'ordinario tondo, od ovale, sopra il quale stanno scolpite l'arme, la divisa di qualche Principe, Stato, Comunità, Magistrato, o persona privata con una leggen da, ed iscrizione, la cui un pronta in cera serve a rendere autentici gleatti, gli strumenti, e simili, sigillo, seguatura , annulus sigillaris , o signatorius, signum, sigillum, cachet, sceau, anneau pour cacheter. Dicesi anche in Piem. cacèt. Sigii, materia attaccatticcia, colla quale si suggel lano le lettere, ed altre cose, sigitlo, suggello, sigillum, signum, scean. Per suggerlare le lettere usasi comu- chiello, parva situla, situlus

nemente la sira d'Spagna, V. o il lubià, detto ostia da sig.llare . . . . pain à cacheter. Sigil d'confession, vale la segretezza, alla quale è tenuto il Confessore, sigillo di confessione, sigillum, le sceau de la confession. Sigil, per compimento, somma, summum, extremum complementung, le sceau, le comble, l' accomplissemet.

Sigila, add. da sigilè, suggellato, obsignatus, notatus, cacheté. Sigila, per segreto, secretus, secret. Sigilà, per unito strettamente insieme, combaciato, occlusus, obturatus, bien assemble, liaisonné, jo atoyé, uni, joint.

Sigitament, il suggedare, suggenamento, obsignatio, P action de cacheter, de mettre

le scean.

Sigilè, segnare, o improntare con suggello, e prendesi comunemente per serrar lettere con cera, od altra materia tegnente, suggellare, obsignare, signare, sigillum in aliqua re imprimere, cacheter, sceller, mettre, appliquer le sceau, ou le cachet. Sigilè, dicesi dell'esser congiunto, ed unito bene insieme legno con legno, pietra con pietra, ferro con ferro, e simili, ed usasi in sign. n., ed att.; compaciare, occludere, obturare, être assemblé, ou joint bout à bout, ou côté-àcôté, assembler, sceller, boucher, luter, fermer bien.

Sigilin, vaso cupo per lo più di rame, o di latta, col quale s'attigne l'acqua, seceneus, petit seau, seau de cui- 1 vre, de fer blane. Sigilin, per quello, entro il quale si versa l'acqua santi, secchioliaa ...

petit seau.

Sign, la parte sopra all'occhio con un piccol arco di peli, ciglio, supercilium, cil, sourcil. Sign argiout, eiglia raggiunte, sopraggiunte, giunte insieme . . . serré, qui est fort près. Gionse i sign , mostrare d'esser malcontento, supercilium contrahere, froncer les sourcils.

Sigögna, strumento di ferro piegato in arco, che serve a reggere le docce de tetti . . . .

gache.

Sigurtà, che promette per altrui, obbligando se, e 'l suo avere; mallevadore, prees, vas, sponsor, fidejussor, adpromissor, repondant, garant, caution, responsable. Chi è sigurtà l'è pagador, chi entra mallevadore, entra pagatore, sponde, nova præsto est, sponsioni adjacet damuam, qui répond paye.

Sile , V. Zile.

Siluia, tela finissima, che ci capita dalla Silesia, tela silesiaca, voce dell'uso it.

Sun , grasso rappreso d'alcuni animali, che serve per far candele, sevo, scrum, se bum , suit. Fè dle candede d' sim, far candele di sevo, sebare candelas, faire des chandelles de suif.

Sima, estremità dell'altezza, parte estrema di sopra, sommità, cima, vetta, cacumen, cuimen, vertex, fastigium, apex, sommet, sommile, tête, cime, falte, com-Tone. II.

ble, coupeau, crète, croupe. Da la sima al fond, dalla cina al fondo, a vertice ud imum, de fond en comble. Simo d'öm , nom valentissimo, vir sapientissimus, homme le plus savant.

Simagië, voce fr., lezio, affertazione, smorfia, vezzi, cirimonia offettata, Insinga, stoggio, mollities, illecebra, inepta, et tetrica vultus, aut habitus conformatio, simagrée, minauderies, grimaces, mines, et facons affectées. Fe di simagie, fare smorfie, cirimonie affettate, os sibi distorquere, inepte, vel putide vultum fingere, componere, faire des simagrées.

S.mara , V. Zimara.

Simetria, ordine, e proporzione delle parti fra loro, simmetria, symmetria, operis alicajas membris convenicas consensus , harmonica ratio , symetric, proportion, harmonie, accord, rapport d'égalité, on de ressemblance.

Similar, metallo artefatto, o mistura, che simiglia l'oro, similoro , bractea cenca , si-

milor.

Simitèri, luogo sagrato allato alla Chiesa, ove si seppelliscono i morti; in varii tuoghi al presente sono fuori dell'abitato, cimiterio, sepulcretum, conotaphium, cnnetière, charnier.

Simsèra, stuoja, che si pone in capo del letto, acció andandovi dentro le cimici si possa render mondo da queste, stuoja per le cimici.... natte, punaisière. Simsèra, cosa, o lango, che genera gran quantità di cimici, semenzajo di cimici, cimiciajo, voce dell'uso it.....

Sin , fin , preposizione terminativa di luogo, di tempo, e di operazione, sino, fino, insino, intino, usque, jusque. Sin a là, finla, sino a quel punto, a quet segno, eutenus , jusque là , jusqu'à tel point. Fin a quand? sino a quando? *usquequo?* jusqu'à quand. Fin a sì, singui, hactenus, etiam nunc, jusqu'ici, jusqu'à cette beure, jusqu'à notre temps. Sin a tant che, fintant che, sino a tanto che, donec, quamdiu, jusqu'à ce que, jusqu'à tant que. Sin d' alora, sin da quand . . . . . jam tunc, dès. Fin adès, sino a quest'ora, etiam nunc, hactenus, adhuc, jusqu'à ce temps, jusqu'à présent. Paghè fin ant un doidne, pagare esattamente, interamente, sino all' ultimo quattrino, solvere ad nummum, ad denarium, payer jusqu'à dernier denier. Suntanch'i vivreu, fin ch'i vivieu, tiuchė avro vita, quoad, o quamdiu vixero , dum vivam , tant que je vivrai.

Suña, il mangiare, che si fa la sera, cena, cena, souper, soupé. Andè a durmi sensa siña, pisciare, e andar a letto, inccenatum cubare, se coucher sans souper.

Sinapism, è una medicina esterna in forma d'impiastro, composto specialmente di senapi polverizzata, e mescolata insiene con polpa di fichi, ovvero con brionia, aglio, cipolla, nasturzio, enforbio, razuncolo, e simili, senapismo,

emplastrum senapizatum, si-

Sincerè, giustificare, capacitare, sincerare, discolpare, aliquem purgare, culpa liberave, culpa eximere, crimine eripere, justifier, disculper, excuser. Sinceresse, venir in chiaro, accertarsi, sincerarsi, certiorem fieri, certum, exploratumque habere, s'assurer, s' eclaireir. Sinceresse, per giustificarsi, discolparsi, expurgare se, purgare crimen, de se culpam demoliri, crimen eluere, apad aliquem se expurgare, se justilier, se disculper.

Sindich, che rivede i conti, sindaco, rationum exactor, contrôleur, réviseur des comptes. Sindich, procuratore di Comunità, Repubblica, o Principe, che abbia mandato di poter obbligarli, sindaco, syndicus, actor, procurator, syndic.

Sindichè, critichè, censurare, biasimare, arguere, reprehendere, critiquer, blâmer, censurer.

Sine, mangiar la sera, cenare, cœnare, souper. Sinesse a l'odor dle pitanse, cenare al tumo delle vivande, cœnare in odorem culinæ, se souper à l'odeur des viandes.

Sinfonia, armonia, e concerto di strumenti musicali, sinfonia, symphonia, concentus, symphonie, concert d'instrumens de musique.

Singh, il numero caffo tra quattro, e sei, e che è la metà di dieci, cinque, quinque, cinq. Bastè i seu singh, bastar l'amineo, audere, avoir courage, se faire fort, oser. Singh feat, sorta d'erba, einquefoglia, potenulla reptans, pentaphyll mherbe à cinq feuilles, quintefeuille. Garofo d'singh feat, dicesi per ischerzo uno schiaffo, ceilata, alapa, soufflet. 'L tenp d'singh ani, lustro, lustrum, lustre, l'espace de cinq années. Singh volte, cinque volte, quinquies, cinq fois. Singh volte tunt, quintuplo, quintuplum, quintuple.

Singher, gente, che gira come i cerretani per giuntare altrui, sotto pretesto di dare li huona ventura, zingano, præstigiator, Bohéme, Bohé-

mien, Egyptien.

Singria, moglic di zingano, zingana, o zingara.... Bohémicane, Egyptienne.

Singueña, quantità numerata, che comprende il numero di cinque, cinquina, quinque, le nombre cinq.

Suin, sotro, dicesi per ischerzo dal volgo al becchino,

verpillo, corbeau.

Sinisia, cenere calda, cenere, che conserva il calore, o che ha del fuoco, cinigia, ciuis caldus, cendres chandes.

Sink, V. Zink.

Sinpulia, contrario di antipulia, convenienza, e scambievole appetito, che gli antichi credettersi pascere, o trovarsi tra le cose, che sono tra di loro somiglianti di qualità, simpatia, sympathia, sympathie, correspondance des qualités. Sinpulia, si dice altresi della convenienza, e relazione di genio, e di costumi, simpatia, sympathia, con-

sensus, naturce cognatio, naturce quasi concentus, et consensus , sympathie. I pavon , e le colonbe a l'an d'simpatia tra d' lor, i pavoni, e le colombie hanno tra loro una certa simpatir, amici parones, et columbæ, il v a de la sympathie entre les paons, et les pigeons. La sinpatia dla calamita con'l fer , la simpatia della calamita col ferro, magnetis cum ferro convenientia , la simpathie de l'aimant avec le fer. Sinpatia, prendesi anche volgarmente per capriceio, cupiditas, animi motus, caprice, fantaisies masquées.

Sinsara, sinsarèra, sinsarin, V. Zinsara, zinsarèra, zinsarin.

Siò, voce, con cui si discacciano le galline, e i polli, scio, chamor ad removendas gallinas, pullos, chon, chon.

Stola, agrume noto, e ne sono di più maniere, cipoila, caepa, oignon. Siola scalogua, sorta di agrame simile alla cipolla, ma di piccol capo, nasce a cespi, e produce le radici sottili, scalogno ascalonia, échalote, cibonle. Siola per simil., chiamasi la radice, o barba d'ogni erba, che abbia similitudine colle cipolle, e il corpo, donde spuntano i fiori di molte maniere, cipolla, bulbo, radix, bulbus, bulbe, oignon de plante.

Siolin, siolöt, dim. di siola, cipollina, cipolletta, ed è propriamento quella, che non ha fatto, nè ingrossato il capo, e mangiasi fresco costi insalata, capulla, ciboulette, civetto, échalote, petite ciboule. Ardi com' un siolöt, agg. a persona vivace, vispa, pronta, briosa, sana, robu sta, vivax, vivus, vividus, alacer, vivace, vit, gaillard, prompt.

Siòn, accr. di sia, secchia grande per attigner acqua, secchione, secchia grande, magna situla, un grand seau à puiser de l'eau. Siòn, per quel vaso, entro il quale si raccoglie il latte nel muguere, secchio, situla, labrum, muletrale, seau, où ou trait le lait.

Sipari, tenda, che si alza, e cala innanzi al teatro, sipario , v. dell'uso it. . . . la toile du théâtre. Dicesi anche tendon.

*Sira* , quella materia , della quale l'api compongono i loro fiali , cera , cera , circ. Sira , per tutte quelle cose composte di cera, e bambagia per uso d'ardere, come candele, torce, e simili, cera, cande $l \omega$ , funalia, cire, bougie, cierge, flambeau. Sira vergiu, sira giauna, cera vergine, cera gialla, cera flava, fulva, ab alveari recens ceru, cire rouge. Sira d' Spagua, composizione di gomma lacca, spirito di vino, e vermiglione, che si riduce in bacchettine per uso di sigillare, cera lacca, e in Roma, e in varii altri luoghi d'Italia si dice cera di Spagna, cera Hispanica, signatoria, eire d'Espagne. Sira d'gran, dicesi in m. b. per ischerzo dal volgo lo sterco umano, stercus, fiente, merde.

Sirà, non retto, obbliquo, torto , tortuoso , piegato , traverso , bistorto , sghembo, indiretto, pendente, obliquus, transversus, non rectus, contortus, plié, courbé, tortu, baissé, voûté, tortueux, fait en arc. Sirà ansle ganbe, siroguà, sirognèta, che ha le gambe torte, strambo, slilenco, distortus, obtortis cruribus, varus, loripes, cagueux, tortu, bancroche, qui a les jambes tortues; se parlasi di donna . . . . bancalle. Chi ha le gambe volte in dentro, compernis . . . . chi le ha volte in

fuori , *valgus* . . . . . Sirè, nome, artefice, che lavora di cera , cerajuolo , cerarius opifex, cirier. Sire, prendesi comunemente per colui, che fa candele di cera, cerajuolo, candelarum opifex, chandelier, eirier.

Sirè, verbo, curvare, abbassare, piegare, torcere alcuna cosa, curvare, incurvare, flectere , torquere , plicare , complicare, contrahere, plier, courber, fléchir. Sirè, battere alcuno, serberare, frapper. Sirè, si dice anche per ischerzo, quando si rompe cosa fragile, frangere, infringere, casser, briser, rompre. Sirè, per riferire gli altrui mancamenti, V. Spionė. Stresse, piegarsi, incurvarsi, piegare, inarcarsi, volgersi da qualche parte, curvari, incurvari, se courber, se plier, se déjeter.

Sircua, creatura marina, che si suppone essere metà di figura nuiana, e metà di quella di pesce; sirena, siren, sirene; la sirena, credesi un mostro favoloso, che secondo alcuni poeti è mezzo donna, e mezzo uccello, e che per la doteezza del suo canto trae a se i viaggiatori negli scoglii del mare della Sicitia, ove si trattiene.

Siri, candela grossa di cera; cero, cercus, cierge, chan delle de circ à l'usige de l'é-

Sirimonia, culto esteriore intorno alle cose attenenti alla religione, ceremonia, o cert monia, o cirmonia, carimonia , ritus , cerémonic. Suri monia, per formalità, imago, species , formalité. Sirimonia, quegli atti, che si finno da' Magistrati, o da'Principi nette pubbliche solennità, cirimo nie, solemnes ritus, cérémo nie. Sirimonia, per le dimo strazioni reciproche, che si fanno tra loro per onoranza le persone private, cirimonia, officium cérémonie, fa çon, politesse, civilité. Vesti d' sirimonia, abito di cirimonia, solemnis habitus, habit de cérémonies. Au sirimonia, in ceremonia, solemni coeremoniarum apparatu , en cérémonie. Sensa sirimonie, a la boña, san fason, senza eerimonie , senza formalità , familiariter, nulla comitatis affectatione, simpliciter, sans cérémonie, sans façon. Meistr d' sirimonie, mastro delle ce rimonie, designator, rituum aulicorum magister, maître des cérémonies, otheiec, qui dans les actions publiques marque le rang de chaque personne.

Sirimonie, cerimoniere, eæremoniarum magister, maître le, fatta con decozioni, o sudes cérémonies.

Sirimonios, quegli, che trata ta con cerimonie, officiosus, iu officii ae studii significatione nimius , officiosior justo , vel quam par est, cérémonieux, erçonnier, complimenteur, réverencicux.

Sirin , piccola candela di cera , candelina, *parvus cereus* , petite chardelle.

Satinga, gressa canna di stagno, o di attro metallo, con eni si danno i serviziali agli. infermi, schizzatojo, calza, canna da serviziale, tubus, clyster, seringue. Siringa, stromento per trar l'orina dalla vescica, sciringa, fistula, seringue. Siringa, sorta d'arboscelio, e di fiore . . . . sycinga.

Siringhè, trar fuori collo schizzetto l'orina dalla vesci-

ca . . . . seringuer.

Siriöt, candela piccola, candeletta, parva candela, petite chandelie.

Siro, tumor duro, che non duole, scirro, *scirrhus*, squirre.

Siroch, nome di vento tra Levante, e mezzodi, scilocco. sciroceo, notus, coronetus, le vent du midi.

Sivogich, colui, che esercita la chirurgia, cerusico, chirurgo, chirurgus, chirurgieu.

Strognà , V. Sirà.

Sirognèta, dicesi per ischerno a chi ha le gambe storte, le gambe a balestrucci, bislenco, storto, distortus, obtorus cruribus, cagneux, tortu, baneroche , se è uomo ; bancatle, se è donna.

Siröp, bevanda medicina-

ghi d'erbe, conditi con zuechero, syrupus, sirop.

Siròt, composto medicinale fatto di cera, o materia tenace percaè s'appicchi sui malori, cerotto, ceratum, cerat. Siròt, piolèt, suròt, apiòt, piolet, dimin. di assir, strumento di ferro tigliente con munico di legno, che serve per tagliare, e fendere legno, od altre cose, accetta, securis, hache.

Sisania, V. Z sania.

Sisil, arnese per intagliare il metallo, di eni ve n'ha di più sorta, cesello, viruculum, cestrum, ciselet. I falegnami danno pure il nome di sisèl ad arnesi di simigliante figura, ma di più dolce tempera.

Sisibo, albero fruttifero de' paesi meridionali, il cui legno è tortuoso, armato di forti spine, le sue foglie sono piecole, ovate, e gialliccie, giuggiolo, ziziphus, jujubier. Sisibo, il frutto è quasi simile all'uliva quando è verde, se non che è un po'sticciato dalla parte del gambo, maturando rosseggia, e divien dolce, giuggiola, zizyphum, jujube, V. Susanbrin.

Sislador, colui, che lavora col cesello, cesellatore, cælator, ciscleur.

Sislė, lavorare con cesello figure d'argento, d'oro, o di altro metalio ridotto in piastra, cesellare, viriculo exsculpere, ciscler. Sislè, vale anche formare collo scalpello, o colla penna del martello delle intaccature sul ferro, cesellare, execulpere, marteler.

Sislèca, cilecca, scilecca, illusio, niche.

Sislon, V. Seslon.

Sisola, favola, baja, Vedi Ciapola.

Sissè, irritare, istigare, aizzare, fare stizzire, incollorne, adizzare, irritare, incitare, provocare, instigare, irriter, exciter, aigrir, provoquer, agacer. Sissè't can, incitare il cane a mordere, incitare, immittere canem, agacer, provoquer le chien.

Sistemè, disporre, dar metodo, ordinare, stabilire, disponere, constituere, componere, mettre en ordre, ranger, disposer avec méthode, régler, arranger, ajuster, ordonner.

Sisterna, ricetto a guisa di pozzo, nel quale si raccoglie, e si conserva l'acqua piovana, cisterna, lacus compluvius, citerne.

Sit, positura di luogo, sito, situs, positio, positura, situation, position. Sit, per luogo, spazio, locus, place. Sit, per abitazione, albergo, domicilium, sedes, domus, habitation, demeure, logement, séjour, maison, logis, domicile.

Sitassion, polizzetta, la quale si presenta ad alcuno per citarlo, citazione, schedula, qua quis in jus vocatur, exploit.

Sitè, chiamar in giudizio, citare, diem dicere, exploiter.

Sitola, sivitola, uccello notturno, e noto, civetta, noctua, chouette.

Sitron, sorta d'agrume giallo,

ed odorifero, cedro, cedrangolo, malum citreum, malum medicum, citron.

Sitronèla, melissa, erba sira, conforta chêur, spezie d'erba, che tiene odor di cedro, melissa, cedronella, apiastrum, melissophytlon, catrago, calendula aivensis, melisse. Quest'erba giova alle passioni del enore.

Sirè, sorta d'intingolo fatto di carne di lepre con savore, species intriti, civet, ragont fait de chair de lièvre-

Sivèra, strumento a guisa di bara, che si porta a braccia da due persone per uso di trasportare legna, letame, pietre, e varie altre cose, barella, vehes, bar, civière, civière à bras.

Sivignöla, pezzo di ferro, o di legno, che si ripiega due volte ad angolo retto, che è posto all'estremità d'un albero, o d'una sala della carrozza, e che serve a tarla girare, manovella, manubrio, maniglia, maniglione, vectis, manivelle. Sivignola del pos, pezzo di ferro ripiegato ad an golo retto, countto nella ruota del pozzo, manovella, maniglia, manubrium, manche, lévier.

Sivitola, V. Sitola. Sivola, V. Zivola.

Sivore, subie, fischiare, sibilare, sibilare, siffer.

Siùra, segatura del fieno, fani sectio, fanaison, fanchage. Siùra, per il tempo di segare il fieno, segatura, frentfecium, fonuficium, fanaison, fauchaison, temps, où l'on fauche les près.

Slà, parte superiore del cortinaggio da letto, ed altri arnesi simili, sopraccielo, conopeum superius, ciel de lit, etc.

Slaivè, fonde, in s. attivo, liquefare, liquefacere, liquéfier. Slaivè, in s. n., dicesi dello sciogliersi, che fa il ghiaccio, o neve ghiacciate, dighiacciate, didiacciare, dimojare, sghiacciare, liquescere, liquari, solvi, se dégeler, se fondre, se liquétier.

Slanbane d'rie, frase volg., smascellare dalle risa, risu dissolvi, crever de rire.

Slandiesse, desse d'andi, V. Slansesse.

Slaudra, slandrassa, slandriña, epiteto, che si da a donna da poco, scomposta negli
abiti, e nella persona, o mal
vaga di lavorare, donna scietta, sciamannata, monna scocca'l fuso, femilia inculta,
inelegans, femella, mulicreula, gigne femmerette, femme de néant, femme dégingandée, paresseuse. Slandra,
per meretrice, fandra, meretrix, fille de joie.

Standron, colui, che usa negli atti, nelle parole, e negli abiti soverchia negligenza, e che va scomposto, sciatto, sciamannato, incultus, inclegans, dégingandé, qui est fortuégligé dans ses habits, dans ses actions, coogriffe.

Slans, deslans, salto grande, lancio, saltus præceps, élans, grand sant, effort pour santer. At prim deslans, at prim desbut, di primo lancio, a prima giunia, subito, initio, principio, extempio, illico, mox,

d'abord, an premier abord.

Stansè, getture, lanciare,
jacere, immittere, lancier,
darder, jeter de force. Stansesse, gettarsi con impeto,
scagliarsi, avventarsi, lanciarsi,
irruere, incurrere, incumbere,
impetum facere in aliquem,
se lancer, se jeter avec impétuosité, avec celoit. Stansesse,
per Desse d'anti V.

Stargh, larghezza, spazio, latitudo, largene.

Sarghè, allargae, far largo, dilatare, ampliare, proferre. protendere , extendere , étendre, répandre, élargir, dila ter. Slarghè, aprire le cose unite insieme ripiegate, o ristrette in pieglie, spiegare. allargare, distendere, proten dere, explicare, evolvere, deployer, deplier, étaler, étendre. Slarghè, dilatè na piaga, ampliare, allargare una piaga, plagam scalpello ampliare, dilater, élargir une plaie avec le bistouri. Starghe le man, aprire, allargar le mani, ma*num dilatare, porrigere* , étendre sa main. Slarghè le man, figur, esser liberale, usare libecalità , pecuniam effundere, large, effuscque donare, ouviir la main, devevir libéral, répandre l'argent. Starghè j'ēūi, aprir gli occhi, oculos aperire, écarquiller les voux. Slarghè *i bras*, allargar le braccia, brachia disperg re, élargir les bras. Starghe le gaube, allargar le gambe, crura divaricare, ecarquiller les jambes. Slarghè j' ale, spiegare le ali, *alas expandere*, étendre les ailes. Slarghè 'l chēūr', cola newa m' a slargame 'l chēūr, l

la nuova ricevuta mi riempiè di gioja, id nuncium me lætitra extulit, animus meus suavissime effusus est ob hoc nuncium, latitia gestivi, ce nouvelle m'a dilaté le cœur. *Slar-*ghesse, acquistare, occupare più spazio, più terreno, più ahitazione, ingrandirsi, allargarsi, accrescere, distendere, ampliare una possessione, una ca**s**a ec., se se laxare in latitudinem , se diffundere, augere, protendere , proferre domum , hortum , prædium etc., s'élargir, s'étendre, agrandir son terre, son pare, prendre plus de terrain, d'espace soit par acquisition, on autrement. Starghesse, parlando di alberi, distendersi, ramis diffundi, ramos diffundere, étendre ses branches. Starghesse, lasciarsi andare a far checchessia, *ani*mum inducere, se résoudre, se déterminer. Slarghesse, scuoprire con alcuno i suoi sentimenti, animum suum aperire, s'ouvrir.

Slassè, allentare, slacciare, relaxare, ralentir. Slassesse, allentarsi, relaxari, defervescere, se ralentir.

Slavà, deslavà, sudicio, bianco macchiato, contr. del bianco candido; salavo, sordidus, bianc salé. Slavà, si dice anche de' colori, quando sono smorti; dilavato, dilutus, biafard, pâle.

Slavandon, slavas, slavasson, roi, gran pioggia, che viene tutto ad un tratto, e non dura lungo tempo, pioggia dirotta, ma di poca durata, acquazzone, rovescio d'acqua, nembo, imber effusus, nimbus, imber repentinus , ondée , lavasse. Venie giù 'n slavandon, cadere subita, e grossa pioggia, crosciare, subitum, largumque imbrem ruere, pleuvoir à verse, tomber une grosse pluie, une ravine d'eau.

Slavassà, slavà, parlando di colore; dilavato, scolorito. dilutus, hlafard; parlando di sapore, scipito, senza sapore, insipidus, tade, insipide.

Ślavassė, dignaziare, o sbattere con forza un panno, o simile in un truogolo, in un rigagnolo, o altro per le vargli il ranno, o il soverchio colore, che avesse contratto, sciacquare, sciabordare, sciaequattare, abluere, eluere. essanger, égayer, laver.

Slè, nome, che fa le selle, sellajo, brigliajo, valigiajo, ephippiarius, cphippiorum fa-

ber, sellier.

Slè, verbo, metter la sella, sellare, equum sternere, insternere, equim strato, vel ephippio instruere, seller.

Slèsèsse, V. Lesèsse. Slingue, V. Slaive.

Slipà, smussato, smusso, cui angulus præcisus, écorné,

coupé à onglet.

Slipè, tagliare, o mozzare qualsivoglia cosa in modo, che nel principio del taglio si faccia angolo ottuso, e nel | fine angolo acuto, auguare, smentare, tagliare a schisa, in modum unguis secare, chantreiner, comper à onglet.

Slis, contr. di rudi, liscio, pulito, che scorre; sdrucciolente, sdrucciolevole, lævis,

glissant.

Slöfia , V. Lofa.

Slofie, tire dle lofe, tirar coregge, shombardare, pedere, crepities ventris emittere, peter. lâcher des vents.

Slöira, strumento, col quale si ara, aratolo, aratro, aratrum, charrue. Steiva, o mañi dla sloira, manico dell' aratro, stiva, stiva, le manche de la charrue, mancherous. La massa, il vomero, vemer, o vouis, le soc. La coudr, il dentale, culter, contre. La bu, la bure, buris, o bura, la partie courbée du derrière de la charrue. Dental , legno , a cui s'attacca il vomero; dentale, *dentale*, ce qui tient le coutre de la charrne. Orla, orecchio . . . oreille.

Slöira , butè la slöira dnans *di bēū* , metter l'aratro avanti i buoi , ultima primis præponere, mettre la charrue devant les hœufs, renverser l'ordre des choses, et commencer par où l'on devait finir.

Slone, shroncion, sconcio negli abiti , e nella persona , fadus, sordidus, inelegans, inconditus, sale, dégingandé.

Slonghė, accrescere una cosa cot farla più lunga, che ella è ; distendere una cosa raccolta insieme, o raggricchiata, allungare, dilungare, far più lungo, distendere, producere , protrakere , extendere , distendere, alonger, prolonger, cleudre, tirer, roidir, tendre. Fè stonghe *'l cöl*, far aspettare altrui il mangiare, e di qui tener alpolitus, lubricus, lisse, poli, trui a disagio, prolungandogli, sia ardentemente desiderato, torquere desiderio , temr au illet. Slonghe i laver, V. Fe 'l moro, o'l muso, pigliare il broncio ec. Slonghè 't col, o i corn a la lumassa, ditterire, mandar in lungo, prolungare, differre, procrastinare, producere, mener de jour en jour. Slonghè un, necidere, privar di vita, stendere morto a terra, occidere, *prosternere*, etendre un homme sur le carreau, le tuer, le renverser mort par terre. Slonghè i bras, i genoi, distendere le braccia, le ginocchia, lacertos, poplites intendere, porrigere, roidir les bras, les jarrets. Slonghè, parlaudo di liquori, crescere la quantità d'un liquore coll'infusione d' un altro, che lo renda più debole, allungare, novos liquores addere, diluere, couper, mêler. Slonghè I tenp, prolungare il tempo , tempus producere, propagare, prolonger le temps. Stonghè la vita, prolungare la vita, alicui fata proferre, lucem morari, protonger la vie, les jours à quelqu'un. Slonghe le ganbe, ande lest, andar ratto, frettoloso, properare, festinare, aller vite, marcher d'un bon pas, redou bler le pas. Stonghesse an tëra, prostrarsi, distendersi in terra, recubare solo , humi se prosternere, se prosterner, s'étendre par terre tout de son long, coucher sur la dure. Slonghesse sul let, sul' erba, sdrajarsi sul letto, sull'erba, sternere se in lecto, in gramine, se coucher sur le lit, sur l'herbe.

il conseguimento di cheeches- | Slonghesse, o stiresse, stendere le parti del corpo, pandiculari, s'étendre.

> Stumassòs, bavoso, come la sbavatura delle lumache. spumosus, spuma inquinatus,

Sturdi, far rimaner attonito. sbalordito, far perder il sentimento, rendere stupido, offendere con soverchio rumore l'udito, stordire, sbalordire, intronare, consternare, obtundere, percellere, étourdir, abasourdir, étonner, surprendre, consterner, ahurir.

Slurdi nome, stordito, sbalordito, attonito, stupido, confuso, attonitus, stupefactus, attonitæ mentis, ictu sopitus, clamoribus exsurdatus, étourdi, étonné, assourdi par de grand bruit, par des crieries, tout étonné, et troublé, qui ne sait pas trop où il est, ni ce qu'il fait. Slurdi, lord, lordon, agg. a persona un po' corriva nella sua condotta , che non considera ciò , che fa, disavveduto, precipitoso, consiliis præceps, inconsultus, inconsideratus, étourdi, qui est un peu précipité dans sa conduite, qui ne considere point assez ce qu'il fait.

Sturdison, V. Lordison.

Slussi, V. Lösna. Stussie, V. Losne.

Smach, torto, ingiuria, disprezzo, svergogna, injuria, contumelia, contemus, affront, injurie, outrage, mépris, dédain.

Smachė, svergognare altrui cotto scoprire per lo più i suoi. difetti, sinaccare, traducere, faire honte à quelqu'un, l'afS M

fronter, lui reprocher ses défants. Smache, per avvilire, deprimere, objicere, dépriser, abaisser, avilir. Reste smach, restè gnich , con na branca d' nas, dicesi quando taluno ha vinto la pruova , cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, restare smaccato, traductum esse, rester avec in pied de nez.

Smalt, queila materia di più colori, che si mette in su l'orerie per adornarle, smalto, cneaustum, émail.

*Smaltì* , parlandosi di mer canzie, e simili, si dice del darle via, riuscirsene, esitarle, smaltire, distrahere, débiter , vendre , aliéner. Smalti un, o na cösa, vale disfarsene, levarselo dinanzi, smaltire, aliquem e suo compectu rejicere, se défaire, se deburrasser de queiqu'un , s'en délivrer.

Smaltiment, esit, lo smaltire le mercanzie, smaltimento, distractio, debit, vente.

Smaña, spazio di sette giorni, settimana, hebdomada, semaine. Smaña santa, dicesi l'ultima settimana di Quadragesima, settimana santa, hebdomada sancta, la seniaine sainte, la semaine reinense. Smaña dij tre giöbia, si dice per dinotare l'impossibilità del successo d'una cosa. lo stesso che'l di d'san Blin, cha cad tre di dop't giudisi, al di di s. Belhno , che viene tre di dopo il gindizio, ad calendas Græcas . . . . .

Smange, si dice del mor-

cosa simile, che induca a grattare, pizzicare, solleticare, iedur pizzicore, muover prurito, prurire, perpruriscere, vellicare, mordere, démanger, picoter, causer une démangeaison, un picotement. Smangesse, rodersi, consumarsi, absumi, exedi, carrampi, so ronger, êtie mangé, rongé, Gratè un devai smangia, proerbio, che vale trattar di quelle cose, ove ha molta passione, o gusto, o premura colni, a cui si discorre, grattare dove pizzica altrui, morem gererê, obsegui, grater un homme où il lui démange.

Smangiù, roso, corroso, guasto, rosicchiato, semesus,

mangé, rongé.

Smangiasse, mangiar più del dovere , mangiar a crepapelle, cibis se ingurgitare, bafrer, goinfrer, crapuler.

Smangison, smangision, quel mordicamento, che si produce col solleticare i nervi della cute, pizzicore, prurito, prurigo, pruritus, desiderium sca*bendi* , démangeaison , picotenient. Smangision, quel pizzicore, che produce il toccare, e maneggiare ortiche, e cose simili, enocime, uredo, cuisson, démangeaison, brûlure.

Smanseta, seme d'un'erba, che nasce nel regno di Bantan, e a noi viene di Persia, è minuto, bishingo, verdiccio, di odore ingrato, di sapore amaro, e assai aromatico ; nasce da una pianta , le cui foglie sono piccolissime, e propriissime per tar morire i vermi del corpo, preso indicare, che fa la rogna, o ternamente, semenzina, gevermes, birbotine, santoline, poudre à vers.

Smuri verbo, perdere, ma non senza speranza de ritrovare, smarrire, amittere .... Smarisse, sperdse, errare la strada, smarrirsi, aberrare, deerrare ex itinere, declinare de via, s'égarer, s'écart r de son chemin, se fourvoyer. Sma risse, confondersi, sbigottirsi, animis cadere, perturbari, perdre contenance, s'étonner, être surpris.

Smarì, add. da smaris se, smarrito, amissus, égaré, perdu. Smari. per timocoso, sbigottito, confuso, consternatus, exanimatus, pavidas, troublé, confus, honteux, décontenancé, déconcerté, éperdu. Smarì, per ismunto, V.

Smils.

Smasi, stemperare, dissolvere, disfare, far divenir quasi liquido checchessia, disfacendolo con liquore, disso vere, diluere, solvere, liquefacere, détremper, délayer, liquétier, dissoudre.

Smasin, V. Masin, e smasinor.

Smasinė, polverizzare, tritare minutamente, minutim conterere, in pulverem redigere, emolere, pulveriser, réduire en poudre. Per *smasi* , V.

Smasinor, strumento di legno, di vetro, o di porfido, con cui si maciamo i colori sovra una pietra larga, piana, e liscia, macinello, macinella . . . . molette.

Smatassesse, disperarsi, perder la speranza, spem abji-

men santonieum, semen contra | dre l'espérance, désespérer-Smatassesse, perder la pazienza , patientiam abrumpere , se désespérer, s'impatienter, perdre patience, V. Anmatisse.

> Smemoria, che ha perduto la memoria, smemorato; immemor, obliviosus, étourdi, stupide, qui a perdu la mémoire. Smemorià, vale anche stupido, insensato, smemorato, amens, stupidus, fou, lourdaud, insensé.

> Smenbre, dividere, distribuire, separare, smembrare, dividere, distribuere, démembrer, partager, diviser, sépa-

rer, distribuer.

Smens, sostanza, nella quale è virtir di generare, e che genera cos i simile al suo subbictlo; seme, semen, semence, graine, germe, semaille. Smens, quell' umore bianco, visceso, e spiritoso, che si forma ne' testicoli per la generazione del feto, seme, sperma, semence, germe. Smens, per l'umana generazione, e talora in particolare di alcuna famiglia, e d'altre cose; seme, razza, soboles, semence, race, géneration. Smens, per principio, origine, cagione, semm, origo, caussa, principium, origine, cause, source, principe. Fè la smens, far seme, produr seme, semenzire, semen producere, in semen abire, exire, monter en graine; d'alcune piante, come carcioffi, rape, rafani, e simili si dice anche se cotouner.

Smerald, è una gemma vaghissima, lucidissima, e tracere, animo concidere, per-Isparente di un finissimo color émeraude.

Smerdassė, scagassė, bruttar di merda, sconcacare, merda swdare, inquinare, embrener, salir de bran; in signif. n. pass. sconcacarsi, bruttarsi di merda, /cellari, inquinari, s'embrener, chier dans ses culottes, se salir.

Smerde, V. Desmerde.

Smertl, sorta di minerale simile alla vena del ferro, ehe ridotto in polvere serve a segare, e pulire le pietre dure, e a brunire l'acciajo; smeri-

glio, smyris, imeri.

Smersa, si dice una delle quattro diverse sorte, nelle quali sono divise le carte da giuocare, ed i tarocchi, seme . . . . . coaleurs des cartes, ou des tarots; al giuoco delle carte quattro sono le smerse (semi), quader, chēūr, fior, pica, quadro, cuore, fiore, picca . . . au jeux des cartes le carreau, le cœur. le trèlle, le pique sont les couleurs: 'al giuoco dei tarocchi quattro pur anche sono le smerse (i semi), cioè: baston, copa, dnė, spa, bastone, coppa, denaro, spada, V. a' suoi luoghi.

Smestr, il termine di sei mesi, semestre, semestre spatium, semestre. Smestr, per il danaro della pigione dovuto ogni sei mesi, semestre .... semestre, quartier. Smestr, congedo, che si dà ad un soldato per qualche tempo, commiato, commeatus, permission.

Smēuve, sbogė, muovere,

verde; smeraldo, smaragdas, fatica, e difficoltà; smuovere, molici, mosere, (monvoir, faire monvoir, mettre en mouvement , remuer. Smēuve , slogè la tëra , muover la terra con qualche strumenio, smuovere la terra, *suburure*, serfouir, serfonetter, bequiller. Smëuve, indurre, persuadere, svolgere, smuovere, inducere. persuadere, indnire, porter, persuader. Smēuve, per rimuovere, dissuadere, far cangiar sentimento, a sententia dimovere, abducere, dissuadere, détourner, faire changer d'avis. Smēuve, sbogė 'l corp, si dice del cominciare a sciogliere il ventre per iscaricarne le fecce, e si usa in sign. att. n., e n. pass., smuovere il corpo, ciere, solvere alvum, lâcher, émouvoir le ventre.

Smie, aver somiglianza, rassembrare, simigliare, rassomigliare, ritrar d'uno, somigliare, referre, similem esse, ressembler, avoir même traits, même figure, avoir de la ressemblance avec etc. A smia tut a só pare, a l'è spuà, e scracià da so pare, è somigliantissimo al suo padre, patrem ore refert, patrem regenerat, exscribit patrem similitudine, c'est le père tout craché. Cost ritrut a i smìa tut, ritratto al naturale, che in tutto gli rassomiglia, imago verissima, veritati proxima, portrait ressemblant, an naturel, d'après nature. A la na boca ch' a smìa'l muso d'un crin, la lui bocca somiglia al grugno d'un porco, os ejus porcum assimilat, sa ma s' intende per lo più con | bouche ressemble au groin d'un

cochon. A smìo due nos sciapà d'an sem, parlandosi di due persone, che assai si rassomiglino, non tam ovum ovo simile est, your your ressearblez l'un l'autre, comme deux gouttes d'em. S niesse, parlaudo di due persone, esse inter se similes, habere maximum similitudinem inter se, se ressembler, se ressembler toutà-fait. Smie, sembrare, appa rire, parece, videri, paroitre, sembler. Smie, per giudicare, stimare, putare, censere, opinari, juger, estimer, croire, être d'avis. Sinie, e esse son doe cose diverse, e vale, che l'apparenza non bista, ove bisognan gli effetti; parere, e non essere, è come il filare, e non tessere, prov. verbum si fucta absint, stultum videtur, et vanum, l'apparence ne suffit pis, où if faut la réalité. A m' sm'i, a m' par mil ani, che ec., non veder l'ora, che una cosa sia, aspettarla con grande ansietà, ed impazienza, parer mill'anni, o ogni ora mille, che segua alenna cosa, more impatientem esse, nihil alicui esse antiquius, paroître milie ans qu'une chose arrive. Chi se smìa, s' pia, V. Piè.

Smils, veitid, contr. d'pien, poco men che vuoto, smilzo, è più comunemente si dice di chi ha la pancia vota, inunis, maigre, fluet, qui a le ventre vide. Smils, per iloscio, mencio, Kaccidus, moltis, mince, qui n'a point de consistance. Smils, mingherlino, magrino, debole, sparuto, gracile, scriato, sottilino, cresciuto a stento, di poca carne, segaliquo, se-

grenna, gravilis, macer, juuceus, tenuis, imbecitlus, infirmus, malingre, maigrelet,
affilé, sec, élaucé, grêle,
maigre, fluet, mince, de peu
de mine, et acariatre. Smils,
per bisognoso, meschino, povero, bretto, inops', pauvre,
misérable, malheureux, malotru.

Smimer, V. Smils.

Sminusse, tritare minutissimamente, ridurre in piecoli pezzetti, minuzzare, tritare, sminuzzare, sminuzzolare, comminuere, concidere, conterere, lucher, conper en menns morceaux, broger, écacher, briser, brésiller, émincer, déchiqueter. Sminusse, diligentemente considerare, esaminare minutamente, diligenter perpendere, examinare, *ponderare* , considérer attentivement, éplneher, examiner avec exactitude. Sininussè, per dichiarare, spianare, aperire, enodure, explanare, depromere, explicare, interpretari, significure, détailler, expliquer.

Smone, significan con parole, e con gesti di voler dar qualche cosa, profferire, offerire, far proferta, esibire, offerre, polluceri, offrir, exhiber, présenter. Smonse, offrirsi, esibirsi, offerre se, s'offrir, se semondre.

Smonor, colui, che porta i biglietti d'invito, invitatore, invitator, sémoneur.

qui n'a point de consistance. Smörfia, svërgna, rupia, Smit; mingherlino, magrino, debole, sparato, gricile, scriato, sottilino, cresciuto a stento, di poca carne, segaligno, se- rictus, corrugatio faciei, fron-

cement des sourcils, moue, grimace, mine. Smörfia, e meglio al plur. Smörfie, lerio, leziosaggine, smanceria, aflet tata delicatezza, mollities, ille cebra, affecterie, délicatesse affectée, mignardise, agios, affectations, grimace. Fé dle smorfie, scomporre la forma della faccia col mangiare, smorfire... faire des grimaves.

Smörfia, crespa, piega in un abito, ruga, pli, ride, grimace. V esti cha fa ille smor fie, abito, che non ista bene, che fa cattive pieghe, che non campeggia bene, vestis rugosa, habit, qui grimace, qui fait la grimace, qu'il fait quel-

que mauvais pli.

Smorfieta, smorfioseta, dicesi di donna, ehe vuol fare la dilicata, la preziosa, smorfiosa, leziosa, smancerosa, che vuol far grazie, schifa il poco, che ad arte fa la modesta, la contegnosa, e, come dice la frase piem. Ch' aucala nen a tochè il gras con le man ente, cha fa let savirra, mulier pecie modesta, delicatula, mollis, pimpesouée, qui fait la delicate, la précieuse, mignarde.

Smortion, emortios, smortioson, smortiosot, smanceroso, lezioso, smortioso, smortiosetto, delicatus, motlis, grimacier, affeté, mignard, qui fait le précieux. Smortios, schiftenos, chi finge di non si ardire a far una cosa, chi mostra vergognarsi accettar P invito di mangiare, schizzinoso, vergognoso, fastidiens, morosus, revêche, dedaigneux,

difficile.

Smorflon, musone, rugiolone, grifone, ingollo, colaplais, alapa, gourmade, soufilet.

Smört, spalid, di color di morto, pallido, squallido, smorto, pallidos, pâle, défait, blême, have, plombé, lavé, débiné. Smört, agg. a colore, vale dilavato, indebolito, bianchiccio, cenerognolo, sbiadito, elbidas, dilutus, grisâtre, blanchâtre, cendré, blafard, pâle, terne.

Smortè, dicesi propriamente del fuoco, del lume, della luce, de'vapori e simili, spegnere, smorzare, ammorzare, aumortare, exstinguere, éteindre. Smortesse, spegnersi, smorzarsi, exstingui, s'éteindre. Smortè la së, spegner la sete, sitim sedare, étancher la soif.

Smortin, dim. di smörr, pallidetto, subpallidus, pallidulus, un peu pâle, un peu blême.

Smuline, proprio della terra, quando sdrucciola da alto, smottare, franare, delabi, s'ebouler. Smulinesse, parlandosi auche di terreno, valo stritolarsi, risolversi, disfarsi in polvere, sfarinare, in pulverem resolvi, tomber en poussière, s'attendrir, se briser.

Smurce, andar per la casa trascinando, e movendo le masserizie da luogo a luogo, quando si cerca di cherchessia, rovistare, trambustare, frugare, rifrustare, loco movere, perturbare, confundere, anxie inquirere, fureter, fouiller, chercher par tout, faire des recherches en menant du bruit.

en faisant un remue-ménage, V. Armuscè.

*Smurfia* , v. pop. , detta per ischerzo per significare un pan grosso, e lungo, pagnotta, pamis, nu pain.

Suervė, debiliture, spossare, snervare, enervare, debilitare, énerver, épuiser, débiliter, affoiblir, abattre.

So, pronome, che nota proprietà, o attenenza, ed ha propriamente relazione alla terza persona del singolare, ed anche del plurale, sebben dieasi anche al plurale sea, al femminino la soa al singolare, e soe al plurale; suo, suoi, sua, sue, suus, sua, suum, al singol.; sui, suce, sua, al plur.; son, sa, ses, sien, sienne, siens, siennes. Piè le soe, aver le sue, o toccar le sue, cioè essere aspramente sgridato, o battuto, cerripi, objurgari, plagis affici, verberari, cadi, être leprimandé aigrement, recevoir des coups. Fene dle soe, significa operare con poca avredutezza, o senza prudenza, sottintendendovisi scioccherie, debolezze, e simili, far delle sue, croè far delle sue solite sciousherie ec., de more ineptire, agore inconsulto, ut moris est, faire des siennes. So, in forza di sost, vale il suo avere, la sua roba; s' a spend, a spend del so, cioè del fait so; suum, vel opes, fucultates suce, bona sua, le sien, son bien, ses facultés. He so, in certi ginocni vale vincere ii tratto, vincere, vaincre. I sea, i so, vale i suoi parenti, o amici, o in altra | corium tenue, lauière, longe.

maniera attenenti, sui necessarii, cives, propinqui, conterranei, domestici, familia, les siens, ses parens, les leurs. Stè uns la sou, stè sostnu, far il ritroso, il cacasodo, non rendersi famigliare, star in contegno, in sussiego, elate, ac superbe se gerere, gravitatem præ se ferre, faire le grave comme un Espagnol.

Sö, sosi, pronome, questo, hic, hec, hoc, ce, ce-

ci, cet, celui-ci.

Son add., tranquillo, quieto , posato , tranquillus, quietus, sedatus, paratus, tranquille, quiet, doux, calme, paisible. Soà avv., tranquillamente, quietamente, senza alcuna sollecitudine, ansieta, briga, o pensiero, tranquille, quiete, sedate, tranquillement, paisiblement, doucement, en repos, posement, sans émotion, sans trouble. Stè soù, riposare, non prendersi cura, briga, o pensiero, fidarsi, star tranquillo, aullam anxietatem habere , nihil sollicitum esse , quiescere, acquiescere, se donuer point de sollicitude, inquiétude , souci , anxiété, soin, chagrin, reposer, se fier, se confier, être tranquille. Il suo contrario è mal-soù, inquieto, affannato, ansante, sollecito, ansioso, sollicitus, inquietus, anxius, turbatus, inquiet, troublé, agité, soigueux.

Soustr, grossa fune fatta di canapa, gomona, canapo, rudens, cable, cordage, amarre.

Soat, e soviet, specie di cuojo sottile, sovattolo, soutto,

Soar, grato a'sensi, soave, [ suavis , jucundus, snave, agréa ble doax délicat, qui flatte les sens. Souv, per leggiere, piacevole, levis, amænus, lé ger, agréable. Soàv, per beuigno, quieto, posato, quietus, placidus, comis, benignus, tranquille, quiet, donx, calme, paisible. Sody, avv., soavemente, con soavità, jucunde, suaviter, blande, agréablement, doucement, délicatement. Souv, per quietamente, riposatamente, quiete, sedate, tranquillement, doucement. Soav, per amorevolmente, modestamente, modeste, humaniter, benevole, modestement, amiablement, affablement, poliment, avec donceur. Soàv, per pazientemente, aquo animo, patiemment, constamment, avec patience.

Soboch, il risaltare di qualsivoglia cosa, che nel muoversi, trovando intoppo, rimbalzi, e faccia moto diverso dalla prima direzione, rimbalzo, ribalzo, sultus ex repercussu soli, rébondissement, bondissement, bond, bricole, réflexion.

Sobisse, sobbissare, mandir precipitosimente in rovina, sprofondare, subbissare, evertere, demoliri, prosternere , dejicere , funditus tollere , evuere, demergere, renverser, abymer, ravager, ruiner, détruire. Sobisse, v. n., andar in precipizio, rovinare, sprofondare, sobbissare, nabissare, everti, dirui, absorberi, demergi, subrui, obrui, funditus tolli, s'abymer, s'écrou- preneur d'un bail à cheptel. Tom. 11.

ler, périr, tomber en rume, ètre renversé, abattu de fond en comble.

Soborne, suborne, soslenghė, imbecherare, persundete, o istigare di nascosto, subornare, subornare, illicere, suborner, aposter, corrompre, seduire, indaire, porter à faire quelque chose de mauyais.

Sobrase, sboge la brasa, allargare la brace accesa, perché ella renda maggior caldo. o s'accenda maggiormente, sbraciare, primas dilatare, expandere, remuer la braise.

Soca, e più comunemente söche al plur., diconsi delle scarpe colla pianta di legno, tatte per le donne, e *söch* quelle fatte per gli nomini, zoccolo, scarpe di legno, calones, sculp-new, arum, calcei lignei, sabot.

Speate, V. Socolè. Söch, V. Söca.

Sociesse, fe società, V. Associesse.

Società, compagnia, societa, societas, societé, compaguie, coterie, clique, association. Società, atto, per cui due, o più persone pongono in comune la totalità, od una parte de'loro beni, o la loro industria per seguitare la stessa fortuna, società, societas, socicté. Società, partia d'bestie, accomandita di bestiame, che si dà altrui che il custodisca e governi a mezzo guadagno, e mezza perdita, soccio, soccita, societas, cheptel, chepteil,. bail à cheptel ; e colui , che piglia il soccio, dicesi cheptelier,

Socol, una spezie di predella, o piedestallo, ed è una pietra, o membro basso di figura quadrata, che serve a sostenere un busto, statua, colonna, urna, piedestallo, o sinul cosa, che ha hisogno d'esser alzata, zoccolo, dado, orlo, basis, plinthus, plinthe, socle, zocle, alaque, banquette, etc.

Socola, o sandala, sorta di scarpe con la pianta di legno, che portavano alcuni Religiosi dell' Ordine di san Francesco,

ealcei lignei, socque.

Socolant, si dice comunemente per Frate d'una delle Religioni di s. Fraucesco, che usavano gli zoccoli, zoccolante . . . . religieux récollet.

Socolè, soratè, colui, che fa zoccoli, zoccolajo, calonum artifex, sandalier, faiseur de sabots, sabotier.

Socatrin, o sucotrin, agg. di una sorta d'aloè, soccotrino.... aloès sucotrin.

Socrôl, crollo, serollo, secossa, concussio, succussio, quassatio, agitatio, secousse, braulement, soubresaut. Socrôl, trinciata di briglia, o di cavezzone, scossa, succussio, saccade.

Socrolè, sopatè, serolè, muovere dimenando in quà, e in là, scuotere, crollare, scrollare, agitare, tempellare, quassare, agitare, concutere, secouer, cahoter, ébranler. Socrolè la testa, crollare il capo, movere, agitare caput, hocher. Socrolè n'erbo, scrollare, scuotere un albero per farne cader i frutti, arborem concutere, secouer un arbre

pour en faire tomber les fruits. Caval cha socröla . . . . equus succussatur, cheval, qui secone son cavalier. Socrole le spale. j'orie, scuotere le spalle, disprezzare gli avvertimenti, i consiglii, le riprensioni, le minaece, monita, consilia, minas contemtim accipere, retrorsum rejicere, susque deque *ferre* , mepriser les avertissemens, les conseils, les ménaces etc., seconer ses oreilles. Scrole la testa, dicesi de' vecchi, cui crolla il capo, caput quassare, branler la tête. Socrolè un, percuotere, battere alcuno, cædere, verberare, frapper, battre.

Söda, sorta di pianta, detta volgarmente riscolo, che fa in luoghi paludosi e salsi, la cui cenere è pregna di sale alcali, e ridotta in polvere, e mescolata con rena bianca serve a far il vetro, soda, kali,

soude.

Sodessa, stabilità, fermezza, sodezza, stabilità, saldezza, firmitas animi, constantia, fermeté, stabilité, solidité, constance.

Sodesse, assodarsi, divenir fermo, stabile, sodo, solidescere, s'affermir. Sodesse, in senso figur., assodarsi, rassodarsi, animo se affirmare, se se confirmare, s'affermir, se rendre ferme, constant.

Södö sust., ogni sorta d'imbasamento, o tondamento, dove posino edificii, o membra d'ornamenti, e simili, onde: posè, fondè sul södö, contr. di pôsè sul faus, cioè sopra cosa, che non sia retta sotto, posare sul sodo, fun-

damento aliquo iuniti, être posé sur du solide, être posé solidement, sur le massif, ha se, fondement, ne pas poser à faux. Parlè, rasonè, di sul sòdò, favellare, ragionare, dire in sul sodo, serio loqui, dice-

re, parler sérieusemant, tout

de bon.

Sōdo add., duro, che non cede at tatto, che non è arrendevole, sodo, solidus, solide, ferme, dur, épais. Sōdö, figur., vale stabile, fermo, costante, stabilis, firmus, immotus, constans, inconcussus, ferme, constant, inebrandable, invariable. Stèsödö, stè ferm, star sodo, fermo, non si muovere, stare, quiescere, loco non moveri, tenir bon, tenir ferme, ne pas houger.

Sièn, da soin v. fr., Vedi Sust.

Soèns, sovente, spesso, soventi volte, spesse liate, sa pe, crebro, frequenter, sapenumero, souvent, frequemment, plusieurs fois, mainte tois, à tous coups.

Sofa, vocabolo preso dalla

lingua Turca; è un cassone grande con ispalliera, e bracciuoli, dove si dorme, o si siede tra 'l giorno, lettuccio, sotà, v. dell'uso ital., suggestum pulvinis instructum, supina in delicias cathedra, sella voluptuosa, anaclintherium, sofà, fit de repos, canapé. Sojà, quella spezie di predella, o di basso letto, su cui i Turchi stanno accosciati, sofà, voce dell'uso italiano... sofa.

Sofi, soffio, flatus, spiritus, souffle, respiration, vent, haleine. Ant nn sofi, vale subitamente, in un attimo, in un soffio, subito, momento temporis, en un instant, en un clin d'œil, en un moment.

Sofia, spion, spia, shiri segrèt, marcand da fià, accusatore venale, denunziatore prezzolato, spia, soflione, susurrone, commettimale, explorator, delator, sycophanta, rapporteur, espion, sycophante, délateur. Fè la sofia, fare la spia, deferre, faire l'espion, épier, observer, remarquer, être aux aguets.

Sofiamà, V. Giöla.

Sofie, spigner l'aria violentemente col fiato, aguzzando le labbra , sottiar**e ,** *flare* , *in*flare, sufflare, souffler, faire du vent. Sofiè, per lo spirare de venti, soffiare, spirare, flare, venter, souffler, faire vent. Sofiè, in s. att. vale spignere checchessia colla forza del fiato: Bsögna sofiè ant' j'  $ilde{e}$ ũi atcaval doe volte al di d'costa pover . . . sufflare , insuf*flare* , souffler , pousser avec le souffle. *Sofiè* , per ishuffare per superbia, collera, od altra passion d'animo, freme*re* , frémir , bouffer de colère , de rage , etc. *Sofiè , tranfiè* , anclare , ansare , *anhelare* , souffler , haleter , être hors d'haleine , être essoufilé. Sofiè, incitare, istigare, incitare , excitare , inducere , stimuiare , incendere , inflammare , acuere, souffler, exciter, inciter , pousser , animer , mouvoir , persuader , instiguer, insinuer. Sofiè, sofiesse'l nas,

mondar il naso, soffiarsi il naso, trarne fuori i mocci, nares emungere, se moucher, se nettover le nez. Sofiè ant j'orie a un, dar alcuna notizia, o avvertimento segretamente, e talora anche andar continuimente istigando alenno, sof fiar negli orecchi, aliquid in aurem alicujus insussurrare. souther a l'oreille, corner aux oreilles de quelqu'un, lui in singer, lui suggérer avec im portunité quelque chose. Sosiè, per sare li spia, V. Fè la sofia. Sofiè ant' el feu , solfiar nel fuoco per accenderlo, ignem sufflare, oris pleni spiritu ig iem uccendere, souffler le feu pour l'allumer. Sofiè ans la pitansa, softure su d'una vivanda, quando è troppo calda, calidiorem cibum oris spiritu refrigerare, souffler la viande, ou sur la viande lorsqu'elle est trop chaude. Sofiesse sui di, sosiesse 'l nas con doe pere, modi bassi e pop., fare inutilmente i suoi sforzi, perperam, necquicquam agere, s'empresser en vain, se donmer de la peine sans profit.

Sofiet, strumento, col quale spignendosi l'aria, si genera vento per accender fuoco, o simili; soffietto, municetto, follis, soufflet à souffler, soufflet à cheminée. Sofièt da pouver, specie di borsa usata dai parrucchieri, e simili, fatta di cuojo, che si goufia, e si stringe, e getta la polvere sui capelli per mezzo d'un piccolo tubo d'avorio, soffietto....

zest.

Sofieta, stanza a letto, soffitta, laqueare, contignatio, galetas, grenier.

Sofion, canna traforata da sofliar nel fuoco, soflione, arundo perforata ad ignem excitandum, soufflet. Sofion, per ispione V. Sofia.

Sofran, o sofram, una pinnta, che produce un fiore dello stesso uome, donde anche si raccoglie una droga consistente in tre filetti di color rosso dentro al detto fiore; zafferano, crocus autumnalis sativus, safran.

Səfrançta , e sofranin , V.

Safrineta, e sufrin.

Sofranon, zafferano salvatico, gruogo, zafferano saracinesco, zaffrone, carthamus tinetorius, o vicus, carthamus officinarum, sufranum, safran bătard, carthame, safranum.

Sogėt, materia, di cui si parla, o serive, argomento, o concetto di composizione; soggetto, suggetto, argumentum, materia, materies, sujet, ohjet, matière, argument. Sogèt, per suddito, che soggiace all'altrui volontà, imperio subditus, sujet, vassal dépendant. Sogèt, per persona, e prendesi in buona, e in cattiva parte, soggetto, vir, sujet, personne.

Soget, add. snggettato, suddito, sottoposto subjectus, subditus, sujet, sommis, dépendant, dévoué, astreint. Esse sogèt a qualchedum, esser soggetto ad alcuno, soggiacere alla volonta d'alcuno, pendere ex alterius arbitrio, esse subalicujus imperio, être soumis à quelqu'un. Esse sogèt a nessur, non esser soggetto ad alcuno, sui esse mancipii, et juris, être son maître, indés

pendant, libre, être maître! de soi-même, ne dépendre point d'un autre, ou de personne.

Sogèté, sotmete, assoggettare, sottomettere, subjecte, submittere, assujettir, soumettre. Sogetesse, sotmetse, assoggettarsi, sottomettersi, soggiacere all'altrui volontà, potere, alle leggi, alle regole, alle usanze, alle condizioni, alle peue ec., se permittere alicujus imperio, ac potestati, in ditionem, et arbitratum alteri se dedere, se subjicere legibus, accipere conditiones etc., se soumettre à l'obéissance de quelqu'un, à son pouvoir, à sa volouté, aux loix, aux règles, aux conditions proposees etc.

Sogision, suggezione, dipendenza, lo star soggetto, l'esser sotto l'altrui podestà, servitus, sujétion, servitude, assujettissement, dépendance. Sensa sugesion, senza suggezione, libere, sans cérémonie, saus façon. Liberesse dala sugision , liberarsi dalla soggezione, exuere obsequium, se délivrer de la dépendance, de la sujétion, n'être plus dépendant de personne. Esse an sugision, esser soggetto all'altrui volere, esse alieni arbitrii, être dans la sujétion. Tui an sogision, tener soggetto alcuno, aliquem severitate imperio, disciplina coercere, continere, premere, tenir quelqu'un en sujetion.

Sognassė, dormicchiare, sonnellare, sonneggiare, dorleger.

Sognè, far sogni, sognare, somniare, somniare somnium, rêver, songer, faire des songes. Sognè, per fingere, ciedere falsamente, immaginarsi, sognare, somniare, rêver, s'imaginer, se figurer. Sognesse, insognarsi, immaginarsi a caso, somniare, s'imaginer, rêver.

Sognèt, dim. di seugn, sonnellino, sonnerello, sonnetto, levis somnus, petit somme, petit sommeil. Sognèt dla matin, il sonno, che si dorme sull'aurora, il sonnellin dell' oro . . . le doux sommeil du matin à la pointe du jour.

Söi, un söi, v. pop., un certo non so che, nua certa cosa, che non si pnò esprimere, quoddam, quiddam, nescio quid, aliquantum, un je ne sais quoi, une certaine chose, qu'on ne peut exprimer.

Sol, sust. pianeta, che illumina il mondo, e conduce il giorno; sole, sol, soleil. Avèi qual cosa al sol, vale possedere beni stabili , aver del suo al sole, prædia, o possessiones habere, avoir des biens au soleil, avoir des biens-fonds. Avèi da comprè fiña 'l sol. aver carestia d'ogni cosa, aver a comprare infino al sole, rebus omnibus indigere, avoir disette , manquer de tout , être obligé de tout acheter. Andè al sol, va 'npò al sol, cedere, riputarsi inferiore, andar al sole, concedere, imparem se esse existimare, céder, plier, fléchir, se soumettre, se renmitare, dormir d'un sommeil dre. Stè al sol, fermarsi al sole per iscaldarsi, in sole

so

apricari, apricatione caiescere, se mettre, se tenir au soleil pour s'y échauffer. Parè 'l sol a un, impedire il sole ad alcuno, officere apricanti, se mettre devant un homme, qui est au soleil, et l'empêcher d'en sentir la douce chaleur. Butè al sol, soliè, porre chec chessia al sole ad oggetto di ascingarla, soleggiare, insolare, exposer au soleil, faire sécher an soleil. Sit ben espost al sol, luogo aprico , esposto al sole, solatio locus apricus, solibus expositus, lieu, où le soleil donne, qui est exposé au soleil. Passegè al sol, passeggiare al sole, ambulare in sole, in aprico spatiari, se prome ner au soleil. Un colp d' sol, un colpo di sole, nimii solis ardores, un coup de solcil, l'ardeur excessive du soleil. Arlēūgi da sol, o a sol, orologio solare, a sole, solarium, cadran solaire.

Sol, add. unico, non accompagnato, elle non ha compagnia, solo, solus, seul, unique. Da sol a sol, da solo a solo, solo con solo avv., remotis arbitris, seul à seul, tête à tête. Sol, per privo, orbatus, destitutus, privé. Sol, e solèt, solo solo, soletto, solus, tout seul, sculet.

Söla, sorta d'ascia torta per piallare al di dentro botti, ed altri vasi fatti in simil foggia, pialla curva, incurvata...erminette à marteau, esseau. Söla, quella parte della scarpa spettante alla pianta del piede, e non al calcagno, che si posa in terra;

melle; la parte dissopra della scarpa chiamasi Tomera, V. Söla di pe, pianta del p cde, planta, solum pedis, la plante des pieds. Aussè le sote, andarsene, fuggirsene, partirsi, abire, aufugere, evadere, s'en aller, s'enfuir.

Sola, (con o chiuso) pezzo di nastro, o striscia stretta cuojo, comunemente di lunghezza di mezzo cio con una punta d'ottone, o d'altro metallo da ogni capo, e servé per allacciare; striuga, *ligula* , *lorum* , aiguillette, lacet.

Solà, sust. pavimento, o strada coperta, o lastricata di selci, o lastre, o mattoni ec., selciata , lastrico , *pavimentum* lapidibus, vel lateribus stratum, pavé, ou chemin de cailloutage, de carreaux.

Solada, o colp d' sol, dicesi dell' impressione violenta, e talora mortale, che fa il sole sopra certe cose esposte ai suoi raggi in certe circostanze ; solinata , solata . . . coup de soleil.

Solag, alleggiamento, alleviamento, sollevamento, consolazione, riposo, sollievo, conforto, ristoro, soccorso, ajuto, levamen, levamentum, solatium, subsidium, relaxatio, soulagement, repos, reláche.

Solage, alleviare, alleggiare, sgravare, alleggerire, sollevare, consolare, ajutare, soccorrere, ristorare, confortare, lenire, levare, allevare, mitigare, solari, levamen, adjumentum afferre, recreare, suola, o suolo, solum, se- reficere, soulager, consoler, récréer. Solagesse, ricrearsi, prender alleggiamento, conforto, ristoro, se recreare, se reficere , levare anumum , se réctéer, se soulager, s'egayer, s'amuser, se delasser.

Solagià, che e alquanto alleggerito dal suo maie, *e mulo* vel morbo paulum recreatus, cui remission dolor, sontage, qui se troave moins mal.

Solas, sole cocente, molto ardente, sol ardenti-simus, sol nimius, sol flagrantissimus, grand soleil, soleil trop ardent. Solàs, per alleggiamento ec., V. Solag.

Solch, o sorgh, quella fossetta, che si lascia dietro l'aratro in fendendo, o lavorando la terra, solco, salcus, sillon.

Sold, moneta, che vale tre quattrini, o dodici denari, o cinque centesimi; soldo, solidus, sou. Söld, per moneta generalmente, soldo, nummus, argent, monnoie. Perde fin ant' un sold, perdere sino all' ultimo danaro, ad assem *omnia pecdere*, perdre jusqu'au dernier sou. Nen avei un söld da j'è cantè 'n börgno, esser allatto sprovveduto di danaro, affectissimus inopia, nummis nudus, inanissimus, homo sine re, qui n'a pas le sou, tout à fait pauvre.

Solilà, quegli, che esercita l'arte militare; soldato, mi les, soldat, guerrier. Soldà senpi, soldato semplice, a ditterenza degli uffiziali, *gre*garius miles, simple soldat. Soldà dla trata, berlandot, soldato invigilatore delle Regie gabelle, soldato di tratta,

8 0 leur, V. Berlandöt, soldà d' ziustisia . V. Sbiri. Soldà vete= run cha la fait vint canpagne, soldato veterano ..... vieux soldat, qui avait fait vingt campagnes. Soldà cha la finì sö teup, soldato, che ha finito it suo tempo, miles emeritus, soldat, qui a servi tout son temps. Soldà esent d' servisi , soldato esente, immune dal servizio, miles immunis, beneficiarius, soldat exempt du service, et qui pourtant reçoit la paye. Bon soldà, soldato valoroso, bravo, vir fortis ad pericula, soldat intrepide, qui entend la guerre, et l'aime.

Soldaràs, peggior. di soldà, soldataccio , lixa , mauvais soldat, pagnote, per Soldia senpi V.

Soldarin, soldatello, tiro jeune soldat, qui commence de servir.

Soldin, dim. di söld, soldino, nummulus, un petit sou.

Solè, verbo, pulire, e far lisci i legnami con la pialla; piallare, e dicesi propriamente delle botti, ed altri vasi fatti in simil foggia il pulirli, e farli lisci al di dentro con la söla, dolare, lævigare, run~ cinare, complanare, runcina, o dolabia pulire, raboter, corroyer, polir le bois avec le rabot, la erminette ec. Solè le scarpe, o arsolèje, rimettere nuove suole, risolare, di nuovo solare, *novas* soleas suppingere, ressemeler. remettre des semelles neuves. Solesse le scarpe, allacciare, stradiere, publicanas, gabe-lathbbiare, strignere con istringa le scarpe, calceos adetringere loro, enlacer les souliers, se her, se serrer les souliers avec l'aiguillette, le lacet. Solè, o solesse 'l bust con 'l gi taj, stringarsi, allaceiarsi il busto con la stringa, ligula, vel loro se adstringere, vel ad stringere thoracem, enlacer le corps de jube avec l'aiguillette, se lier, se serrer avec un lacet, avec des cordons.

Solè, nome, quel piano, che serve di palco alla stanza inferiore, e di pavimento alla superiore , solajo , sollitta , tabulatum, contabulatio, plancher, lambris; la parte superiore del solè, dicesi palco, o pavimento incrostato, o impaleato, o ammattonato, *ta-*bulatum, plancher parqueté, plancher carrelé, la partie, sur laquelle on marche; la parte di sotto del solè, dicesi soflitta, ·laquear, lacunar, plafond, lambris, le dessus du plancher. Solè-mört, stanza a tetto, soffitta, quel luogo, che è immediatamente sotto il tetto, tegulis proxima contignatio, subtegulanea contabulatio, o subtegulanea, orum, galetas, logement, qui touche à la couverture d'une maison, qui est an plus haut étage, et dont le plancher d'en haut n'est pas carré, et tient de la figure du toit. Solè a travet, dicesi quello, le cui commettiture de' panconcelli hanno de' regolini, che le ricoprono, palco regolato , o hozzolato , tabulatum plancher.

Soleta, scapin, pezzo di tela, o di panno, di cui si guarnisce il piede d'una calza, so-

letta, pedule, semelle, qu'on met aux bas, lorsqu'ils sont usér. Se il pezzo di tela, o panno calza quasi tutto il piè, dicesi scapin, od anche soleta; pedule, chausson, semelle de bas.

Soleve, levar su, innalzare , *extollere* , soulever , élever. Solçee, per indur al mal fare, a tumulto, a ribellione, sollevare, concitare, commovere, constare, facere seditionem, concire, soulever, mutiner, révolter, exciter à rebellion. Solevė, per turbare, commuovere, turbare, perturbare, excitare, troubler, agiter, inquiéter, affecter, frapper, toucher, émouvoir. So*levesse* , per ribellarsi , sollevarsi, desciscere, deficere, se soulever, se révolter, se mutiner. Solevesse, per ricrearsi, prendere alleggiamento, procurarsi sollievo, o refrigerio, prender ristoro, cessare alquanto dalla fatica, sollevarsi, sciorinarsi, reficere se, levare animum, recreare se, opus intermittere, se récréer, s'égayer, s'amuser, se délasser, se divertir, prendre un peu do relache, se reposer un peu, se soulager, prendre un peu de soulagement.

Solfege, cantar la solfa, solfeggiare, musicas notas cancer, solfier.

Solfo, è una sostanza minerale grassa, ed untuosa, che si può fondere, ed infiammare col fuoco, e che non si può disciogliere, meschiare nell'acqua, ardendo produce una fiamma azzurra, ed un vapore nocevole, solfo, zolfo, sulphur, soufre.

Soli, parte, o sito, che riguarda il mezzogiorno, e gode più del lume del sole, solatio, locus apricus, lieu exposé au soleil. Al soli, avverb. dalla parte volta a mezzogiorno, a solatio, contr. di al onbra, a

bacio, ad meridiem, au midi. Soliè, dicesi del porre il grano , o qualsivoglia altra cosa al sole ad oggetto di asciugarla, soleggiare, insolare, exposer an solcil, faire sécher au soleil. Soliesse, star al sole, fermarsi al sole per iscaldarsi, in sole apricari, apricatione calescere, se mettre, se tenir, demeurer au soleil pour s'échauffer. Soliè, rende sēūli, lisciare, render liscio, piano, appianare, equare, expolire, levigare, attrectando polire, lisser, polir, corroyer. Soliè, secondare con dolcezza di parole l'altrui opinione ad effetto di venir cautamente, e quasi con inganno pian piano a fine del suo pensiero, piaggiare, zimbellare, lusingare, allettare con false parole, accarezzare, lisciare, unger gli stivali, lisciare la coda, assentari, indulgere, obsequi, adulari, blandiri, palpare, assentiri, pellicere, flatter, choyer, pateliner, cajoler, faire patte de velours, amadouer.

Sol-re-ut, una delle note musicali, solreutte . . . . solreut.

Söma, la femmina dell'asino, somara, asim, miceia, asina, ânesse. Söma d'ai, pan unto con aglio, offu panis allio illita, tranche de pain frottée d'ail.

Soma, con o chiuso, quantità, somma, summa, vis, copia, somme, quantité de etc. Soma, per conclusione, summe, conclusion, résultat. Soma, il raccolto da un conto di più partite, sommato, summa, le total, la somme de ce, qu'on a additionné. In soma, avv. in conclusione, in somma, finalmente, denique, ad summum, tandem, bref, enfin, pour conclure, en un mot.

Somà, quel carico, che s' impone ai giumenti, soma, o salma, onus, sarcina, somme, charge; parlandosi d'asini, anée, ou asnée. Per la strà s'ecmeda la somà prov., che vale in operando si superano le difficoltà, per le vie s'acconcian le some, agendo difficultates superantur, c'est en agissant qu'ou surmonte les diflicultés. A somà, posto avverbialmente, vale in gran quantità, a some, affluenter, abundauter, à foison, en abondance, en grande quantité.

Somate, asnè, borichè, colui, che guida bestie, che someggiano, asinajo, agaso, aselorum agitator, onagos, asinarius, ânier, conducteur d'ânes. Somatè, colui, che con somieri conduce le robe da un luogo all'altro, vetturale, conduttore, vector, mulio, voiturier.

Some, raccorre i numeri, sommare, summam colligere, summam conficere, subducere, facere, additionner, sommer.

Somet, somöt, asinello, asellus, petit ane, anon, grison, asinello, piecola asina, asina fattante, asinella, ascetta, petite anesse, jeune anesse.

Somiaria, o sumiaria, da sommelierie fr., hottiglieria, cella vinaria, vini promptuarium, sommellerie. Samiaria, per carica, uffizio di bottigliere, cella vinaria cura, sommellerie.

Son, sensazione, che si fa nell'udito dal moto tremolo dell'aria, cagionato da percos sa, strumento, voce, o altra simile cagione, suono, sonus, sonitus, sonor, son. Son, per lo strumento, che si suona, suono, instrumentum, instrument de musique.

Sonada, composizione di musica tutta eseguita con istrumenti, diversificata con una gran varietà di movimenti, di espressioni, di straordinarii, e brevi toechi, figure, ee., sonata, sonitus, sonate.

Sonadòr, maestro di sonare, sonatore, fidicen, lyristes, joueur d'instrument.

Sonàj, balordo, sciocco, minchione, bardus, socors, stipes, sot, stupide, niais.

Sonaj, sciocco, tolle: 1 son pà tant sonaj, s'i fus sonaj a felo, non sono così stollo di far quella cosa, se fossi sciocco a far tal cosa, vecors ita non sum, ut id agam, diablezot, je ne suis pas assez sot pour le faire.

Sonajaria, motto, detto giocoso, minchioneria, jocus, facetiæ, badinage, raillerie. Sonajaria, vale anche cosa di poco, o nian momento, minchioneria, fabula, nuga, tri-

Someta, la feminina dell' [cà, niaiscrie, bagatelle, vétille, chose de rien. Sonnjaria, si dice anche per errore grande, sproposito, corbellerii, error, sottise, faute, bevuë.

> Sonajada , l'atto del minchionare , bella , burla , irri sio, illusio, raillerie, moquerie.

> Sonaje, burlare, bestare, illudere, irridere, deridere, railler, badiner, se moquer, persister. Sonajè, ingamare, truffare, soperchiare, decipere, dolis capere, tromper, duper, attraper, tricher, décevoir, frauder.

> Sonajera , fascia di cuojo , o d'altro, piena di sonagli, che si pone per lo più al collo degli animali, sonagliera, lorum crepitaculis constructum, collier de sonnettes.

> Sonaj't, colui, che fa il vagheggino, l'innamorato, minchioncello, smanziere, civettone, amans, amasius, gode lureau.

> Sonanbr, sonanbrèt ec., V. Sonaj, sonajet, ec.

Soubre, voce francese, oscuro, tetro, fosco, ombroso, scuro, opaco, nero; dicesi di luogo, cielo, tempo, e simili, obscurus, teter, ater, nubilus, sombre. Sonbre figur., tristo, maninconico, pensoso, cupo, mesto, affaunoso, tristis, mærens, mæstus, supercilium severum, vultus dejectus, sombre, squeieux, triste, mélancolique, morne, taciturne, réveur, chagrin. I ridò tira a rendo la stansa. soubre, scura, le cortine spiegate rendono la camera oscura, tetra ec., cubiculum obductis velis opacum, une chambre, que des rideaux rendent sombre, etc.

Sonda, sottile strumento di ferro, o d'argento, col quale il chirurgo tasta, scandaglia, ed esamina le circostanze di ferite, ulcere, od altre cavitadi, tenta, specillum, eprouvette, sonde de chirurgien. Sonda, pionibo attaccato ad una corda per iscandagliare la profoudità del mare, d'un fiume, scandaglio, piombino, bolis, nauticum perpendiculum, sonde, plomb à mesurer la profondeur de la mer, des rivières.

Sondè, parlandosi di chirurgia, si è riconoscere con uno strumento nel corpo umano la cagione d'un male, o lo stato d'una ferita , tastare , demittere specillum in vulnus ut quam alte perveniat scire possimus, sonder une plaie, ou l'état d'une plaie. Sonde, esaminare per mezzo d'un pionibo, o d'altra cosa simile la qualità del fondo, o la profondità d'un laogo, di cui non ne può vedere il fondo, scandagliare, fare scandaglio, vadum /luminis experiri , teutare vadum, o demissa bolide ultitudinem maris explorare, sonder, jeter la sonde. Sonde un figur, , procurar di sapere il pensiero, l'intenzione, il segreto d'alcuno, investigare, ricercare, tastare, aliquem pertentare, alicujus arcana scru tari, explorare alicujus consilia, odorari aliquem, et degustare, mentem alicujus, sen-

qu'un, tâcher de découvrir sa pensée, son intention, son seeret.

Sonè, render suono, mandar fuori suono, sonare (si usa in s. att., neutro, e neut. passivo ) resonare, sonare, sonitum edere, reddere sonum, sonner, rendre un son; parlandosi di strumenti musicali, jouer, ou toncher de quelque instrument. Sone un, dare altrui delle busse, percuoterlo, verberare, cœdere, percutere, frapper, battre, tapoter, donner des coups. Sonè le canpañe, le cioche dop tenpestà V. Sarè la stala, ec. Sonè das festa, fè baudeta, sonar a festa, a gloria, a son giulivo, sonare per cagione di allegrezza , di festa , tintinnabula pulsare in lœtitiæ, vel festivitatis argumentum, carillonner. Sonè a mört, sonare in maniera funebre, per avvisare al popolo il mortorio, œre campano funebre, vel emortuale signum dare, edere, sonner le branle. Sonè da mört, quel suono, che fa un vaso di cotta fesso ( scrussì ) come pentola, e simili, crocchiare, rauca sonare, craquer, crier. Sonè la canpaña a böt, dè dè bot, sonar la campana a tocchi staccati, o separati, rintoccare, tintinnabulam alternis pulsare, copter, tinter. Sone dl'arpu figur., rubare, portar via , raspare , eripere , auferre, furari, jouer de la griffe, deroher. Sonè la tronba buccinare, sonar la tromba. tuba canere , buccinum inflare , sonner de la trompette. Sone sumque degustare, sonder quel- lu tronba, pubblicare, mani-

festare a suon di tromba, bandire , pervulgare , edicere , edicto jubere, publier, crier à son de trompe, tromperter. Sonè la tronha, pubblicare, propalare, manifestare una cosa, pigliar la tromba, manifestare, prodere, evulgare, publier, manifester, déclarer une chose, la dire à plusieurs. Sonè canpaña a martèl, sonare a stormo, si dice quando la campana suona a riutocchi, il che si fa quando si vuol radunare il popolo per li bisogni della Città , populum convocare , æris campani crebriore pulsatione plebem concire , campanum agitare ut in re trepida, sonner le tocsin , sonner l'alarme. Sonèla a un, soneila, far qualche ingiuria, o con inganno, o senza rispetto, fare stare a qualche partito, aceoccargliela, far qualche danno, dispiacere, o beffa*, decipere, in* fraulem compellere , circumvenire, alicui imponere, itludere, jouer une pièce, un tour à quelqu'un , l'attraper. Sone le ore, dicesi delle campane, o degli oriuoli, che accennano le ore per via di tocelii, sonar le ore, horas elapsas tin tinnabuli pulsatione denunciaie, sonner, frapper. Sonè 'l vespr, la predica, la Messa, ec., sonar la campana per avvisare il popolo, chiamandolo a detti ufiicii, sonar a vespro, a predica, a Messa, ad vespertinas preces, ad piam concionem, ad Missam, vel ad sacrum signum dare, tintinnabuli pulsatione vocare populum ad etc., sonner vepres, son-

se. Son'e per el cativ tenp, 50nar le campane perché altri invochi il Divino ajuto in occasione di cattivo temporale, sonare a mal tempo. . . . . . sonner les cloches lorsqu'il fait manvais temps. Sone l'artrèta, la ritirada, bate la ge*nerala* , sonar a raccolta , a ritirata, cioè dare il segno di ritirarsi all'insegna, recepui canere, battre la générale, l'assemblée, sonner la retraite. Sone desteis, contr. di sonè a böt, sonar a distesa, as campanum summa vi pulsare, agere, quatere, sonner en branle. Sonè dobi, sonar con più campane a un tratto, sonar a doppio, campanam geminam , vel utramque pulsare, sonner plusiems cloches à la fois. Sonè 't deprofondis , l'avemaria di mort, sonare l' avenmaria de'morti, *ære cam*pano emortualium precum signum dare, sonner le signe des morts. Voi sonè, mi balrea, suona, ch'io ballo, maniera proverb., vale : comincia , ch' i' seguirò, e dicesi in atto di disfida, o di qualsivoglia competenza . . . . commencez, je vous suivrai. Soné ben a l'oria, dicesi d'un verso, d' un periodo sonoro, armonioso, consonans, un vers, une période qui sonne bien. Dicesi anche di un'azione che suona, o non suona bene: $oldsymbol{A}$ soña ben , a soña mal , cioè azione, che è bene, o male ricevuta dal pubblico, bene, vel male audiri, sonue bien, ne sonne pas bien, sonne mal dans le monde, elle est bien, ner le sermon, sonner la Mes-lou mal reque du public. Sone

1 prim, 'I second, l'ultim del vespr, dla predica, dla Messa granda, dla Dutriña ec., sonar il primo , il secondo , l' ultimo segno della predica, della Messa ec., primum, alterum postremum sacræ concionis, vel Missæ signum da *re* , sonner le premier, le second, le dernier, etc. Sonè el ciochiu per ciamè i domestich, sonar il campanello per chiamar i servidori, cymbalum, tintinnabulum pulsare ad famulos ciendos, sonner ses gens.

Sones, dicesi quando i due dadi hanno scoperto sci, seino, sino . . . sonnez.

Sonet, spezie di poesia lirica in rima, e comunemente di quattordici versi , d'undici sillabe , divisi in due quadernari, e due terzine, sonetto, epigramma Italicum, sonnet.

Sonsa, grasso per lo più di porco, e serve per medicine, o per unger cuoi, e simili materie , sugna , *axungia* , sain de pore, sain donx, exonge , graisse.

Sousone, V. Zonsone.

Sop, impedito delle gambe, e de' piè in maniera, che non possa andar eguale, o diritto, zoppo, claudus, claudicans, boiteux. *Söp* , per similit. si dice di alcune cose, che reggonsi su varii piedi quando alcuno di essi è più corto degli altri, che dicesi anche baranch, zoppo, claudus, claudicans, mancus, qui est plus court, qui boite, qui n'est pas solide. A l'è pì prest pià U busiard che 't sop, bugia zoppa, dicesi perchè va poco le, la testa, j'orie, scuotere

innanzi, e mal si sostenta in piè, cioè facilmente si scuripre, cito se prodit mendacium. mensonge qui cloche, mensonge qu'on découvre aisément. Drissè le ganbe al sop, tentar l'impossibile, litus arare, laver la tête d'un More.

Sopanta, e tranpèt, palco fatto in camere, soppalco. tabulatum , cella ex pensilis . soupente, lambris. Sopante al plur., coreggie per sostenere una carrozza, e simili, cignone, corrigia, cingulum, soupente. Carösse, sedie, biröc, rolantiñe ec., a sopante, carrozze, calessi ec., a coregge, pensilia, vel loris subtenta vehicula, chariots, calèches etc. à soupentes.

Sopatè, muovere, e agitare una cosa violentemente, e con moto interrotto, sicchè ella brandisca, e si muova in se stessa, scnotere, scrollare, mnovere dimenando in quà, e in là, quatere, quassare, concutere, agitare, secouer, brandiller, agiter, cahoter. battre, ébranler, branler.Sopatè le nos , le mandole ec. , battere con bacchio, o pertica i frutti quando sono sull' albero per fargli cadere, e dicesi per lo più di quelli, che hanno il guscio, abbacchiare. bataccchiare , decutere , pertica *ramos vulnerare* , gauler un arbre. Tēū na tos continua, ch'am sopata, una tosse frequente mi rompe lo stomaço. mi opprime, quassat me frequens tussis, une toux fréquente m'a extrêmement seconé, m'a tout brisé. Sopatè le spa-

Je spalle, il capo, ricusare, negar di fare una cosa, abnucre, renuere, hocher la tête, refuser de faire quelque chose. Sopatè le spale, per non curarsi, non temere. Sopatè la piver, bittere con camato lana, o panni per trarne la polvere, scamatare, rudiculis excutere pulverem, battre la lai ne, on les habits, seconer, éloignes la poussière. Sopatè la pover, la plissa ec., o semplic. sopatè un, scuotere la potvere ad alcuno, bastonar-Io, darle busse, tambussarlo, fuste multare aliquem, bâtonner, maltraiter, repasser le buille à quelqu'un, éloigner la poussière, battre à double carillon, V. Socrolè.

Sopèt, voce usata avverbial. ed accompagnata coi verbi andare, correre, ec.: Andè a sopèt, andar a piè zoppo, camminare zoppicone, cioè con un piè solo, pede uno ambulare. aller à cloche-pied, sur un seul pied, clopin-clopant.

Sopiè in s. att., far zoppicare, claudicationem afferre, faire boiter, rendre boiteux. Sopiè in s. n., andare alquanto zoppo, zoppicare, claudicare. boiter, o clocher, clopiner. Sopie figur., si dice del pendere in qualche vizio, o disetto, zeppicare, claudicare, clocher, avoir quelque chose de défectueux. Conösse un d' che pè sopia, conoscere da qual piè uno zoppichi, cioè conoscere le sue inclinazioni, e difetti, animum, ingenia, vitia alicujus dignoscere , permoscere, connoître les penchans, on les défauts de quelqu'un.

Sopiè, andè barös, da Maniscalchi dicesi un'irregolarità sul movimento di un cavallo, la qual proviene da storpiatura, od altra offesa della spalla, gamba, o piede, che lo costringe a risparmiar la parte, o ad usarla troppo timidamente, zoppicare, claudicare, hoiter.

Sople v. fr., morbido, trattabile, e che toccato acconsente, ed avvalla, e propr. si dice di coltrici, guanciali, e simili, sofiice, soilo, flexilis, lentus, vitilis, tractabilis, tactu facilis, souple, doux, maniable, moëlleux, donitlet, mou, flasque, qui n'est pas serré, fonlé, ou pressé.

Soportin, arnese tessuto di giunchi, paglia, o simili con due manichi per uso di trasportar robe per lo più commestibili, sporta, paniera, cestello, cesta, fiscella, calathus, corbis, corbeille, cabas.

Sopran, la voce più alta della musica, soprano, vox acutior, haute-contre.

Sopravivensa, soprascrit, V. Sovravivensa, sovrascrit.

Sor, sora, signore, signora, dominus, domina, maître, maîtresse.

Sorba, frutta piccola, ed acida, fatta a foggia delle pere, più colorita mentre è verde, sorba, sorbum, corme, sorbe. Sörba, albero, che produce le sorbe, sorbo, sorbus, sorbier. Sörba, aggettivo a donna vana, levis, volage, girouette.

Sorbèt, sorta di bevanda congelata, sorbetto, sorbillum gelu concretum, glace, sorbet. Colui, che sa, e vende, sorbet, sorbettiere, o colui, che fa, e vende sorbetti, e altre bevande da rinfresco . . . . limonadier

Sorbetièra , vaso di stagno , o d'argento, nel quale si tiene a congelare il sorbetto, sorbettiera . . . . salbottière , ou sarbottière.

Sorbona, la niù celebre scuola di Teologia esistente un tempo nell'Università di Parigi , sorbona . . . . sorbonne. Dotor d' sorbona, è colui, che ha preso il baccalaureato nella surbona . . . . docteur de sorbonne. Dotor d'sorbona. dicesi per derisione a chi pretende far il saccente, *ardelio, sciolus*, qui fait le suffisant, le savant, l'entendu. qui présume beaucoup, bleur, maître aliboron.

Sord add., privo dell'udito, sordo, surdus, captus au*ribus* , sonrd. *Lima sorda* , si dice quella, che in limando non fa romore , lima sorda , scobina tacita, quœ nullum strepitum edit , lime sourde. Fe'l sord, 'l ciörgn, si dice di chi fa vista di non udire, o non vuole intendere, *surditatem* simulare, faire le sourd, faire la sourde oreille.

Sordiña, sorta di strumento, che mettesi agli strumenti , perchè rendano minor suono, sordina... sourdine. A la sordiña, segretamente, occultamente, di soppiatto, silentio, clanculum, secreto, à la sourdine , sans bruit , se-

Sorèla, nome correlativo di

desimo padre, e d'una medesima madre, e dicesi anche di quella nata solamente del medesimo padre, e solamente della medesima madre, socella, sirocchia, suora, soror, sœur. Sorèla, si usa talora per compagna, amica, intrinseca, sorella, amica, comes familiaris, amie, compagne, confidente.

Sorgh , V. Solch.

Sorghè, far solchi nella terra, solcare, sulcare, sulcos facere, sillonner, faire des sillons. V. Ansorghè.

Sorgit, sorta di lavoro, che si fa coll'ago, o per congiungere fortemente due panni insieme, o perchè il panno sult' estremità non ispicii, e anche talora per ornamento, e si fa in maniera che si vegga il filo, a differenza di quel cucito, ove il refe è nascoso, sopraggitto , prætextum , sm jet.

Sorgitè, t. de' sarti, congiungere coll' ago fortemente due panni insieme o perchè il panno non ispicci sull'estremità, od anche per ornamento, fare il sopraggitto . . . faire le surjet.

Sorgnon, V. Surgnon.

Sorlastra, sorella uterina. soror uterina, sœur utérine.

Sorliña, dim. di sorela, & talora è detto per vezzi; sorellina, soror, petite sœur.

Sorplu, franzesismo, il soverchio , soprappiù , sorpiù , giunta, vantaggio, soprasomma, avanto, auclus, accessio, pas redundans, superfluens, religium, le surplus, surcroit, semmina tra li nati d'un me-laugmentation. D' sorplù, ayy, inoltre, davantaggio, insuper, præterea , au surplus , au reste, outre cela, par dessus

Sorpreis, attonito, stupefatto, sorpreso, maravigliato, stupidus, attouitus, stupefactus, stupens, perculsus, surpris, étonné, ébahi.

Sorpreisa, V. Sovrapreisa. Sorprende, soprapprendere, sorprendere, corre all'improvviso, deprehendere, improviso opprimere, circumire, surprendre, prendre à l'imprévu, ou inopinément, prendre sur le fait, au dépourvu. Sorprende, per ingannare, decipere, surprendre, tromper. Sorprende, cagionare ammirazione, admirationem, stuporem afferre, étonner,

Sorsie, sorsièra, vecelio maligno, vecchierella maligna dal fr. sorcier, sorcière, per mezzano, o mezzana d'un matrimonio; paraninfo, paraninfa, promubus, o promuba, courtier, ou conrtière.

Sorsì, lo scaturire dell' acqua, sorgere, rampollare, scaturire, scatere, emanare, sourdre, naître, jaillir, sortir.

surprendre.

Sorsis, piccola vena d'acqua sorgente dalla terra, rampollo, scatebra, surgeon d'eau.

Sort, spezie, qualità, genus, modus, ratio, sorte, espèce, genre, façon, mamière. Sört, per forma, modo, guisa, modus, ratio, sorde, forme. Sört, per ventura, fortuna, destino, sors, fors, fortuna, sort, destin, fortu-

a la sört, rimettere cheechessia all'arbitrio della sorte, metter alla ventura, fortune credere, committere, tirer au hasard. A sört, per sört, a caso, a sorte, per sorte, fortuito, forte, casuellement, par hasard, par accident. Per mala *sört* , per mala sorte , per mala ventura, sgraziatamente, misere, infeliciter, casu, fortuito, malheuresement, par malheur. Fe d' sört, fe d' manèra, far in modo, in maniera, in sorte, efficere, faire en manière, en sorte que ec. Tirè a sört, tirè le sört, tirar a sorte, sortiri, tirer au

Sortò, voc. fr., abito, che s' indossa sopra tutti gli altri, che s' hanno attorno; sopravveste, sortù .... habit de dessus, garde-habit, surtout; e in lingua Spagnuola sovra-

Sorveliè, V. Surveliè.

Sö, sosi, questo, questa, ciò, hic, hæc, hoc, is, ea, id, ce, cet, celui-ci, cette, celle-ci, ceci.

Sosiesse, dal v. fr. soucier. Crussiesse, prendersi pena, affanuo d'alcuna cosa, aliquid curare, curæ habere, de re aliqua laborare, se soucier, se mettre en peine d'une chosc. Nen sosiesse, crussiesse d' nen afait, non prendersi alcuu pensiero, briga, sollecitudine di cosa alcuna, nihil curare, omnia sus, deque habere, ferre, ne se soucier de rien.

Soslenghè, V. Soslevè.

Soslevė, alquanto alzare, no, aventure, hasard. Bute I leggiermente alzare, sollalzare,

varum tollere, soulever, élever à demi, hausser un peu, Sosleve, per istigare, sommuovere, persuadere, subornare, imbecherare, incitare, illicere, subornare, seducere, exciter, inciter, suborner, aposter, séduire, corrompre, porter à faire quelque chose de mauvais.

Sospesè, alzar quilche cosa con le mani, e sostenerla per giudicare presso a poco del peso della medesima, sollevare, alzare, pesare, onus humə sublatum expendere , rei pondus manu exigere, manu

*explorare*, soupeser.

Sospesion, sospet, opinione dubbia di futuro male; sospezione, sospetto, suspicio, suspicion, soupçon, doute. Piè sospet, insospettire, habere, conflare, trakere suspiciones, avoir des soupçons, soupçouner , prendre soupçon. Dè sospèt, metter in sospetto, insospettire, movere, afferre, riferre, injicere suspicionem, donner de soupçon, faire soupconner, donner à soupcouncr, faire prendre du soupçou. Avèi 'l sospet, V. Sospetè.

Sospetè, aver sospetto, sospettare, suspicari, in suspicionem venire, adduci, soupconner, avoir du soupçon de quelqu'un, ou de quelque

chose.

Sospetos, pieno di sospetto, sospettoso, suspiciosus, suspicax, soupconneux, méfiant.

Susson, sussonet, ciocion, voce, colla quale si chiamano per vezzo i fanciulli, bimbo, pupus, pupulus, poupon, poupard , V. Pocionin.

Tom. 11.

Sosta, luogo, che ripara dalle ingiurie dell'aria, o della stagione, ricovero, che difende dalla pioggia, dal vento , dalla grandine , neve ec. , ımbris, venti, grandinis etc., suffugium , ahri. A sosta , avvech., in salvo, in sicuro, a coperto, in hiogo di rifugio, di sicuranza, in tuto, à l'abri, à convert, en sûreté. Butesse a la sosta, mettersi a coperto, in sieuro, in tuto se cellocare, se mettre à l'abri; tanto in senso proprio, che figurato.

Sostitui, Officiale destinato a supplire un altro in caso di assenza, sostituito, vicarius, vicem gerens, substitut. Sostni, reggere, tenere sopra di se, sostenere, sustinere, sustenture, suffulcire, soutenir, supporter, porter. Sostni la corda, reggere al tormento, dicesi de'rei, che non confessano il delitto, non confiteri, soutenir la question. Sostnì gagiura, sostener l'impegno, star fermo, durare, persistere, in proposito se obfirmare, in eadem sententia perstare, soutenir la gageure. Sostnì, per difendere, ajutare, proteggere, tueri, defendere, tutari, protéger, aider, favoriser, assister, garantir, maintenir. Sostni, per difendere questionando, defendere, défendre, soutenir, aftirmer. Sostni, per mantenere, alere, sustenter, alimenter, entretenir, nourrir. Sostni, per reggere, durare, sustentare, sustincre, durer. résister, soutenir, supporter. 'L mangè a sosten la vita, it G/g

cibo sostiene il corpo, cibus suffulcit artus, firmatur corpus cibo, les alimens soutienment le corps. Sostnì, o tuì le part d'un , tnì da sou part , sostenere, difendere le parti, la causa d'alcuno , aliquem tueri, defendere, patrocinari, præsidio suo aliquem tutari, soutenir, protéger, défendre, favoriser le parti de quelqu'un, l'aider de ses conseits, de sou crédit. Sostuisse, sostenersi, reggersi in piedi , hærere suo in vestigio, se soutenir, se tenir sur ses pieds. Sostnisse, apogesse an baston, su le spale d'un, reggersi su d'un bastone, appoggiarsi alle spalle d' alcuno, inniti baculo, in aliquem, o in alicujus humeris inniti, se sontenir sur un bâton, sur les épaules d'une personne, s'y appuyer. Sostiusse, alimentarsi, sostenersi col cibo, cibo firmare corpus, se soutenir par la nourriture. Sostnisse, vale vendersi a caro prezzo, pretio magno stare, coûter cher-

Sostui, grave, altiero, ritroso, contegnoso, cacasodo, sputatondo, che mostra gravita, fierezza, alterezza, gravis, imperiosus, arrogaus, retenu, grave, fier, grave comme un Espagnol, qui se tient sur son quant à soi.

Söt, v. fr., scioeco, grosso, barbalaccio, bambo, balocco, minchione, midollone, baggeo, babbuasso, babbaccione, baccello, pecorone, stultus, fatuus, excors, sot, stupide, fat, niais, badaud.

Söt, fossetta, piccola fossa, fosserella, fossicella, buca,

luogo cavato, o apertura inchecchessia, scrobicuta, fossula, trou, creux. Söt, huca, che fanno i fancinlli in terra per giuacare al ginoco detto *spaciasõt* , fossicina , fossetta, serobienlus lusorius, fossette. Söt , quel piccolo cavo, che alcuni hanno all'estremità del mento , o che loro si forma in mezzo delle guancie, quando ridono, fossetta, fosserela ,  $\mathit{gelasinus}$  ,  $\mathit{fossette}.$   $\mathit{Fe}$ *un söt antl'aqua* , far una cosa , che non può riuscire , far un buco nell'acqua, frustra conari, in cassum abire conatus, donner un coup d'épée dans l'eau.

Sot, preposizione, che dinota interiorità di sito , e talvolta di condizione, e di grado, sotto, sub, subier, subtus , sous. Set peña dla vita , sotto pena della vita, sub mortis pæna, pro posita morte, peine de la vie. Sot peña d' andè an person, sotto pena della carcere , *sub pœna car*ceris, peine de la prison. Sot prétèst, sotto pretesto, sotto colore, per speciem, sub specie, à titre de, sous le masque de. Sot finsion, sot onbra d' divosion, sotto il velo, colore di pietà , sub specie, vel simulatione pietatis, sous marque de la pitié, sous voile, sous apparence, sous ombre de dévotion. Va pur sot a la mia paröla, va sotto la mia fede, la mia parola, fide mea, in verbo meo perge, va-t-en sur ma foi, sur ma parole. Sot la dedusion de , in diffalco di , demendo , de summa deducendo, à valoir

our. Bute la borsa sot al cussin, metter la borsa sotto il caperzale , sacculum pulvino subjicere, mettre sa bourse sous son chevet. I vlo dio sot sigil, ve lo dico segretamente, sotto sigillo, obsigilla anod dico , secreto andi , et tecum habeto, occultum habe, je vous le dis sous secret. Sot cui. con occhio quasi socchiuso, e cautamente : guarde sot ēūi, guardare, vagheggiare sottocchi, o sottecco, o di sottecchi, limis ocults aspicere, regarder du coin de l'œil. Sot vos, dicesi parlare, o dire sotto voce, e vale dir piano, sotto boce, e sotto voce, submissa voce logui, dicere, parler, dire tout has, à basse voix, à basse note. Sot man, quasi di nascosto, sotto mano, clanculum, secreto, sous main, secrétement, sourdement. Soi man, contr. di dsorman, sotto mano, demisa manu, en dessus: per frode, trufferia ec., Vedi a suo luogo. Set la tal condision, sotto il tal patto, la tal condizione, eo pacto, ea conditione, sous telle condition. Sot ciav, sot sigil . . . . sub clavi, sub sigillo, sous clef, sous scellé. Avèi sot, o tni sot, avere in sua podesta, in suo dominio, sub se habere, avoir sous soi, sous ses ordres, à son commandement, en son pouvoir. Taì sot, de-. primere , abhassare , tener ub-Indicate, o soggetto, deprimere, subjectum tenere, déprimer, rabaisser, tenir bas, avilir, tenir en sujétion. Butesse sot, deje giù, operar con veemenza, eniti, agir avec cha-I bicchieri con vino, ed

leur. De del di sot, V. De. Butè sot ai pè, disprezzare, aver a vile, despicere, conteuniere, mépriser, dédaigner. avoir du mépris. Butè vot, vale anche butè an person , V. Butè sot Crist, e santa Maria, raccomandarsi ad ogni persona per poter offenere colla protezione della medesima il suo intento, fare ogui sforzo possibile ec., nihil intentatum relinquere, totis nervis contendere, faire son possible, donner tous ses soins. Ande sot. andar a foudo, sommergersi demergi, submergi, couler à fond. Ande sot a un, sot al parti d'un , V. Andè.

Sotaña, veste, che portano le donne dalla cintola insino a' piedi, o sia sopra, o sia sotto ad altre vesti, sottana . . . . eotillon , inne. Sotaña, vesta longa, vesta talar. dicesi anche quella veste lunga dal collo sino a'piedi, che per lo più usano di portare gli Ecclesiastici, sottana, tunica, sontane, habit long.

Sotanin , dimin. di sotaña . nel primo signif., sottanello, piccola sottana, parva tunica, soutanelle.

Sot aqua, V. Sot eva.

Sot brasseta, col verbo ande, vale reggersi, appoggiarsi al braccio d'un altro chi non vuole, o non può reggersi da se medesimo . . . . se soutenir dans les bras de quelqu'un.

Sot copa, sotto coppa è una tazza, o vaso piatto per lo più d'argento, o di altro metalio, sopra il quale si portano i

tocoppa, patina, lanx, soucoupe.

Sot eusine, sottocuoco, mediastinus, garçon de cuisme, aide de cuisine.

Sot ēūi , V. Sot.

Sot eva, sot aqua, di nascosto, di traforo, di soppiat to, tacitamente, segretamente, clam, furtim, clauculum, secreto, silentio, sourdement, a la sourdine, en cachette, ьоиs main, sous eau.

Sot ganba, a perfezione, ottimamente, egregiamente, optime, egregie, ad amussim, parfaitement, fort bien, à merveille. Sot ganba, vale anche con tutta la facilità, agevolmente, facillime, nullo negotio, très-aisément. Fè passè un sot ganha, esser superiore, più eccellente in checchessia, sopravanzare, superare, esser da più, excellere, eminere, præstare, superare, potiorem esse, surmonter, vaincre, avoir le dessus, l'avantage, surpasser, dévancer, emporter, excéder, exceller.

Sot gola, una delle parti della briglia, ed è quel cuojo, che si attacca mediante lo seudicciuolo colla testiera, e passa per l'estremità del frontale sotto la gola del cavallo, e si affibbia insieme dalla parte sinistra, sogolo . . . . sou-

gorge.

Sotisa v. fr., sciocchezza, scioccheria, pazzia, imprudenza, besseria, baggianata, stultitia, dementia, fatuitas, insipientia, stoliditas, sottise. Sotisa, per azione sciocca, errore, farfallone, strafalcio-

liquori, dando da bere, sot- ne, scioccheria, error, erratum, sottise. Sotisa, per frottole, baje, nugæ, ineptiæ, sottises. Sotisa, per frode, inganno, dolus, fraus, tromperie , fausseté , fourbe , filouterie. Fè dle sotise, far delle scioccherie, ineptire, incpte facere, faire des sottises.

Sotman, o basman, arnese dell'archibuso, che difende, e ripara il grilletto, quadramacchie . . . . . sougarde. Sotman, per frode, inganno, trufferia, tradimento, cavalletta, angheria, dolus, fraus, fallacia, tromperie, mauvais tour, duperie, fourberie, filouterie. Giughè un souman, o fè un sotman a un, truffare, ingannare, dar il gambetto, decipere, dolis capere, supplantare, jouer un tour, duper, tromper, donner le croc-en-jambe. Sotman avv., sottomano, quasi di nascosto, clanculum, secreto, sous main, sourdement, secrétement, V. Sot.

Sotmete, far suggetto, sottomettersi, subjicere, submittere, subjuguer, soumettre, réduire, asservir, assujettir. Sotmetse, assoggettarsi, sottomettersi, farsi soggetto, sub alicujus potestatem se subjicere, se sommettre, ceder, caler, recevoir la loi de quelqu'un , sléchir le genou. Sotmetse al giudisi d'un, stè a lo cha dirà, sottomettersi al giudizio di alcuno, judicio alterius se permittere, s'en rapporter, consentir. Soumetse al castigh, sottomettersi alla pena, subire pænæ, se soumettre à la peine.

Soumission, sommissione,

arrendibilità, umiliazione, obbedienza , demissio animi , obsequium, obedientia, animi submissio, humilitas, soumission, humiliation, obéissance, souplesse, docilité, déférence. Passè sotmission, t. del foro, presentarsi al Giudice, o ad altro Magistrato, e fare la sua dichiarazione di ubbidire a quanto viene prescritto; far atto di sommissione in giudi-

Sotmure, rinforzare un muro, muros firmare, restaurare, contre-murer, faire un contre-mur.

zio . . . . faire sa soumission

an Greffe.

Sotola, strumento, del quale si servono i ragazzi per ginocare, ed è un legno fatto a piramide, che finisce in punta di ferro , detta *ciöv* , e dall' altra parte ha una piccola taeca detta gianiña, pernuzzo, e si fa girare avvolgendola con una cordicella , e poi scagliandola in terra, tirando con velocità a se la mano, alla quale è legata detta cordicella, ed è in ciò differente dal paleo , o fattore , che questo non ha il ferro all'estremità, e si fa girare con isferza; trottola, turbo, toupie. Giughè a la sotola, fè virè la sotola, giuocare alla trottola, far girare la trottola, turbinem versare per plana sola, joner à la toupie. Lord com na sotola, dicesi di chi ha poca fermezza , stabilità , sodezza , leggicro, volubile, incostante, corribo , bergolo , farfalliuo , volante, instabile, inconstans, levis, erro, ventosus, variant, volage, inconstant, versatile, posta al fondo d'una lettera,

I léger, variable, bizarre, muable, un roscau, qui plie à tout vent. Lord com na sotola , vale anche confuso , turbato, confusus, turbatus, troublé , confus.

Sot pè, il primo suolo, che si mette alla scarpa . . . la première semelle.

Sot peña, V. Sot.

Sotra, dicesi ad uomo impallidito, e squallido; interrato, pallidus, exsanguis, pâle , défait , qui a le visage d'un déterré, qui a le visage terreux.

Sotrasion, t. aritmetico, il cavare d'una somma maggiore altra minore; sottrazione, deductio, soustraction, déduction, décompte. Fè na sotrasion, far una sottrazione, de summa deducere, facere deductionem de summa, faire une soustraction, soustraire.

Sotrè, metter i corpi morti nella sepoltura, seppellire, sotterrare, sepelire, enterrer, inhumer, ensevelir. Sotrè, per simil. si dice d'ogui altra cosa, che si riponga sotto terra, o che anche si copra con checchessia ; sotterrare , ricorcare, obruere, mettre sous terre, ou en terre, coucher des plantes, enfouir. Sotrè, operazione di aritmetica, cavare d'una somma maggiore altra minore; sottrarre, de summa deducere, soustraire, déduire, défalquer, rabattre.

Sotror, sotterratore di morti, becchino, beccamorto, vespillo, fossoyeur, corbeau, copiate, enterreur de morts. Sotscrision, è la segnatura

scrittura, e strumento; soscrizione, sottoscrizione; si dice anche del nome scritto sotto un atto, una scrittura, per autenticarla , chirographum, subscriptio, souscription, signature, seing.

Sotsciwe, scrivere di propria mano il suo nome sotto a qualunque scritcura, per autenticarne il contenuto, sub scribere, actis, tabulis chirographum apponere, subjicere, nomen suum subscribere, acta chirographo muure, souscrire, signer. Sotscrive, o sotscrivse, vale acconsentire, accordare, alicui rei assentiri, souscrire à quelque chose, à ce qu'on dit, a ce qu'on veut, y consentir, l'accorder.

Sot signe, tirare linee sotto una, o più parole, interlineare, subnotare, souligner. Sot signè, per segnare una scrittura, firmare, subsigna-

re, signer.

Sot-sora, sot-sii, a rovescio, capo piè, sotto sopra, *sur*sum versum, o versus, sans dessus dessous. Sot-sora, sotsit, poco pin, poco meno, quasi, pressochè, propemodum, quasi, fere, presque, environ, à peu près. Sot sora, sot-sit, vale anche considerato tutto insieme, a far tutti i conti, in summa, le tont ensemble, Pun portant l'autre, tout compté , et rabattu. Butè tut sot-sit, tut sot-sora, porre in iscompiglio, in confusione, metter sottosopra, sgo minare, pervertere, bouleverser, mettre en désordre, en confusion, mettre sans dessus-dessous, déranger, brouiller, confondre.

Sovni, ajutare, soccorrere, sorvenine, succurrere, auxiliari, opem ferre, subvenir, secourir, aider, assister, soulager. Sovnisse, ritornare in mente, ricordarsi, sovvenire, meminisse, recordari, in mentem venire, se ressouvenir, se rappeller.

Sovra, dsor, dsora, preposizione, che denota sito di luogo superiore , contrario di ot, sopra, super, supra, sur, dessus. Soura'l tut, suprattutto , principalmente , totalmente, in tutto, e per tutto, massimamente, segnalatamente, spezialmente, particolarmente, primamente, innanzi ad ogni cosa, *præcipue, ma*xime, potissimum, primum, ante omnia, in primis, præ cœieris, sur tout, principalement, en tout et par tout.

*Sovrabondè* , sommamente , o soverchiamente abbondare, soprabbondare , sopravanzare , superabundarė, redundare, surabonder, rédonder, regor-

ger.

Sovra dent, dente nato fuor dell'ordine degli altri denti, sopraddente, dens exsertus, surdent.

Sovrafin, piucchè fino, sovratlino , optimus , acutissimus, superfin, très-fin.

Socrafornel, speechio, tela, quadro, o altro ornamento, che si mette sopra un cammino . . . trumeau.

Sovragionse, arrivare improvvisamente, o inaspettato, sopraggiungere, intervenire, supervenire, de improviso adesse, survenir à l'improviste arriver inopinément. Souragionse in sign. att., vale acchiappare, o corre all'improvviso, sopraggiungere, imparatum offendere, opprimere, surprendre, attraper à l'improviste, atteindre. S veragionse, anche in sign. att., arrogere, aggingner di più, ad dere, adjucere, subdere, ajonter.

Souverain. Sovrano, Princeps,

Sovranumerari, che è di più del numero necessario, che uel numero è posto di soprappiù, soprannumerario, qui supra, vel ultra certam et justam numeram est, surnuméraire.

Sovra ös, grossezza, che apparisce ne'membri per osso rotto, o scommesso, e mal racconcio, soprosso, tumor ab osse vitiato, exostose. Sovra òs, si dice anche una sorta di malore, che viene a'cavalli, e simili animali, soprosso... sur os. Sovra ös, metafor., vale storpio, aggravio, noja, fastidio, debito, incommodum, incommodité, gène, dérangement, emui.

Sovraporta, pittura da collocarsi sopra le porte. Sovraprèis, V. Sorprèis.

Sovraprèis, , o sorprèisa, sorpresa, stupore, maraviglia, costernazione, stupore, admiratio, consternatio, étonnement, surprise, admiration. Sorprèisa, per inganno, frode, sorpresa, dotas, fallacia, tromperie, surprise, subreption, superchierie. Sorprèisa, cio che arriva all'improvisa, surprise, trouble. Fè na

sovraprèisa, arrivar improvviasamente, inaspettatamente, supervenire, de improviso adesse, survenir à l'improviste, arriver inopinément.

Sovrascrit, buona sembianza, buona cera, ed aria di volto, buona sanità, onde: avei un bel sovrascrit, vale godere buona sanità, aver buona cera, buona soprascritta, optime valere, optima uti valetudine, avoir bonne mine, bon visage.

Sovrascrita, dicesi nelle lettere quello scritto, che si pone sopra alle medesime, contenente il nome di quello, a cui s'indirizzano, soprascritta, inscriptio, la subscription, l'adresse, le dessus d'une lettre.

Sovrasede, tralasciare per qualche tempo, differire, so-prassedere, aliqua re supersedere, rem sustinere, differre, surseoir, suspendre, differer, remettre, superséder.

Sovrastant, che ha soprastanza in checchessia, custode, guardiano, soprastante, præfectus, custos, præses, surintendant, surveillant, gardien.

Sovratodos, voce Spagnuola, sorta d'abito, che si porta sopra tutti gli altri, sopratodos, v. dell'uso it., epitogium, surtont, justaucorps.

Sovravivensa, certezza di dover succedere in alcuna carica, quamb'ella vachi, sopravvivenza, alicui concessa muneris successio in antecessum alterius, survivance, droit, faculté de succéder à quelqu'un après sa mort.

Sovrescot , aggiunta sopra la

derrata, ciò che vi resta a pagare di più di quello, che erasi taluno proposto di spendere; il sovrappiù dello scotto, auctus, accessio, subrécot. Sovriscot, per soprappiù semplic., V. Sorplit. Sovriscot. si dice anche di cosa, che vicue senza spesa , e per lo più da godersi in brigata, sovvallo, munus, franche-lippée.

Spà, arma offensiva, appuntata , lunga intorno due braccia , e tagliente da ogni banda, spada, ensis, gladius, mucro, ferrum, épée. Boña spà, si dice di chi ben la ma neggia, od è ben pratico di scherma, buona spada, optimus lanista, bonne, forte épée. Boña spà, figur., vale mangione, gliiottone, parassito, leccone, taverniere, pappacchione, vorax, gulosus, comessator, helluo, grand mangeur, gourmand, bâfreur, vorace, goinfre, gouliafre, goulu, gluton, macheur, brifeur. Spà, uno dei quattro semi del giuoco dei tarocchi, spada . . . . une des couleurs des tarots, celle, qui correspond aux piques des cartes. Pes spà, spezie di pesce, che ha la testa allungata per la continuazione di un osso stiacciato a foggia d'una spada, pesce spada, xiphias, gladius, espadon.

Spac, lo spacciare, l'esitare, spaccio, distractio, venditio, débit, cours. Dè spac, .V. Spacè. Spac, per ispedizione, rei confectio, expédition, cours. Spac, si dice ancora alle lettere, che si danno spaccia, spaccio, dispaccio, literarum fasciculus, dépêche. *Spac* , mancanza di materia , vacuo, vacuum, vacuité, vide. Spac, per ispazio, spatium, place. Avei d'spac, dicesi delle cose venati, esitarsi, vendersi, aver esito, spaccio, distrahi, vendi, ĉtre de bon débit, de bonne vente, avoir cours.

Spaca , V. Spachēūr.

Spacada, militanteria, smargiasseria, spampanata, sparata, ostentazione, fasto, sfoggio, bravata, rodomontata, ostentatio , jactantia, faufaronnade, vanterie, hablerie, ostentation, arrogance, rodomontade, vanterie, piaffe.

Space, dicesi delle cose venali , e vale esitarle agevolmente, o affatto; spacciare, facile , o omnino vendere , di*strahere*, débiter, vendre, déboucher. Spacè, o spacesse, spedire, shrigare, expedire, dimittere, dépêcher, expédier, avancer, achever, se délivrer de quelque affaire. Spacesse, per liberarsi, sbrigarsi, *se* expedire, dégager, débarrasser, démêler, délivrer, se dégager, se débarrasser. Spacè na cà, vale votarla, lasciarla libera, od anche rubare, portar via quanto in essa trovasi, evacuare, vider, débarrasser. Space, per vantare, jactare, vanter, habler, craquer. Spacè, o spacesse, per voler farcredere, o stimare. Spacesse per un öm d'gran talent, d' autorità, spacciarsi, voler farsi stimare per uom di grand' ingegno, credito ec., ingenium al messo, o corriere, che si venditare, aliquid auctoritatis

473

passer pour ec. Spacè dle frotale, spacciar frottole, lucciole per lanterne, minima pro maximis obtrudere, debiter des nouvelles.

Spache, fendere, V. Sciape. Spachèla , spackesla , j'è le spuchēur, fe dle spacade, andar gonfio, pettoruto, pompeggiare, sfoggiare, grandeggiave, se ostentare, se jactare, lautitiæ studere, busilice se ferre, intumescere, se efferre, superbire, piaffer, marcher d'un air fier et morgant, être magnifique en habits, habler, trancher du grand. Spachèla, per eccedere in qualche cosa, modum excedere, excéder, surpasser, aller au-delà des bornes ec., trancher du grand.

Spachēūr, spacon, smargiasso, bravaccio, arcifantano, cospettone, millantatore, che la spaccia da grande, spaccone, burbanzoso, blatero, thraso, jactator, hableur, fanfaron, bravache, avaleur de charrettes ferrées, rodomont.

Spacià, sust., vaeuo, vaçuum, vide.

Spacià, add., disperato, che non ha rimedio al fatto suo, spacciato, spe dejectus, désespéré. Spacià, spedì, sfidato, spedito da' Medici, deploratus, désespéré des Medécins, perdu. Spacià, agg. a cielo, o tempo, vale screno, sgombro da' nuvoli, cælum serenam, clarum, ciel serein.

Spaciafornel, quegli, che netta dalla filiggine il cammino, spazzacammino, camini scoparius, qui camini tubum

verrit, qui caminorum spiracula purgat, ramoneur.

Spaciaf ös, piston scavès, specie di archibuso corto, e di bocca larga, che si carica con più palle, spazzacampagna... arquebuse à gros calibre.

Spaciasöt, sorta di giuoco fanciullesco, che consiste nel gettare una palla, o noci, o nocciuoli in varie buche, o fossicelle fatte in terra, lusorius scrobiculus, cavum ludicrum, jeu de la fossette.

Spadassa pegg. di spà, spadaceia, rudis, et inclegans ensis, brette, épée à giboyer.

Spadassin, spadacin, dicesi per ischerno a chi porta la spada, e per lo più a chi la porta solo per pompa, spadaccino, machærephorus, spadassin, bretteur, dégaineur, traîneur d'épée.

Spade, colui, che fa le spade, spadajo, gladiorum faber, fourbisseur.

Spadiglia, t. del ginoco, l'asso di spade, o di picche, che nel ginoco dell'ombre è invincibile, spadiglia.... spadille; i Fiorentini dicono la fulminante.

Spadin, dim. di spà, spadina, gladiolus, petite épéc.

Spadon, accr. di spà, spada grande, spadone, ensis prægrandis, large et longue épée. Spadon, nome dato alla piante del tabacco per essere le dui foglie fatte a guisa di spada, spadone...

Spadoña, acer. di spà, V.

Spadon.

Spagnoleta, spezie di panno di lana . . . espagnolette.

Spaje, levar la paglia, spaquel muro, che si riprende gliare, frumentum ventilare, da' fondamenti per rimettere

ôter la pairie.

Spatruna, col collo scoperto, ed è proprio delle donne, quando il tengono senza fazzoietto, e colle vesti poco accollate; scollacciato, nudo collo, lacertis apertis, décolleté. Spaitruna, per disordinato, confuso, sgominato, perturbatus, confusus, tronblé, confus, mis en désordre, sans dessus-dessous.

Spaitrunesse, V. Despaitru-

nesse.

Spala, parte del busto dall' appiccatura del braccio al colio, spalla, humerus, scapula, épaule. Spaie, diconsi i due membri della porta, che posano in sulla soglia, e reggono l'architrave; stipite, postes, pied droit, jambage d'une porte. Spale da nota, da fachin, spatasse, dicesi per ischerno ad nom robusto, forte, di larghe spalle; bene schienuto , raggiunto , spalluto , dormosus, humerosus, lucer*tosus* , rablu , qui a le rable épais, qui est bien fourni du rable, à épaules larges. Spala duverta, infermità, la quale induce enfiamenti nella sommità delle spalle del cavallo, e fa una certa callosità di carne intorno alle sue spalle, la quale avanza sopra la parte di sopra per l'enfiamento, spallacce . . . entlure et callosité aux épaules du cheval. Spala, muro in aggiunta ai due fianchi di un arco, o volta per contrabbilanciare la sua spinta; riufianco... boutée, contre-fort. Spala, è auche l

da' fondamenti per rimettere in piombo una vecchia muraglia, che spiomba; rimpello, fulcrum , soutien. Voltè le spale, cedere, fuggire, volgere le spalle, terga vertere, aufugere, tourner le dos, ou les épaules, prendre la fuite, luir. Butesse na cosa darè dle spale, non curarsi d'una cosa , metterla in non cale, una cosa dietro le gettarsi spalle, posthabere, negligere, abjicere, contemnere, deponere, jeter derrière les épaules, ne se soucier point. Strense le spale, scusarsi tacitamente, per non più potere, o cedere alla fortuna con pazienza, ristrignersi nelle spalle, tempori , o fortunæ cedere, plier , baisser les épaules. Fè spala, dare appoggio, fulcire, appuyer, soutenir, aider, assister , secourir. Fe spala , vale anche soccorrere, dare ajuto, spalleggiare, in subsidiis esse, præsto esse alicui, suppetias ferre, alicui operam ferre, subvenire, épauler, aider, assister, secourir, protéger, délendre. A le spule, vale di dietro, a tergo, derrière, aux épaules, aux talons. Portè un su le spale, portar sulle spalle, aliquem bajulare, subire aliquem humeris, porter quelqu'un sur les épaules. Cariesse su le soe spale, incaricarsi, addossarsi un aflare, mihi est oneri, il est à ma charge, je le porte sur mes épaules. Voltè le spale a un , sprezzarlo , disdegnario, non volere ascoltarlo, o prestargli soccorso, aliquem dedignari, contemnere,

mépriser, dédaigner.

Spalà sust., colpo dato colla spalla . . . Spala , malore delle bestie da cavalcare, o da soma consistente in lesione alle spal le cagionata da soverchio affaticamento, o da percossa, spallato, luxatio, equus armo luxato, vel fracto, cflort d'épaule.

Špalà, è aggiunto delle bestie da soma, o da cavalcare, che hanno lesione nelle spalle, spallato , *luxatus* , épaulé. Spalà, scanà com' un babi, si dice d' uomo, che sia sopraffatto dal debito, decotto, pezzente, tapino, spallato, wre alieno oppressus, inops, noyé,

chargé de dettes.

Spalassa, spalla grande, e deforme, spallaccia, immane tergum , immanis humerus, grandes, larges, et vilaines

épaules.

Spalanche, aprire largamente, spalancare, pandere, patefacere, ouvrir de tout sa largeur, ouvrir à deux bat tans. Spalanchė, dire aperto, e chiaro, spalancare, declarare, aperire, explicare, dive, parler ouvertement, clairement.

Spalege, fare altrui spalla, ajutarlo in checchessia, spalleggiare, favere, præsto esse alicui, tutari, defendere, épauler, appuyer, protéger, défendre, prêter l'épaule, aider, secourir, assister, soutenir.

Spalèra, quella verzura fatta con arte, che cuopre le mura degli orti; onde erbo a spalera, sono piante, ed alberi fruttiferi, che non si lasciano cre-

aria, ma si fauno distendere su per le mura coi rami, o si appoggiano a' pali, e così ciescendo sono costretti a conformarsi alla figura piatta, benenè loro non naturale, come pesche, albicocche, susine, limoni, e simili, spalliera, peristromata topiaria, espalier de jardin.

Spalęta, risalto a guisa d'argine, o di sponda; spalletta , sponda bassa , che si fa da' lati di qualche ponte, o strada, che abbia da alcuna parte profondi fossi, o dirupi, exigua sponda, garde-fou, parapet , chaussée. Fe spaleta ,

V. Spalęgė.

Spalie, soldato, che negli esercizi con varii movimenti. del suo corpo, e del suo fucile indica agli altri ciò, che far deono ; spalliere . . . . . espalier. Spalie, dicesi per ischerno ad un mangione 2 ghiottone ec., V. Boña spa-

Spalid , V. Smört. Spalon, V. Sfrosador.

Spalöt, quella parte della camicia a foggia di benda, che dalla gorgiera si estende sino alla manica, detta anche listin. Spalöt, per quella parte del giustacorpo, o busto, che copre la parte superiore della spalla, e a cui si affibbian le maniche . . . . épaulette.

Spana, branca, la lunghezza della mano aperta, e distesa dall'estremità del dito mignolo a quella del grosso; spanna, palmo , palmus , dodrans , spithama, empan, paume.

spanparada " Spanparà , vanto, jattanza, sparata, spamscere liberamente in piena panata, stoggio, ostentatio, jactantia, fanfaronnade, ostentation, hablerie.

Spantiè, spargere, versare, effundere, spargere, répandre, epandre, épancher, verser. Spintiesse, spindersi, versarsi, effundi, spargi, se répandre, faser, s'écouler, extravaser, verser. Spantiè, per donare, spendere, largiri, erogare, impendere, dépenser, distribuer, répandre, donner. Spantiè, per disseminare, divolgare, vulgare, evulgare, publicare, prædicare, indicare, palam facere, prodesse, efferre, enunciare, divulguer, publier, répandre. V. Sbardè, e Spatarè.

Sparada, descaria, lo scaricar una, o più arme da fuoco; sparo, tormentorum, vel ferrearum fistularum emissiones, décharge d'armes à feu.

Sparè, parlandosi d'arme da fuoco vale scaricarle, sparare, explodere, décharger, tirer une arme à feu, V. Desparè.

Sparm, terrore, paura orribite, spavento, battisoffiola, terror, pavor, épouvante, effroi, terreur, affre, alarme, frayeur.

Šparmie, fe conomia, risparmiare, sparaguare, parsimoniam adhibere, éparguer, ménager, économiser, retrancher, lésiner. Sparmiè an poche d' grēūie, far qualche risparmio, far masserizia, impensis supervacuis abstinere, parsimoniam adhibere, amasser, accumuler. Sparmiè, per eccettuare, excipere, éparguer, ménager, avoir égard. Sparmièla a un, vale perdonargli, parcere, pardonner, faire grace. Nen sparmiè la fatiga,

non perdonar a fatica, nulli parcere lubori, n'épargner aucun soin, ou peine. Sparmiesse, vale aversi riguardo, prospicere, sibi consulere, se ménager, choyer, avoir soin de sa personne.

Sparo, V. Spars.

Spurpilie, disperdere, dissipare, sinudure, scomporre, sparnazzare, sparnaghare, scialacquire, spargere in qua, e in la, e seaz' ordine, disperdere, dissipare, dissiper, eparpiller, guspiller, disperser, epandre, semer ça, et la. Sparpiliesse, dispergersi, diffinult, dispergi, se dépander, se disperser.

Spars, erba di foglie sottilissime come il finocchio, della quale si mangiano i talli, subitoche spuntano dalla terra; sparagio, asparagus officinalis,

asperge.

Sparsèra, luogo piantato di sparagi; sparagiaja, locus asparagis consitus, plant d'as-

perges.

Sparti, dividere, seeverare, separare, spartire, separare, dividere, disjungere, segregare, sejungere, diviser, séparer. Sparti, per distribuire checchessia, dandone a ciascuno la sua parte; spartire, *par*tiri, tribuere, distribuere, dispertire, dividere aliquibus, o in aliquos, partager, distribuer, lotir, départir, répartir, diviser, faire part, partager entre plusieurs. Spartì na gabèla, butesse an mes, o d' mes, dividere una quistione, entrar di mezzo per impedire il combattere, pugnam dirimere, faire cesser,

interrompre un combat. Sparti an doe part, dividere in due parti, bipartire, o bipartiri, diviser en deux, ou couper **e**n deux.

Spartiment, spartiura, lo spartire, divisione, partitio, separatio, divisio, séparation, division, partition, désanion. Spartiura, per iscompartimento, e divisione, distributio, partitio , divisio , division , distribution, partage, lotissement. Spartiùra di cavèi, spartimento de capela sul capo, partitio, raie.

Sparve, dicesi di quegli, che nel postamento, nelle parole, o in checchessia procede sfrontatamente, e con maniere avventate, spavaldo, svagato, petulans, expudoratæ frontis, impudent, bavard, ellronté.

Spas, lo spassarsi, diporto, oblectatio, voluptas, amusement, divertissement, passetemps, plaisir, ébats. Andè a spas, andar a passo lento per suo diporto per luogo piano, ire, abire ambulatum, spatiari, se promener, aller à la promenade. Mandè a spas, licenziare alcuno, dimittere, missum facere, jubere aliquem abire, congédier, licencier, donner congé, chasser, renvoyer, chasser aux gages.

Spassè, in s. att., ricreare , sollazzare , trastullare , recreare, oblectare, reficere aliquem, amuser, divertir, récréer. Spassesse, pigliare spasso, spassarsi, se oblectare, genio indulgere, volupe sibi facere , animum relaxare , jucunditati se dare, otiari, s'amu- laissent pas d'avoir des remèdes.

ser, s'ébattre, se réjouir, se divertir. Spassesse d'un, farne senza, non averne bisogno, non essergli utile, alicujus ope non indigere, nihil utilitatis, commodi, lucri ex co percipere, nihil sibi prodesse, se passer de quelqu'un. Spassesse dna cosa ; passarsi d'una cosa, farne senza, aliqua re facile carere, non indigere, se passer aisément de quelque chose. Nen podeisne spassè, non poterne far senza, non posse ab aliqua re abstinere, se passer ditheilement de quelque chose, ou de quelqu'un. Voi iv spasse d'mì, voi non avete bisogno di me, io non vi sono utile in cosa alcuna, mei non indiges, vous pouvez bien vous passer de moi.

Spassegè, andare a pian passo per suo diporto per luogo mano, passeggiare, e spasseggiare, spatiari, obambulatum *ire* , se promener. Spassegè 'n caval, menar un cavallo a mano con lento passo, ducere, deducere equum , passeger , promener un **chev**al.

Spassess**e** , nen podeise spassè dna cösa, aver bisogno di qualche cosa, non poter farne senza, essergli utile, necessario ec., egere aliqua re, on ne pouvoir pas passer de quelque chose. I montagnin a s' spasso di Medich, ma nen di *medicament* , i montanari fan~ no, o vivono senza Medici non però senza medicamenti, Alpium habitatores sine Medicis vitam degunt, nec vero sine medicina, les montagnards se passent des Médecins, et ne

Spatarė, spantiė, sbardė, spargere, spandere, versare, gettare in più parti , cffundere, spargere, répandre, épandre, épancher, verser. Spatarè, versè, parlando di cose liquide, spandere, versare, effindere, diffundere, répandre, verser. Spatare, parlando di cose non liquide, come grano, miglio, paglia, ec., spargere quà e là ; disperge re, epandre, jeter çà, et là. Spatarè dle neuve, spargere, propalare, far noto, manifestare, pubblicare, divolgare, disseminare, rumores diffundere, evulgare, prædicare, palam facere, prodere, divulguer, publier, répandre des bruits, les faire courir. Spataresse na nētīva, spargersi, pubblicarsi una nuova, disseminari, diffundi, serpere, se répandre. Spatarè 'l mëi , V. Fè mëi mëi. Spatare, stende, slarghè le andañe, spargere, allargare, stendere nel prato l'erba di fresco segata, expandere, étendre, éparpiller. Spaturè, stende, slarghè i maciaron, spargere, sparpagliare, gettar in quà, e in là, allargare i mucchii di fieno, *expandere* , étendre , éparpiller. Spatarė, dė via, donare, effundere, largiri, donare, donner, distribuer. Spatarè, spendere, impendere, dépenser. Spatare, dilatare, propagare, extendere, protendere, dilatare, propagare, proferre, étendre, répandre, dilater, multiplier, aggrandir. Spataresse la fèl, spargersi il fiele, aver il mule d'iterizia, morbo regio laborare, avoir la scere, micare, elucere, écfater,

jaunisse. Spatare, dicesi delle galline quando co'piedi spingono in quà, e in là le granella, che loro sono date per cibo, sparpagliare, dispergere , excuterc , diffundere , disperser, épandre, éparpiller. Spataresse, spandersi, versare, aiffandi, effundi, se déhorder, s'épancher, s'épandre, s'écouler, se répandre, verser, se déborder, extravaser.

Spatola, piccolo strumento di ferro, o d'altro metallo a similitudine di scarpello, che adoperano gli Speziali in cambio di mestola, spatola, spa-

thula, spatule.

Spatius, pompa, sfoggio, magnificenza, comparsa, splendidezza, spicco, pompa, apparatus , lautitia , magnifice**n**tia, fulgor, nitor, éclat, parade, honneur, gloire, magnificence, pompe, splendeur, appareil. Spatits, per ambizione, fasto, ostentazione, vanagloria, boria, ostentatio, jactantia, fastus, faste, montre, ostentation, vanité. Spatius, per rumore, strepito, rumor, strepitus, bruit éclatant. Cola musica, col asion l'a fait d'spatits, quella musica, quell' azione fece gran romore, celebratissimus fuit ille concentus, nobilis, splendida, celeberrima illa actio, la musique, celle action a fait éclat, de l'éclat, grand éclat, beaucoup de bruit. Fè d'spatus, o d'spatussà, V. Spatussè, far pompa, o comparsa, svegliar maraviglia, fare scoppio, *osten*tare, præ se ferre, splendevanter, faire grand éclat, faire ; parade, briller. Spatusse, per far romore, romoreggiare, strepitum edere , faire du bruit, d'éclat, du fracas. Spatusse, per confondere, sparpagliare, metter qua, e la, perturbare, conjundere, debander, éparpiller, troubler, confon-

Spaula, spöca, strumento di legno, o di ferro a guisa di coltello, ma senza taglio, col quale si scuote, e hatte il lino avanti che si pettini per farne cadere la lisca; scotola, spathula, espade, écang.

Spaule, battere colla scotola il lino, scotolare, spathula excutere, espader.

Spaulor, strumento di due legni, uno de'quali ha un canale, nel quale entra l'altro, e con esso si dirempe il liuo , o la canapa per nettarla dalla materia legnosa ; maciulla , malleus stuparius , brisoir, brove, macque.

Spaulòr, colui, che gramola il lino, o la canapa; gramolatore . . . teilleur.

Spautassè, camminar nel fango , in acqua fangosa , impantanarsi , *in linum incidere* , per loca cœnosa pergere, incedere , patauger. Spautassesse, lordarsi di fango , limo infici , delutari, se crotter, s'embourber, se remplir de crotte.

Spèc, strumento di vetro stagnato, o coperto di mercurio dalla parte di dætro , che esibisce le immagini degli oggetti mediante il riflesso; specchio, speculum, miroir, glace. Spèc, per esemplare,

plar, exemplum, miroir, exemple. Lusi, o esse lustr com' un spèc, esser pulito, o netto come nno specchio, cioè esser nettissimo , non aver alcun difetto, nitidissimum esse, net, propre, clair comme un miroir.

Spęcè, che fa, o acconcia specchii, specchiajo, speculorum artifex, miroitier.

Specesse, guardarsi nello specchio, o in altri corpi riflettenti le immagini, specchiarsi, in speculo se intueri, speculum consulere, se mirer, se regarder dans le miroir, consulter le miroir. Specesse ant un figur., riguardare le opere d'alcuno per prenderne esempio, specchiarsi in uno, inspicere tanquam in speculum in vitas hominum atque ex aliis sumere sibi exemplum ; ad alicujus mores se conformare; aliquem tanquam exemplum sibi proponere, prendre quelqu'un pour modèle, avoir les yeux sur lui pour suivre son exemple. Spęcesse per mirare, affacciare, mirar fisamente, fissare, specchiarsi, intentis oculis aspicere, intueri, regarder fixement, fixer.

Specola, e specula, Inogo eminente , o parte alta dell' edifizio, che signoreggia molto paese, e donde singolarmente co' telescopi si contemplano gli astri; osservatorio, vedetta, specula, specola . . . . observatoire, édifices pour observer les astres.

Specolà, circospetto, riscrbata, guardingo, rattenuto, cautus, prudeus, modestus, specchio, speculum, exem- circonspect, retena, avisé, précautionné, prudent, sage, speise, vale anche alimenti : reservé.

Specolasion, osservazione, contemplazione, disamina, specolazione, inspectio, contemplatio, commentatio, consideratio, meditatio, spéculation, contemplation.

Specole, specule, impiegare lo 'ntelletto fissamente nella contemplazione delle cose, speculare, e specolare, speculari, contemplari, meditari, spéculer, contempler, méditer attentivement.

Speisa, lo spendere, il costo, spesa, sumtus, impensa, impendium, frais, coût, dépense. Inparè a soe speise, esperimentare con proprio danno, imparare a sue spese, suo malo, suo damno, suis impensis experiri, apprendre à ses dépens. Inparè a speise dii' aitr, farsi saggio coll' esperienza d'altri, imparare a spese altrui, alieno periculo sapientem fieri, apprendre, on se rendre sage aux dépens d'autrui. Valei la speisa, portar la spesa, francar la spesa, metter conto, operæ pretium esse, expedire, referre, convenir, tourner à compte, valoir la peine, trouver son compte à . . . . ec. A val nen la speisa, importa più la spesa, che il capitale, non vale la spesa, major est fructu sumptus, nihil conducit, nihil valet, le jeu ne vaut pas la chandelle. Fe fe dle speise, molestare per via della corte il debitore, mandare spesa, ad expensas cogere, poursuivre un débiteur en justice, et hii faire des frais. Speisa, o de speise inutil, fare spese

così Fè le speise a un, dare il mangiare, e il bere, dare le spesc, spendere nel nutrimento altrui, alimenta suppeditare, entretenir, nourrir, alimenter. Portè d' speisa, apportare dispendio, dispendiosum esse, magnam afferre impensam, occasionner de la dépense, mettre en frais. Esse condanà ant le speise, si dice di chi per aver litigato inginstamente è condannato dal Giudice a rifare tutte le spese all' avversario, esser condannato nelle spese, damnis, impensis multari , condamnari , être condamné à frais et dépens; figur. vale perder il tempo e la fatica . . . . . perdre son temps, et ses peines. Fè pà nessune speise per tratème, basta ch' i abia del pan, e del vin, non fate spesa alcuna nel trattamento , poco a me basta, commodum obsona, nec magno sumtu, mihi quodvis sat est, ne vous mettez pas en frais pour me traiter, il y aura toujours assez pour moi. Con poca speisa, con poca spesa, parvo impendio, exiguo sumtu, à peu de frais. A men speisa, con meno di spesa, con minore spesa, minori dispendio, à moins de frais. A mie, a soe speise, a mie, a sue spese, de meo, de suo, à mes dépens, à ses frais. Paghè le speise, i dani a un, rifar delle spese, e dei danni ricevuti, alicui præstare indemnitatem ejus, quod expendit, payer a quelqu'un ses dépens, l'en dedommager. Fè

imitili , illudere pecunia, faire ! de folies depenses. Trincesse ant le speise, scursè la pitansa, ristrignersi, moderarsi nelle spese, impensas corripere, levare : e rtenuare, minuere sumtum, impensam circumcidere, retrancher de la dépense, se retrancher.

Spende, dar danari, o altre cose per prezzo, e mercè di cosa venali, o per qualunque altra cagione spendere, impendere, erogare, sumtus facere, dépenser. Spende, per comprare, e provveder il vit to: spendere, emere obsonium, acheter, faire la dépense du ménige. Spende, per consumare, e impiegare semplicemente, spendere, insumere, impendere, consumer, emplover.

Spendieivol, dispendioso, che obbliga a gravi spese, dispen tiosus , magnæ impensæ , coûteux. Spendicivol, per atto a spendersi; spendereccio, qui in sumtus erogari potest, propre a être dépensé. Spendieivol, che si diletta di spendere, spendereccio, prodigus, dépensier, qui ainte à faire

de la dépense.

Spenditor, colui, che ha la cura del provvedere per li bisogni della casa, spenditore, dispensator, administrator, dépensier, pourvoyeur, économe.

Spensierà, trascurato, senza pensieri, spensierato, negligens, incuriosus, indiligens, étourdi, négligent, nonchalant, qui ne se donne aucun souci de rien. Spensierà, per iscialacquatore, ganeo, prodigus, profligator, dissipateur, pergere, humester, asperger,

Tom. II.

prodigue, dépensier, gaspilleur, boute tout cuire.

Sperde, non veder più una cosa veduta per qualche tempo innanzi, perder d'occhio, aliquid oculos effugere, perdre de vue. *Sperdse* , errar la strada , sviace , smarrirsi , decliuare , decedere de viu rect**a** , s'égarer, s'écarter de son chemin.

Sperè, avere speranza, sperare, sperare, spem habere, teneri spe, in spe esse, espérer, attendre ce, qu'on désire, se promettre, avoir l' espérance. Chi viv an sperand, mēūir an cagand, detto sporco, ed usato per lo più fra gente vile, ed abbietta; chi si pasce di speranza, muore di tame, cioè che è vanità il fondarsi nelle speranze, qui spe nutritur, vili cibo nutritur, qui se nourrit d'espérance, il meurt de faim.

Sperges, piecolo bastoncello, alla cui sommità evvi un fiocco di setole di porco, di cui si serve il Sacerdote per prendere l'acqua benedetta, e spargerla sopra il popolo. Sperges " chiamasi anche un piccolo manico d'argento, o d'altro metallo, alla sommità del quale evvi un pomello della stessa materia, incavato, e foracchiato, che adopera pur anche il Sacerdote per benedire, o per presentare l'acqua benedetta; scomberello, aspersorio, aspersorium, goupillon , aspersoir.

Spergise, v. pop., bagnare, e spruzzare leggiermente, aspergere, irrorare, as-

 $\mathbf{H}$  b

arroser. Spergisse, per gettar l'acque benedetta coll'aspersorio, aspergere, aspergere, jeter de l'eau bénite , asperser.

*Speriè* , togliere le pietre dai campi . . . . . épierrer un

champ.

Spermalimon , quella spezie di strettojo, con cui si spremono i limoni, matricina, o pera, term, degli acquacedrataj . . . . pressoir. Spęrmalimon, dicesi per ischerno ad un ipocrita, spigolistro, pietatis simulator, bigot, hy-

pocrite, faux dévot.

Sperme, striguere una cosa tanto che n'esca il sugo, spremere, smugnere, sprillare, premere, comprimere, pressare, calcare, stipare, exprimer, épreindre, tirer le suc, presser, pressurer. Sperme i limon figur., in m. b., esser chiesolastico, esser dato alla santochieria, far il santarello, far il collotorto, lo spigolistro, il bacchettone, il baciapile, fingere santità, probita iem, vel pietatem simulare, faire le bigot, le cagot, le tartufe, faire le miquelot.

Spermison, è un continuo struggimento, o inclinazione penosa di andar del corposenza però mandar fuori cosa alcuna, se non se talvolta qualche poca muscosità marciosa, e tinta di sangue; la causa di questo male è un nmore acuto, e pungente, che irrita l'intestino retto , ed eccita quegli sforzi molesti di evacuare; male de'pondi, tenesmo, tenesmus, tenesme, épreintes.

lini da dosso, o altrimenti eacciarli, spollinarsi . . . . . chasser les poux des poules; e in s. n. p., se chasser les poux, s'éplucher, ôter la vermine.

Spers, cosa, o persona fuori della huona via, sviato, devines, perdatus, égaré, fourvové, detourné, perdu.

Spertiassà, colpo dato con pertica, con bacchio, perticata, ictus pertica inflictus, un coup de perche. Dè dle spertiarsà, spertiassè, percuotere con pertica, perticare, pertica percutere, gauler, battre avec une perche, une gaule. Dè dle spertiassà, spertiassè, dar colpi di pertica ai rami degli alberi per farne cadere le frutte , a le foglie , abbacchiare , decutere, pertica ramos vul*uerare* , gauler un arbre.

Sperveso , V. Veso.

Spęsà, spesato, aliena vivens quadra, défrayé, nourri, entretenu.

Spęsė, fė la speisa a un, dar le spese, o'l vitto, spesare, alimentare, alcre, alimenta præbere, suppeditare, defrayer, fournir aux frais, paver la dépense, nourrir, entretenir quelqu'un. Esse spesa, essere spesato, aliena vivere quadra, edere alienum cibum , être nourri , défrayé.

Spęsona, spesa sregolata, spesa senza economia, spensaria, spesaccia, largior sumtus, magna, immodica impensa, grande dépense, grande

Spës, contr. di rair, denso, litto, densus, crassus, Sperpoinesse, scuotersi i pol- I concretus, cpais, crasse, tort,

consistant. dense. Sper, per l folto, e dicesi d' case poco distanti l'uno dall'altra, denso, fitta, spesso, densus, épais, nombreux, près-à-près, serré, dru, convert, toudu. Curt, e spēs, atticciato, intozzato, doppio di figura corta , e grossa, grossac audo, crassior, corpare obeso, crassioribus mem bris, court et épuis, homme de petite taille, épais, gros, et court, court, et entassé. Via spës, vino spesso, fex, crassamen, mare, lie, vin épais. Bussolà spessa, barba spęssa, siepe folta, barba fol ta, sepes opaca, barba opaca, haie épaisse, harbe toutfue. Pai piantà trop spes , pali piantati troppo fitti, troppo vicini l'uno all'altro, densi pali, pieux plantés épais. Cavėi spės, capelli fitti, coma spissa, cheveux touffus Spes, per goffo, ignorante: Soes com un seber, com l'anburii d'un noti , infolitus , infolitus , infolitus , infolitusIs, niais, g. ossier, sot, lourd, lourdand, mil-adroit, goffe.

Spessada, sorta di basso uf fiziale d'infanteria al di sotto de' e iporali, soldato, che fa le veci del Caporale, laucia spezzata, optionis adjutor, anspessade; o miles opimioris stipendii, miles duplarius, affectus auctiore stipendio, appointé. Spessada, spessaria, per gofferia, goffiggine, ineptia, insulsitas, impolitia, imporitia, grossièreté, sottise, badauderic, stupidité, ignorance, niniserie, Iourderie, maladresse, bilour-

Spessiari, quegli, che com-

dal Medico, Speziale, pharmacopola , apothicaire. Spessiari da neuit, Vedi Sgura riañe.

Spessiaria, moglie dello Speinle, medicamentarii uxor, apothicairesse. Spessiaria, dicesi anche quella fra le Monache, che avea la cura della s ezieria . . . . . apothicairesse.

Spessiaria, hottega dello Speziale, o altro luogo, dove si tengono cose per uso di médieina, spezierta, officina medicamentaria, apothicairerie. Fe d soa pansa na botega da Spęśsiari, far del suo corpo una bottega portatile da Speziale, esser tuttora fra i rimedii, nimis indulgere medicatis poculis, vel potionibus, medicamenta infurcire in corpus, faire de son corps une boutique d' apothicaire, être toujours dans les remèdes.

Spessie, sono certe drogbe aromatiche, che hanno qualitadi calde, e pungenti, come pepe, noce moscada, zenzero, cinnamomo, garofani ec., spezie, aromati, spezierie, aromata, épiceries, épices, aromates.

Spessièra, arnese, in cui si tengono le spezie . . . . la poivrière.

Spessi, far denso, raddensure, spessare, condensare, densare, condensare, épaissir, condenser, rendre épais. Spessisse, farsi denso, addensarsi, spessare, condensari, densari, s'épaissir, se condenser, se conguler. Spessi, o spessisse, dicesi de liquori, allorche pone le medicine ordinategli per bollire, o per altra cagione

acquistano corpo, cioè diven- I pareggiare, spianare, complagouo densi, spessire, in sign. att. n., e n. pass., densare, vel densari, épaissir, et s'épaissir, rendre, ou devenir plus épris, plus consistant.

Spesson, stival, grossolano, tanghero , agrestis , rudis ,

grossier, rustre.

Spessor, densità, spessezza, densitas, épaisseur, densité, consistance. Muraja a cheŭit d' sès pè d' spessor, muraglia di mattoni, e calcina di sci piedi di spessezza, murus lateritius senum pedum crassitudine, muraille de brique de six pieds d'épaisseur.

Spetore , mandar fuori spurgandosi i cattivi umori, che si adunano nella trachea; espettorare, exscreare, pituitam, expectorer Rimedi cha fa spetore, rimedio, che giova allo spurgo del petto, espettoranie, exspectorans, expectorant.

Spēuia, la pelle, che getta ogni anno la serpe; scoglia, spolium, serpentis exuviæ, an guis vernatio, dépouille, mue

dn serpent.

Spì, quella piccola pannocchia, dove stanno rinchiuse le granella del grano, dell' orzo, e di simili biade ; spiga, spica, arista, épi. Spi dla ganba, osso della gamba, che è dal ginocchio al collo del piè; stinco, tibia, cruvis pars anterior, os de la jambe, le devant de la jambe. Dè na ganbà, o un böt dle spì dla ganba, dare una stincata, tibiæ ictus, conp, qu'on se donne sur l'os de la jambe.

Spia, V. Sofia.

nare, œquare, coæquare, planir, applanir, applatir, dresser, enligner, égaler, corroyer. Spianė, parlando di legnami, vale renderli uniti, e puliti colla pialla, piallare, dolare, runcinare, dœvigare, runcina , o dolabra polire , raboter, corroyer, polir le bois avec le rabot. Spianè le costure, o fiache le costure, dicesi di persona, che ha un abito nuovo, battendolo per ischerzo, che si deono spianare le costure, ritrovare le costure, aliquem joco percutere, rabatire les coutures. Spiane le costure, per bastonare, aliquem fuste dolare, bâtonner quelqu'un Spiane, per dichiarare, interpretare, spiegare, declarare, aperire, explanare, explicare, interpretari, significare, expliquer, déclarer, débrouiller, déchiffrer. Spianè na cà, un pais, vale rovinargli sino al piano della terra, spianare, solo æquare, raser, démanteler, démolir.

Spiantà, ridotto in miseria, che ha consumato il suo avere, spiantato, ad incitas redactus, ruiné , réduit à la besace.

Spiante, parlandosi di edificii, rovinare, spiantare, cradicare, deplantare, démolir de fond en comble, raser. Spiante, per distruggere, mandar in perdizione, annientare, eradicare, diruere, détruire, perdre, abolir, anéantir. Spiante un, dicesi del far cadere alcuno di grazia, o di grado altrui, sottentrando in Spiane, ridurre in piano, suo luogo, scavallare, scavalsupplanter, donner un croc- ! en-jambe, une rutorse.

Spicassà, colpo, che da l' uccello col becco; beccata, bezzicatura , ictus rostri , coup de bec. Spicassà, per morso, o puntura d'altro animale; beccata , *morsus* , morsure , piqure, coup de dent. Spicassà, per la ferita, o margine, che resta dal bezzicare, bezzicatura, cicatrix, blessure, marque des coups de bec. Spicassà, per parole ingiariose di persone, che tra loro garriscono , V. Spicassè.

Spicassè, percuotere, ferire col hecco, bezzicare, rostro ferire, becqueter, donner des coups de bec. Spicassè, tuffiè, pacè, mangiar con ingordigia , cuffiare , basoffiare , pacchiare, abborracciare, gulose, avide manducare, comedere, bafrer, goinfrer. Spicassesse, ferirsi col becco, darsi delle heccate, hozzicarsi, se rostro ferire invicem, se battre à coups de bec, comme font les coqs, on se caresser avec le bec, comme font les pigeons, se becqueter. Spicassesse, dicesi di persone, che tra loro garriscono, altercare, contendere, bisticciarsi, bezzicarsi, traslato dal darsi di becco, come fanno le galline, conviciis jurgari, contendere, garrire, rixari, se picoter, disputer, se brocader, en venir aux gros mots, se chanter ponille.

Spich, lo spiccare, il comparire, far bella vista, spicco, nitor, eminentia, éclat, lustre, splendeur, belle fi-len épi.

care, aliquem supplantare, gure, belle apparence, magnificence.

> Spiche, comparire tra altre cose, far vista, spiccare, eminere, quitere, se di-, stinguer, briller, exceller, paroître avec éclat. *Spichè* , o fe spiche le parôle, vale pronunziare le parole distintamente, spiccare le parole, articulate logui, prononcer distinctement.

Spiciarota, sottil filo d'acqua, o d'altro liquore, che schizza fuori da piccolo canaletto, ovvero schizzo d'acqua, o simili liquori, zampillo 🗸 aqua e siphunculis exiliens , jet d'eau, surgeon.

Spiciole, cascar a gocciole, versar gocciole, gocciolare, stillare, dégoutter, tomber, couler goutte à goutte, distiller. Spiciolè, dar poco per volta, dare a steuti, a spilluzzico, a spizzico, *dare*, lurgiri paullatim , vix , ægre , donner peu à peu, brin à brin, lentement, petit à petit, à diverses réprises, chipoter, lanterner, barguigner, vétiller.

Spicolè, V. Spigolè. Spicotesse, V. Spicassè.

Spiè, interrogare, chiedere, informarsi, esplorare, cercar notizie, interrogare, percontari, exposcere, explorare, inquirere, s'informer, s' enquérir. Spiè, andar investigando i segreti altrui, spiare, explorare, observare, épier, fureter, guetter. Spiè, tare la spiga, spicare, spicas emittere , decaulescere , in spicam crescere, épier, monter

Spiegla , plēnia , nomo ava-10, spilorcio, mignetia, spizzeca, sordidus, avarissimus, taquin, très-avare, mesquin, chiche, cancre, espiègle.

Spigol, term. de'muratori, canto vivo de' corpi solidi , spigolo, primo membro, *an*gulus, carne, arête, angle extérieur d'une pierre, d'une

table, etc.

Spigolė, spiecare gli acini, o i ganaelli deli'uva dal grap polo, sgranellare, spicciolare, uvarum aciaos legere, égrapper, egrener.

Spiladòr, ginocatore di vantaggio, seroccone, lusor do-

losus, filou.

Spile, giuocar di mano, esplace, suppilare, sublegere, escamoler.

Spina, stecco acuto, e pungente de'pruni, ed altre piante, ed alberi, spina, spina, sentis, épine. Spiña, prendesi anche per tutti gli frutici spinosi, de quali si formano le slepi come rogo, prun bocclo, prua bianco, marruca, ec., prurus, sentis, ronce, épines. Piè la reusa sensa la spini, corre le rose, e lasciare le spine, meliora sequi, cucillir les roses, et laisser les épines. Spini cha pons, pons a bonora, il buon di si conosce, o comincia dal mattino si dire del dar buon saggio, e buona speranza di se per tempo . . . les bons jours se connoissent au matin. Spiña ventosa, t. chirurgieo, carie interna dell'osso, spina ventosa, caries, spina-ventosa.

quale altra è maschio, che fa solamente i fiori, ed altra è feminina, che produce semi; spinace, olus spinaceum, épignard. Spinus, diconsi per ischerno i capelli rabbuttati, crines impexi, chevéux écheveles, houspillés, herissés.

Spin cervin, o grana d'avignon, achoscello, che fa nelle sieni, e che talvolta cresce sino all'altezza d'un albero, egli produce delle coccole grosse, molli come quelle del ginepro, e sono purgative, e proprie per le malattie croniche. Di queste coccole non mature si fa il girllo santo, e delle mature il verde di vescica; spino cervino, spina cervina, prugnolino, susmo salvatico, susino pragnolo, rauno, spina crocchisi, rhamnus catharticus, nerprun, bourg-épine.

Spinėla, ferro lango un pilmo circa, e acuto a guisa di punteruolo, col quale si forano le botti per assaggiarne il vino, detto altramente forèt, spillo, terebra, gibelet.

Spinelot, quel piccolo legnetto, col quale si tura la cannella della botte, zipolo, vertibulum, epistomium, broche de la cannelle d'un tonneau. Butè l'spinglöt ant la pon $oldsymbol{g}$ a , stopè 'l botal con l' spinelöt, serrare collo zipolo, zipolare, epistomio claudere, boucher avec une broche la cannelle d'un tonneau.

Spineta, stromento musicale di tasti, che consiste in una cassa, o fondo fatto di legno il più poroso, e resinoso, che possa trovarsi, ed Spinas, erba nota, della in una tavola di abele incollata sopra certi pezzetti di le-1 gno, che reggono sai lati; sopra la tavola s'alza un piecolo sporto, in car son collocati tauti piuoli, o caviccini, quante vi sono corde nello strumento. Carsto strumento si suomi con due file di chiavi, ene sono tanti pezzetti di leguo piata , e lunghi , i quali, quando sono toccati, e calcati/giù da un capo, fanno che l'aitro levi , o spinga in su un sattarello, che suona le corde col mezzo dell'estremità d'una penna di cornacchia, con cui egli è guarnito. Le trenta corde primarie sono di ottone, l'altre piu delicate sono di filo di terro, o di acciajo, stanno tutte stese sopra due ponti incollati alla tavola. ( Il cenbalo , detto arpicordo, o clavicembato, è una specie di spinetta, solamente con un'altra disposizione delle chiavi. ) spinetta , organum fidiculis intentum, et pinualerum tactu resonans, épanetie.

Spingarda, piecol pezzo di artigliera, che si carica con palla non più d'una libbra di peso, spingarda, tormentum bellicum, espingard. Spingarda, strumento militure da trarre, e rompere muraglie, spingarda.... socie d'in strument de guerre propre à abattre les murailles, arque buse à croc.

Spiou, dicesi generalmente di chimique riferisce, spia, delator, espion. Spion, per colui, che per intame prezzo rapporta alla Giustizia gli altrui misfacti, spia, delator, quadruplator, espion, mouche, V. Sofia.

Spione, fare la spia, ricrire gli altrui mancamenti, deferre, faire l'espion, l'émissaire, espionner, moucher.

Spiorassa, pioravla, pianto continuato, o pianto di più persone, piagmsteo, ploratas, fletus, pleurs, gémissemens de piusieurs, personnes ensemble.

Spiorasse, finger miseria, e con importunità rammaricandost, e quasi gagnolando cincdere la limosina, o simili, far marina, questubus petere, faire le piteux. Spiorasse, fe il piangin, si dice di coloro, che ancorche abbiano assai, sempre si dolgano dell'aver poco, pigolare, conqueri, pianler, geindre, se plaindre, gémir, crier famine sur un tas de bié.

Spirà, morto, spirato, mortuus, morte deletus, fato functus, demortuus, expiré, trépassé, mort, défunt, décédé.

Spirai, fessura o in mura, o in tetti, o imposte d'uscii, o di finestre, o in checchessia, per la quale l'aria, e 'l'Imme trapela; spiraglio, spiracolo, spiraculum, rima, soupirail, ouverture, fente, abajour, chantepleure. Spirai, apertura fatta per dare sio, o, ed esito a checchessia, siogatojo, foramen, évent, soupirail.

Spiral, quella molla, che regola il tempo degli oriuoli da tasca, spirale . . . ressort, spiral.

Spirant, moribondo, moribundas, expirant, mourant.

Spire, mandar fuori l'ultimo spirito, morire, spirare, mori, emori, obire, perire,

interire, devedere, a vita migrare, expirer, mourir, rendre l'ame, rendre le dernier soupir, trépasser. Spiré, parlandosi di tempo, o di euse, che abbiano relazione a tempo, vale terminare, finire, spirare, deficere, expirer, finir, être à son terme. Spirè sù dna cosa, muri dl'anvia dna cosa, fermarsi a guardare alenna cosa con vivo desiderio di conseguirla; nstolare, aspirare, inhiare, brûler, mourir d'envie, convoiter, désiter ardemment. Spire, si dice del soffiar leggiermente de' venti, spirare, spirare, flare, souffler.

Spirit, sostanza incorporea, spirito, spiritus, esprit. Spivil, per intelletto, ingegno, spiritus, mens, ingenium ... Spirit fört, vale oggidi un lihero pensatore, spirito forte, libertino, dissolutus, licentior, dissolu, libertin, débauché. Spirit folèt, spirito aereo, folletto, dæmon aerius, esprit follet. Spirit, per senso vitale, ma si usa in numero plur.: Cost'aqua ralegra i spirit, spirito, sensus, spiritus, les esprits, les sens.

Spirit folèt, folletto, diavolino, dæmon joculator, larva, lutin, farfadet, esprit follet. Folèt, dicesi a giovanetto discolo, che fa continuamente del rumore, delle sfrontataggini , nabisso , fistolo, facimale, cavallino, nequam, flagitiosus, effrenis, Iutin, vrai lutin, V. Folèt.

Spitassė, V. Spicassė. Spiumassė, levare, e guanacchiare, pennas detrahere, evellere, eripere, nudare pennis, arracher, ou gâter les plumes.

Spin , seortecciato , decorticatus . delibratus, écorcé. Splà, scaliffo, calterito, scarificatus, læsus, entamé y égratigaé, erale.

Sple, levare alquanto di pelle, penetrando leggiermente nel vivo, intaccare la pelle, la corteccia di qualche cosa, calterire, scalfire, scubere, lædere, scarificare, leviter incidere, entamer, égratigner, éraller, éfflanrer la pean, l'écorcher legèrement. Splesse, Vedi Sboresse. Per gettare, o perdere i peli, spelare, pilos amittere, abjicere, perdre le poil, changer de poil.

Sploje, leve la pleñia, scorzare, levare la scorza, la buccia, sbucciare, cavar dal guscio, sgusciare, sgranare, decorticare, e putamine extrahere, e siliquis educere, égrener, écosser, tirer de la cosse, éclater, écorcer, éplacher, peler, ôter l'écorce. la pellicule.

Splörcia, splorcion, stitich, plētita, spiegla, mignella, spizzeca, cacastecchi, pillacchera, scortica pidocchi, spilorcio, stitico, tenace, guitto, mignatta, sordidus, avarissimus, vilain, taquin, très-avare, très crasseux, caucre, chiche, sordide, serré, pincemaille.

Splorceria, pitocaria, strettezza nello spendere, spilorceria, avaritia, sordes, tastare parte delle penne, spen-I quinerie, lésine, crasse, épar,

gne sordide, avarice extrême.

Splua d' fēu , parte minutissima di fuoco , scintilla , favilla, favilla, scintilla, bluette, étincelle, fen, cendre! chaude. Splua, si dice anche di quelle, che schizzan dal fuoco; favilla, scintilla, gra darmes. Fe dle splue, far faville, stavillare, scintillare, micare, étinceller, briller.

Spluce, levar pochissimo da alcuna cosa, pianamente, e con gran riguardo, spilluzzicare, carpere, delibure, degustare, tâter, goûter de quelque chose, en manger quelque peu de temps en temps,

l'entamer.

Splufri, mencio, floscio, mollis, flucidus, mince, flasque, mou. Splufri, sparuto, gracilis, strigosus, maigre, défait, chétif, malingre.

Splitra, scalfitura, intaccatura, calteritura, la lesione, che fa lo scalfire, scarificatio, entamure, égratignure, éra-

flure , écorchure.

Spnic, la scorza spinosa delle castagne, riccio, echinus, cortex castanearum echinatus, bourse, ou converture épineuse des châtaignes, brou-

Spöca , V. Spaula.

Spöla, pezzuol di canna sottile, che serve per ragunarvi sopra la seta , il cotone , ed ogni altro filo ai diversi usi dei lavorii di panni, drappi ec.; cannello, tubulus, tuyau, volue , cannette. Fc le spôle , avvolgere il filo sopra i cannelli, accannellare, obvolvere filum, hobmer. Fe le spôle, dicesi anche dei gatti fo se, perchè quel rumore è simile voyage, garde-habit.

a quello, che fa il rocchetto quando gira . . . . filer.

Spoliadura, il percuotere uno fattolo prima spogliare; spogliazza, nudi hominis ver*beratio* , l'action de donner des coups à quelqu'un après l'avoir mis nu , coups donnés sur la chair nuc.

Spolpė , levar la polpa , spolpare, pulpus detrahere, ossa carne nudure, ossu detegere, décharner, ôter la chair. Spotpe, per simil., privare, spoliare, priver, dépouiller, frustrer, spolier, dépossider. Spolpè, parlandosi di terreni, valo renderli infruttuosi, sterili, e meno atti al frutto, indebolirli, che anche in m. b. dicesi gaveje 'l sim . . . effoe*tum reddere* , épuiser , user , ôter la force de produire. Spolpè, trattandosi d'altre cose, vale cerear di trarne più frutto che si può, senza aver riguardo al mantenimento; sfruttare, emungere, épuiser.

Spolverin, macchinetta composta di due ampolline di vetro talmente congegnate, che una quantità di polvere, o sabbia oraria passando per un foro, che le tramezza, misura un dato spazio di tempo; oriuolo a potvere, horologium ex arena, sablier. Spolverin, botton di cencio, entro cui è legata polvere di gesso, o di carbone per uso di spolverizzare; spolverizzo, globus pulvere plenus ad informanitum, ponce.

Spolveriña, veste da viaggio per riparare dalla polvere; spolverina . . . . surtout de

Spolverisè, ridurre in polvere enecchessia, spolverezzare, comminuere, friure, in pulverem conterere, redigere, puiveriser, réduire en poussière, ou en pondre. Spolverisè, t. di pittura, ricavare un disegn, collo spolvero; spolverezzare, pulvere informare, poncer.

Spinci ri, strumento appuntato di ferro, o d'altro per uso di stuzzicare, stimplare, stazzicatojo, pungiglione, stimplo, pungolo, pungetto, stimulus, calcar, acus, aiguillan, pointe pour piquer,

pour aignillonner.

Spricione, pagnere collo stimolo, stimolare col pungiglione, stimolare col pungiglione, stimolare por incidente, piquer, aignillonaer. Sponcione, per incidente, stimolare, infestire, stimulare, incitare, excitare, argere, impellere, divenare, exitimulare, exciter, insister, aignillonaer, hâter.

Sponda , parapetto di ponti, pozzi, foati, e simili, sponda, parepet, garde-fou, migelle de puits, bord. Spoula per estremit de ; come sponda del let, brou, sponda, ora, bord. Spond i, per protezione, sostegno, aproggio; avèi nu bour sponda, esser protetto, favorito, sostenato, difeso da persona autorevole, potente ec., fulciri au cilio, subsidio, tutarnine, præsidio, putrocinio alicujus, être soutenu, defenda, avoir la protection, Pappui, l'aide, la fivent, la défense, la clientèle de quelque personne de considération, d'autorité ec.

Sponza, spezie di fungo

marino, che si trova attaccato a'scoglii, conche sulla riva del mare, spugna, spongia, éponge.

Spoughia, mezzano, leno,

m igneram.

Sprigs, bucherato a guisa di spugua, spuguosó, spongiosus, spongieux, poreux, semblable à l'éponge.

Sponsone, stanolare col pun-

golo, V. Spincionė.

Spoute, mocè, levar via, o guastire la punta, spintare, aciem returdere, hebetare . . . . Sponte un erbo , dicimare, scoronare un albe o, circumcidere, decacummare arbores, écimer, couper la cime des arbres. Sponte na cösa, spontèla, ottener chiechessia alcuna cosa o per arte, o per forza, superarla rimu∋vendo le difficoltà-, sbar≠ barla , spuntarla , consegui , rem conficere, difficultates superare, surmonter, parvenir a son but, arracher quelque chose. Spouté, cominciar a nascere, apparire, venir fuora, spuntare, oriri, ex miri, erump re, sargere, prodire, exire, éclorre, sortir, commencer à paroître, pousser. Sponte la barba, i cora, spuntar la barba, le corni, cominciar a metterle, mindirle fuori, oriri, erumpere, pousser, commencer à sortir. Sponte, levar ció, che tiene appuntata uux cosa, come spilli, e simili, spuntare, refigere, evellere, déticher, ôter les épingles, les pointes. Sponté, vale anche riuscire, aver l'es to in qualche lango, rispondervi, respondere, répondre à un en-

droit, v avoir issue. Costa contrà a va a sponté un piassa, cost coridor a sa a sponte antel

giardın, ec.

Sponton, arme d'asta con lungo ferro-quadro, e non molto grosso, spinitone, veru, esponton. Sponton, pic col ferro fatto a piramide, ma rotondo, nel quale si mette il piè del bastone come in una cafza, calznolo, gorbia, ferrum baculi, virole, boat d' une canne, bouterolle.

Spontonà, colpo di spuntone, spuntonata, ictus veru inflictus, coup d'esponton.

Sporcante, imbrattare, bruttare, sporcare, inquinare, feedare, salir, gâter, fouiller, embrener, tacher, barboniller, crotter. Sporcantesse, imbrattarsi, imbrodolarsi, inquinari, fædari, se vantrer, se barbouiller, s'embrener, se salir. Sporcantesse, vale anche non riuscire per impradenza, o per dappocaggine in qualche impresa; fare una frittata, m. basso, infelicem e.vitum habere, faire une caeade, avoir un mauvais succès. Sporcanté la parentela, disountare il parentado con infami azioni, con disdicevoli maritaggi, e simili, dedecorare familiam, conscelerare domum, probrum, in famiam inferre familiae, dés honorer sa famille, faire déshonneur, flétrir ec.

Spörch , dęstavà , parlandosi di panni lini, opponsi a bian co; sporco, sudicio, fiedus, luridus, sale, erasseux, gras, embrené. Sporch, parandosi della persona opponsi a netto,

nutamente, e con pulizia; sozzo, sudicio, sporco, schifo , sordidas , fædus , luridus, sale, saligaud. Sporch, agg. ai parole, discorsi, e simili, vale disonesto, osceno, sporco, turpis, obscenus, inhonestus, impurus, impudicus, obscène, sale, ordurier, déshonnête, impur, deréglé, honteux, licentieux , l.bertin. Man sporche . . . . manus illota , des mains sales. L'esti sporch, broacia, maciorla, abito sporco, imbrodolato, pieno di machie, imbrattato di sozzure, obsita squatore vestis, maculis obsolefacta, un habit tout sale, plein de taches. Aqua sporca, contr. di polida, ciarra, acqua sozza, fetida, aqua deformis, fortida, turbida, de l'eau sale et vilaine.

Sporchè, bruttare, imbrattare, sporeare, feedare, inquinare, salir, souiller, embrener, tacher, gâter, barbouiller, crotter, machiner, enerasser. Sporchè d' pauta, bruttar di fango, luto conspurcare, luto spargere, salir de boue, crotter. Sporchesses d' pauta, lordarsi di fango , vestem cano, luto inquinare, manus, vel aliud conspurcare, coinquinare, se crotter, se salir de houe. Sporchè , cuncè la carta d'inciöstr , lasciar ca · dire lo inchiostro sulla carta per macchiarla, o sia a caso, o sia apposta, scorbiare, tare scorbj, lituris chartam fædare, faire des pâtes d'encre sar le papier. Sporché d' meida " bruitar di merda, sconcacare, pulito, o che la le cose mi- merda foedare, embrener

sahr de brin. Sporchesse d'merda, caghé antle braje, bruttarsi di merda, sconcacarsi, fædari, inquinari merda, s'embrener, se salir, chier dans ses culottes. La scorsa, la rola dla nos a cúncia, a sporca le man, ai fa viú neire, il mallo della noce imbratta le mani, nucis putamen manus inficit, le brou de la noix salit les mains.

Sparcisia, sporcheria, schifezza, sporcizia, laidezza,
bruttura, sordes, inquinamentum, fieditas, immunditia,
spurcitia, saleté, ordure, malpropreté, vilenie, salissure,
souillure, crasse. Sporcisia,
per oscenità di vizii, e simifi, bruttura, laidezza, disonestà, libidine, impudicitia,
turpitudo, libido, deformitas,
impuritas, obscenité, saleté,
impudicité, déshonnêteté, sensualité, dissolution, luxure,
laideur, ordure.

Sport add., dicesi di frutte, o di erbe, che per muncamento d' umore divengono grinze, vizze, appassite, guaste, flaccidus, aridus, flètri,

fané, ridé, pourri.

Spörse, useir checchessia del piano, o del perpendicolo, ove sta affisso, sporgere, risaltare, prostare, exstare, eminere, prominere, avancer, saillir en dehors, déborder. Chi veul del feu sporsa la man, cioè che chi vuole ajuto ne' suoi travaglii, bisogua manifestarli, chi vuol de'pesci, bisogua che s'immolla, qui e nuce nucleum esse vult, frangat nucem; si vis opem, ne malum celes, il ne faut pas cacher son mal, si l'on vent

trouver du soulagement ; nul bien saus peine. *Sporse* , in sign. att., vale approssimar checchessia tanto a uno, ch' ei possa arrivarlo, porgere, presentare, offerire, esibire, stendere, dare, recare, porrigere, tradere, præbere, offerre, dare, tendre, présenter. Spörse in sign. u. pass., vale offerirsi, se se offerre, operam suam offerre, s'offric, offrir ses services à quelqu'un. Spörse la man, porger la mano, manum porrigere, tendre la main. *Spörse le masselle* , porger le guance, prœbere, porrigere genas, présenter les jones. Spörse la man, vale anche mendicare, limosinare, accattare il tozzo di pane, mendicare, assem rogare, gueuser , mendier , démander l'aumone, trucher.

Sporta, spezie di paniere fatto comunemente di vinchii, o di giunchi, con due manichi per uso di trasportare robe per lo più comestibili; sporta, paniere, cestello, canestro, calathus, corbis, cor-

beille, cabas, hotte.

Sportula, onorario, che si dà al Giudice per ottener la sentenza, sportula, sportula,

épices, vacations.

Sportulon, strumento di cristallo, o di vetro, che si tiene davanti gli occhi per ajutare la vista, differente in ciò dagli ociàj, che questi si tengono sul naso, e le sportuton ha certe strisce di cuojo, o lamette di metallo, che serrandolo alle tempia, e alla testa, lo ferma agli orecchi; occhiale, conspiciljum, lunet;

tes, couserves, Vedi Ociàj.

Spos, quegli, che novellamente è ammogliato, sposo, spousus, époux, nouveau marié.

Sposa, donna novella, maritata di fresco, sposa, sponsa, éponsée, nouvelle mariée,

épouse.

Sposarissi, la solennità dello sposarsi , sposalizio , nuptilpha , spousalia, éponsailles, ma-

riage.

Sposè, pigliar per moglie, o per marito, sposare, uxorem ducere , in matrimonium ducere, épouser, donner la main, prendre en mariage.

Sposiña, diminut. di sposa , sposa novella , sposina ,

sponsa, jeune épouse.

Spossà, addiett. da spossè, spossà, dehole, fiacco, senza possa , debilis , infirmus , épuisé, bléche, foible, débile, Janguissant , mon , sans forces, sans vigueur.

Spossè, sommergere in acqua, o in qualunque altro liquore, e propriamente si dice di cose, che dopo l'immersione subito si cavano dal liquore, tuffare, soppozzare, submergere, mersare, plonger, enfoncer dans l'eau, tremper.

*Spotrignà* , agg. a vivanda troppo cotta, percoctus, pourri de cuire, cuit autant qu'il se

peut.

Spotrignesse da potri, non si tener bene insieme, disfarsi, divenir troppo liquido, spappolarsi, sdilinguire, liquescere, se défaire, se fonare, se démonter, devenir trop liquide, trop tendre.

Sporrine, aspergere con polvere checchessia, spolverezzare , pulvere aspergere , saupoudrer, poudrer. *Spovrinë*, per levar via la polvere , spolverare, pulverem abstergere, dépondrer, éponsseter, vergeter, nettover, ôter la poussière, la poudre. *Spovrinè*, t. di pittura , ricavare il disegno collo spolvero, spolverezzare, pulvere informare, poncer. Spovrinesse, proprio delle galline, ed altri uccelli, che si gettan con le ali la terra indosso ; starnazzare , in pulvere se pervolutare, se jeter de la terre avec les ailes.

Spranga, legno, o ferro, che si conficca a traverso per tener iusieme, e unire le commessure; spranga, subscus, barre, ou plaque de fer, barre, traverse, ou tringle de bois.

Sprassà, colpo di sasso, sassata , *saxi* , o *lapidis ictus* , coup de pierre. Sprassà, per parole di scherno, o di motteggio, motto, frecciata, spuntonata , *convicium , acerba ca*villatio, cavillum mordax, aculeatum dictum , dicteria , orum , aculeus, coup de dent, bro-

Sprechè, scialacquare, sprecare , prodigere , profundere , dissipare rem suam , gaspiller, prodiguer, dissiper, manger son bien.

Spregiudicà, disingannato. avveduto, di liberi sentimenti, che non è soggetto ai pregiudizi, vacuus, o liber a falsis opinionibus, qui n'a point de préjugés.

Spregiudichè, torre altrui

il pregindizio, la fidisa opinione , l'errore , disinganuare, falsam opinionem, errorem auferre, désabuser, ôter les préjugés.

Spreme ,  ${
m V}_{m e}$  Sperme.

Sprie, spruzzo, che danno i liquori ascendo con impeto dai visi; zaffata, aspergo, aspersio, Huquée. Spric, quella macchia d'acqua, o d'altro Equore, che viene dallo schizzare; sehizzo, aspergo, nota, éclaboussure. Sprie d' pauta , terta, quel piecolo schizzo di fango, che altri si getta, in andando, su per le gambe, o per le vesti; zacchera, pil-Inchera, caccola, sordes lutea, macula lutea, crotte, e daboussure. Spric, dicesi anche una minuti sima particella di checchessia; smizzo, minima particula, un brin, une miette de que que chose, V. Shrine.

Sprice , leggiermente hagnare, o si faccia colla bocca succhiusa, mandando fuori con forza il Equore , che vi s' ha dentro, ovvero colle dita bagnate, o con ispazzole, o granatini, o con ischizzetto; sprazzare, sprazzare, aspergere, conspergere, irrorare, muve, arroser, humceter légèrement. Sprice, per isparg re minutamente, spruzzare, uspergere, suppondrer. Sprice d' panta, somizzar il l'ango addosso ad alcuno, henttarlo, imbrattarlo di schizzi, luto fædare, échibousser.

Spricia sust., piecela pioggia, e leggiera, spruzzaglia, aspergo, bruinc, petite pluie. Spricià, per minutissima parte

di checchessia; schizzo, par*ticula minima*, un bein.

Spricià, add. da sprice, V. Spricià, macchiato di vari colori, spruzzato di macchiette, sprizzato, screziato, chiazzato, tinto come di spruzzi, colo*ribus distinctus* , madré , bigarré, tacheté ec. 'L laijēūl a l'è d'color verd, e a s'na trētīva d' có di sprīcià, il ramarro è un serpentello di color verde con quattro piedi, e ancora ve ne son degli sprizzati.

Spron, strumento noto, col quale si pugne la cavalcatura, acciocchè ella affretti il cammino ; sprone , calcar , éperon. Dè di spron , V. Sprone. Spron per metal. vale incitamento, sprone, stimulus, aculeus, invitamentum, aiguillon. A spron batu, a sprou battuto, cioè velocissimamente, quam ceterrime, à toute bride, à bride abattue. Spron, dicesi quell' unghione del gallo, ch'egli ha alquanto di sopra al piè, e similmente quel del cane; sprone, calcar, ergot. Spron, diconsi quelle muraglie, che si fanno talvolta per fortificare le mura, o le fondamenta, sproni . . . éperons, contreforts.

Sprona, sust., lo spronare, e la puntura, o colpo di sprone; spronata, calcaris ictus, coup d'éperon. Spronà, metaf. vale stimolo, incitamento, stimulus, aculeus, aiguillon, iucitation, instigation.

Spronara, spezie di hattello da vele, c da remi, in uso spezialmente de' Maltesi, speronara, t. marinaresco ..... sorte de bateau.

Sprone, pugnere collo sprone le bestie da cavalçare, perchè elle camminino, spronare, calcacibus cquum incitare , stimulare , equo calcaria adhibere , calcar subdere , épcronner, piquer, appuver Peperon. Sprone, in s. figur. vale sollecitare, impellere, stimu tave, incitave, aiguillonner, ponsser . presser.

Sproposit, spropositàs, macaron cc., errore commesso per trascuraggine, strafalcione, erroraccio, marione, scom piscione, scerpellone, errore solenne commesso nel parla re, o nell'operate, error, al-*Incinatio* , bevue , fourde faute, faute grossière, négligen-

ce , méprise.

Spropriè, privare, spodestare delle cose proprie, spropriare , spoliare , privare , déposséler, dépouiller, dévêtir, quelqu'un de son bien. Spropriesse, spropriarsi, se spoitare, privare, orbare aliqua re . se désapproprier, se dévêtir.

Sprovist, non provveduto, sanza preparamento, sprovveduto, impuratus, déponrvu, denné, destitué, dégarni. A la sprovista, avv., sprovvedutamente , alla sprovveduta , improviso, inconsulto, temere, improvide, incante, au dépourva.

Spuà, add. da spuè, sputato, *sputo ejectus*,craché. *Esse*, cosa pretta , e sputata , esser cosa appunto; ai smia tut a sö pare, a l'è cagà e spuà da sö pare, egli par suo padre pretto, e sputato, patrem regenerat, totum exscribit patrem , patrissat , c'est son père tout craché.

Spuasse, sputar sovente, ma poco alla volta, sputacchiare, sputare, crachoter, cracher souvent, et pen à la fois.

Spuè, mandar tuori scialiva, catarro, o altra cosa per borca , sputare , spuere ,  $|e_{x}|$ spuere, despuere, screare, sputum edere, cracher. Spuè d' sentense, proflerire sentenze con affettazione, e dove non occorre, sputar sentenze, sapientium ostentare, cracher des sentences.

Spuet, colui, che sputa spesso , e poco per volta , *exscrea*tor, sputator, cracheur.

Spulese, tor via da dosso le pulci, spulciare, pulices tollere, amovere, ôter les puces. Spulese, serne le pules, csaminare minutamente, con rigore, nasute distringere, discuter, examiner sévèrement.

Spur, puro, schietto, non mischiato , ed è proprio del vino quando non è innacquato, ma si dice anche di attre cose, purus, merus, pur, sans melange; se di vino: pur, sans eau.

Spurga, sorta d'erba, che purga efficacemente per bocca, e per secesso, graziola .... gratiole.

Spurgh, immondizia, neto *smie caga e spuà* , in modo l'fatura , e quello , che si cava b., essere, o parere una tal dalle cose, che si purgano, purgatura, purgamenium, sorsomigliantissimo, parer la stessa | des , excrementum, quisquilice,

ordures, immondices. Spurgh, halitus graveolentia, haleine per luogo, ove si purgano le acque piovane, V. Purgatöri

nel 3.6 signif.

Spurghè, tor via l'immondizia, la bruttura, il cattivo, il superfluo , nettare , pulire, purgare, purgare, depurgare, mundare, expurgare, tergere, purger, nettover, éplucher, purifier, curer, cribler, vider. Spurghèla , pughèla , spurghè 'l bon tenp, pagare il tio, soffrir il danno, o la pena meritata per qualche cosa, pagare lo scotto, far la penitonza del fallo, luere pænas, non impune ferre, porter la peine de quelque chose, faire la pénitence.

Spussa, spussor, odore corrotto, o spiacevole, puzzo, fætor, putor fætidus, gravis, malus odor, graveolentia, puanteur, manvaise odeur, corru-

ption, infection.

Spussant, fiairant, puzzo-**I**ente, putente, fwtidus, putidus, graveolens, male olens, puant, qui put, qui sent mauvais. Fià, o boca spuscant, fiato prazolente, che pute, spiritus contaminatus, I tare, sputo, sputum, crachat.

puante, puanteur d'haleine. Spussant, agg. ad opera malvagia, opus, facinus malum, improbum, mauvais, déshonnête.

Spusse, fiaire, avere, o spirare mal odore, putire, puzzare, putere, feetere, male, graviter olere, odorem tetrum exhalare, puer, sentir mauvais, exhaler une manvaise odeur. Spussè com na strumèla, puzzar orribilmente, render pessimo odore, teterrimum exhalare odorem, gravissime, et pessime olere, exhaler une très mauvaise odeur. Spusse, in s. figur., dicesi di opere malvagie: Le soe assion a spusso'n pò tröp, le opere di questi tali troppo gridano, anzi troppo puzzano . . . . . leurs œuvres sont trop iniques, trop mauvaises. Spusse auche in s. figur., vale recar dispiacere: Voi i m' spusse, cioè voi mi dispiacete, displicere, déplaire, choquer.

Spussor, V. Spussa. Spuv, la materia, che si sputa, e l'atto stesso dello spu-

Fin del second Volum.

## V. Se ne permette la stampa

FERRERO per l'Eccellentissimo Magistrato della Riforma.



PC Zalli, Casimiro (comp.) 1867 Disionari 233 v.2

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

